

BIBL NAZ.
VIR Emanuele III.
RACCOLTA
VILLAROSA
B

4 15/1616





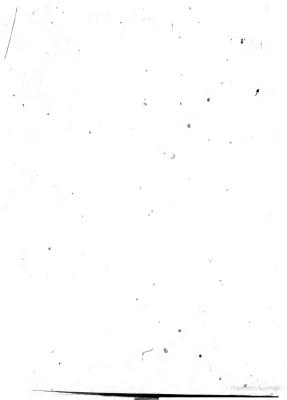

592411

Race Vol B. 512

# PROSE, E RIME LIRICHE

EDITE, ED INEDITE

# DANTE ALIGHIERI,

CON COPIOSE ED ERUDITE AGGIUNTE, Siccome dalla premessa Presazione apparisce.

TOMO QUARTO.

TARTE TRIMA.



# IN VENEZIA

Appresso Antonio Zatta.

CON PRIVILEGIO DELL' ECCELLENTISS. SENATO.





# PREFAZIONE.

OIn da quando mi venne in pensiero di uscire anch'io in pubblico colle mie stampe, e di eseguir il mio officio, se possibil'ei fosse, con qualche approvazione ed onore, o almeno fenza biasimo e riprensione, mi sono nel tempo istesso prefisto nell'animo di tentare in modo sissatta impresa, che, per quanto a me appartenesse, nulla da miei torchi uscir ne dovesse, che disgustasse la mente e gli occhi de' scientifici Leggitori. Con questa buona disposizione adunque entrai in carriera, e posi mano all'opera, ed avendo dal bel principio date alla luce (per quello spetta a Poesia) le Rime di Francelco Petrarca col ricercato rarissimo Comento di Lodovico Castelvetro : ed ellendo frata coral mia farica dal Pubblico accolta con compatimento non folo, ma con somma benignità ancora, e con universale soddisfazione e piacere: mi sono perciò fatto cuore ad imprendere più ampie cole e difficili. Quindi come uomo, che sensibile al beneficio, si sente pure per titolo di gratitudine a maggiori cole tenuto, rivolsi il pensiero a questa lunga, malagevole, e assai dispendiosa Edizione dell'Opere tutte del celebre Poeta e Filosofo Dante Alighieri, meritamente giudicato Padre e Maestro dell'Italiana purgata Favella.

Non mancai pertanto di tosto accingermi



iv all'impresa, e cominciai ad eseguire l'impegno mio col pubblicare in tre Tomi distribuita la di lui divina Commedia, atticchindola non pur di eruditissime Annotazioni dei più rinomati moderni Autori; ma fregiandola altresì di copiosissimi Rami, tutti elprimenti la materia che vi si tratta, sicchè il Pubblico con benignità l'accosse, ed applaudilla.

Terminata adunque questa prima Opera del nostro divino Poeta restavami, per rendere adempita la mia promessa, dar in seguito alla luce l'altre di lui Opere, le quali essendo parto della medefima mente, non iono di quella meno pregiabili, e perciò non men degne della stima ed approvazione comune; e stampandole colla stessa esfattezza e magnificenza, renderle corrispondenti alla Commedia divina già pubblicata. Ed eccomi col presente quarto Toino a mantenere la mia parola, nel quale ritrovansi raccolte insieme non solo tutte le Produzioni che in Profa o in verso, in lingua Italiana o Latina uscirono dalla penna del nostro Autore, e che altre volte furono stampate, ma eziandio parecchie altre che nuovamente si ebbero dai vari Codici delle più celebri Librarie d'Italia, e che non più comparvero alla luce per mezzo le stampe.

Ma perchè non riulcisse di troppo difficile intelligenza un' Autore sì antico e sublime qual'è il nostro Dante, ho pensato, uniformandomi al metodo che osservai nell'Edizionie della Commedia, aggiungere varie dottissime Illustrazioni e Notizie non più stampare di letterati Soggetti, le quali di molto giovar potessero ad illustrare la Vita e l'Opere del nostro Poeta, e a pienamente dilucidare i passi più ardui ed oscuri, e le voci più dissua di cui ripiene sono, per la maggior parte, tutte le sue Composizioni. Per non destraudare pertanto di tali utilissime Dichiarazioni i Signori Associati, mi è convenuto accrescer alquanto di giusta mole il presente quarto Tomo; onde giudicai ben fatto dividerlo in due proporzionate Parti, affine che cialcheduno potesse a suo talento tenerselo o separato od unito, conforme più gli piacesse.

Nella prima Parte adunque di questo Tomo vi si troveranno inserite tutte queste Opere del nostro divino Autore; cioè il Libro intiolato, Della Vita Nuova; il Corvito; la Pissola allo Imperadore Arrigo di Luzimburgo; il Trattato De Vulgari Eloquentia, e dirimpetto avrassi la Traduzione satta di esso da Trissino; indi le Rime liriche; e finalmente saravvi altra Lettera da Dante scritta in latino, e diretta a Can Grande della Scala.

La feconda Parte poi abbraccterà in primo luogo varie erudurilime Memorie per fervire alla Vira di Dante, ed alla Storia della di lui Famiglia, le quali composte da un celebre Letterato del nostro Secolo (11 cui nome se mi fosse stato permesso pubblicare, non poco lustro rende-

rebbe alle mie stampe ) mi furono graziosamente comunicate perchè al Pubblico le compartiffi: indi una Lettera molto erudita del Sig. Giuseppe Valeriano Cav. Vanesti, in cui si dilucida un punto di Storia attinente a Dante, di molta erudizione; poscia leggeransi i Sette Salmi Penitenziali, e il Credo ridotti in Terzetti dal nostro Poeta, ed arricchiti di scientifiche Annotazioni dal Sig. Abate Saverio Quadrio; dietro a questo avransi alquanti Versi di Dante, cavati, parte dal Sansovino, e parte da un'antichissimo Manuscritto, con un Sonetto dello stesso, diretto a Messer Bossone Raffaelli di Agobbio: e finalmente terminerassi colla tanto celebre e ricercata Opera De Monarchia; la quale acciò riuscisse a' Signori Intendenti più stimabile, fattala collazionare con un rarissimo esatto Codice, vi feci notare tutte le varianti lezioni.

Felice pertanto, e fortunaro molto mi credetò, qualora così operando, incontrato abbia il genio e la foddisfazione de Letterati, e fe fatto mi venga di conciliarmi in sisfatta guisa la lor benevolenza ed affetto: locchè, se avverrà, terrò per ben'impiegate a pro loro le mie fatiche, e mi riputerò per queste abbondevolmente ricompensato; e nel tempo istesso mi darò il coraggio di far conoscere ad essi colla pubblicazione di nuove Opere la mia gratitudine.

# INDICE

Di tutte l'Opere che contengonsi nel presente Volume.

# PARTE PRIMA.

| VIta Nuova di Dante<br>Convito di Dante   | Pag. 3.           |
|-------------------------------------------|-------------------|
|                                           | 53-               |
| Pistola di Dante all'Imperadore Arrigo di | Luzimburgo 221.   |
| La Volgare Eloquenza, da Dante compe      | fla in lingua la- |
| tina, con la Italiana Traduzione          | 243-              |
| Le Rime di Dante                          | 319.              |
| Epistola Dantis Kani Grandi de Scala      | 400.              |
| PARTE SECON                               | DA.               |
| Memorie per servire alla Vita di Dante    | Pag. 1.           |

Lettera di Giuseppe Valeriano Cav. Vanetti intorno varie cose attinenti a Dante 143. I Sette Salmi Penitenziali trasportati alla Volgar Poefia da Dante 175. Il Credo di Dante 241. Alcuni Verfi di Dante estratti da un Codice della Biblioteca Riccardiana 26% Altri Versi di Dante cavati dal Sansovino ivi. Sonetto di Dante a Mss. Bossone Raffaelli da Agobbio 264. Dantis Aligberii Florentini Monarchia pagina v.

# DICHIAR AZIONE

# DI TUTTI I RAMI

Che inferiti si trovano in ambedue le Parti del presente Volume.

# NELLA PARTE PRIMA.

#### ANTIPORTA.

Dante sovia maestoso Soglio sedente in mezzo del Merito, e dell'Immortalità, corteggiato dalla Teologia, Filossia, Poesia, e Politica. La Virtù con lancia impugata assalta, e volge in suga il Tempo, e la Obblivione.

## RAME VOLANTE, pag. 3.

Dante rispettosamente saluta Beatrice, mentreche accompagnata da due Dame sen va passeggiando per un frondoso e ameno Viale. Amore mostra a Beatrice il cuore di Dante tutto acceso di siamme.

# CAPOPAGINA, ivi.

Guidato da Amore, e fcortato dal Coraggio Dante prefentasi dinanzi a Beatrice che sia fedendo sulla tenera erba con altra Dama accanto; e a lei espone e racconta le angoscie amorose che sostie.

RA-

# RAME VOLANTE, pig. 53.

La Filofofia, dopo avere feacciati dal fuo Convito gl'Indotti come indegni, ammette, e cortefemente affiede alla fua Menía Dante con altri antichi veri Sapienti, e lor comparte e difpenía grate e faporite vivande.

## CAPO-PAGINA, ivi.

Dante fedente nel Gabinetto ove è solito studiare, con familiarità conversa e discorre colle più sublimi Scienze.

# RAME VOLANTE, pag. 319.

Da Apollo, e da Amore vien Dante affiso in Trono eretto nel Tempio della vera Gioria. Le Muse a coro sessegniano sistiata esakazione; e la Fama suonando la giuliva sua Tromba pubblica a tutto il Mondo l'onore conferito ad esso.

## CAPO-PAGINA, ivi.

Dante sedente a Tavolino sta componendo le sue Poesse. Apollo lo assiste, e indicandogli il Mappamondo ch'è dirimpetto, a lui promette nome immortale presso tutte le Nazioni.

## NELLA PARTE SECONDA.

# FINALE, pag. 140.

Due Puttini graziosamente scherzando fanno vedere in una picciola cedola scritto, il Fine delle Memorie per la Vita di Dante. ×

Davide in atto umile dimanda a Dio il perdono dei propri delitti, cantando a fuon d' Arpa i Salmi Penitenziali. Dante imitando la conversione di quello, si unisce a Davide, con la Penitenza a fianco, nel cantar i Salmi medefimi.

# CAPO-PAGINA, ivi.

Il Profeta Natano rinfaccia a Davide i commessi errori. Questi riconosce le proprie colpe, gitta via l'Arpa, e contrito scende dal Trono per chiedere da Dio la remissione de'suoi peccati.

# RAME VOLANTE, pag. 237.

Dante ammaestrato dalla Chiesa, ed assistito dalla Fede contempla e adora con profonda umiltà il Mistero augustissimo della Santissima Trinità, e gli altri tutti di nostra Santa Religione.

## CAPO-PACINA, ivi.

La Sacrofanta Triade co'raggi di fua Divina luce rischiara ed illumina il Mondo tutto, che viene fostenuto e regolato dai quastro animali di Ezecchiello raffiguranti i quattro Evangelisti.

> Nel Trattato della Monarchia si veggono gl' infrascritti Rami.

# FINALE dopo la lettera al Lettore.

La Monarchia che fotto a' piedi tiene regni e ricchezze, ed estende il suo dominio non solo sopra

xi

pra i Re, che veggonsi a lei soggetti, ma eziandio sopra i più seroci animali.

# RAME VOLANTE, pag. v.

Popoli di ogni Nazione con rispetto e sommisfione ossimon alla Monarchia, assis in Trono assissita e correggiata dalla Potenza, e dalla Giustizia, per tributo della lor dipendenza i prodotti più scelti, e più trati dei loro rispettivi Pacsi.

# CAPO-PAGINA, ivi.

Aquila con due Teste coronate, che fra gli artigli di un piede tiene una Spada sguainata, e con l'altro piede posa sovra il Mondo, e lo cuopre colle sue ale.

# 

Vi si veggono altri Rami, cioè Finaletti, la spiegazione de quali si giudico superstuo il qui aggiungere, potendo il Leggitore prudente da se stesso di curare.

# NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Paolo Zapparella Inquistro Cenerale del Santo Ossicio di Venezia nel Libro intitolato Rime edite e inedite, o sua Tutte le Opere stampate di Danne Alighieri, con Agginne Rede Cattolica; e parimente per Attessato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costiumi concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia, che possi essere stampato ri ordiumi contro materia di Stampato, e prefentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 25. Marzo 1758.

( Gio: Emo Proc. Rif.

( Alvise Mocenigo 4° Cav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 33. al Num. 274.

Giacomo Zuccato Segr.

Addi primo Aprile 1758.

Registrato nel Magistrato Eccellentissimo degli Esecutori contro la Bestemmia.

Francesco Bianchi Segr.

# VITA NUOVA DANTERI.

ě



Vede perfettamente også salute, Chi la mia Donna tralle donne vede.



# VITA NUOVA DI DANTE

# ALIGHIERI.



N quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco fi potrebbe leggere, fi truova una rubrica, la qual dice: Incipit vita nova. Sotto la qual rubrica io truovo feritte le parole, le quali è mio intendimento d'affemplare in quello libro, e fe non tutte, almeno la loro fentenzia.

Nove fiate già apprefío al mio nafeimento era tornato il Cielo della luce, quafi ad un medefimo punto, quanto alla fua piagrazione, quando a' miel occhi apparve prima la gioriofa donna della mia mente, la qual fu chiamata da molti Beatrice, li quali non faperano che fi chiamare. Ell'era in quelfa vita già flata tanto, che nel fuo tempo il Cielo ftellato era moffo verfo la patre d'Oriente delle dodici patri l'una del grado; ficchè quafi did prin-

1 E' da notarh fopra la Vita Nuova in universale, che da questa Operetta sono state tolte via, non sono nell' Editione de Sermartelli, ma ancora in tutti i MSS. da me veduti, eccettuatone il mio, tutte quante le Divisioni o Sommari de componite le Divisioni o Sommari de componimenti poetici, per entro la medeima sparsi: le quali Divisioni, siccome legittima opera di Dante, erano flate da lui medesimo a' propri luoghi collocate. Checché se ne sossibilità cile investigario. Volle però l'accide investigario. Volle però l'accide investigario.

cipio del fuo anno nono epparee a me, ed lo la vidi quafi al fine del mio. El apparenti victita di nobilifimo colore, umile, ed onello, fanguigno: cinta ed ornata alla guifa, che alla fia giova nollima et di contenia. In quel punto dico veramente, che lofqirito della vita, il qual dimora nella fegrettifima camera del cuore, comincio a tremara si fortemente, che appariara nelli menomi polfi orribilmente, e tremando diffe quefle parole: Ecce deus fortire me: curiente doministra mibi. In quel punto lo figirito animale, lo qua-

cidente , che lo ritrovaffi una qualche origine di questo satto ; perciocche venutomi alle mani un testo a penna, che su già di Baccio Valori, e di ptesente del Signor Gio: Gual. berto Guicciardini, Nobile Fiorentino, il quale in ogni occorrenza, e con particulat gentilezza mi fa copia de suoi pregiatissimi MSS. vidi, che in quel Codice erano state le detre Divisioni riposte nel margine, e nel principio del libro aggiuntavi da non so chi la seguente Nota: Maratiglierannofi molti, per quello che to avvifi, perchè to le Divifioni de Sonetti non bo nel Teftopofie, come P Autore del profente libretto le puofe. Ma a ciò rispondo, due effere flate le tagioni : la prima : perciocche le divisioni de' Sonotti manifestamenre sono dichiarazioni di quegli ; perthe pinttofle thiefe appayone devere offere, che tefto : e però chiofe l' bo pofor non tefto; non flande l'uno coll' altro bone mefeciato. Se qui forfe di-Canzone, feritto da lui , fimilmente ji potrevbon direchiofe, conciofiacofa-eb effe fieno non minore dichiarazione di quelli , che le Divisioni ; dico , ebe qualunque fieno dichiarazioni, non fono dichiarazioni per dichiarare, ma dimofirazione delle cagioni , che afare lo 'nduffer a Sonessi e le Canzoni : e appare ancora, quefto dimofirazioni offere dello intento principale; perchi meritamente testo sono e non chtofe . La feconda ragione i , che, fecondo ch' to bo già più volte udito ragionare a persono degne di fede , avendo Dante nella sua giovanezza composto que so libello, e po' esfende cal tempo nella scienza e nello operazioni cresciuto, fi vergognava aver fatto quefto, parendogli opera troppo puertle: e tra l'altre cofe , di che fi delea d'averlo

fatto, fi rammaricava d'avere inchiulo le divisioni nel tosto, forfe per quella medefima cagione che muove me . Laonde lo non potendolo negli altri emendaro, in quefto che feritto bo n' bo volute foddirfare l'appetito dell' Autore. Da questa Notasi comprende, con quanta facilità altei fi porti a refecare dall' opere de' fovrani Scrittori alcuna norzione delle medefine . Gia fi diffe nella Prefazione , che Dante nel colmo dell' età fua approvò e confermò folennemente la Vita Nuova i onde viene ad effer falfo, che egli giammai fi vergognaffe o di tutta, o di parte di quella. Egli è ancota quali certo, che questa opinione ha origine dal Boccaccio, ritrovandofi registrata nella sua Vita di Dante e ond' è ch'ella fi potrà porre ( faiva fempre la teverenza d'un tanto autore ) trall' altre fue poetiche invenzioni . Agglungafi in oltre , che Dante praticò la fteffa maniera nel Convito, ponendo quivi le Divitioni delle Canzoni nel corpo dell' Opera, ficcome fi vede nel fecondo capitolo di ciaschedun Trattato sopra di quelle. Ed averebbe an-cora fatto il medesimo, s'egli avesse comentata la sua Commedia ; ma ciò su eseguito puntualmente da Piero fuo figliuolo, il quale in quefta medefima maniera pose le Divisioni de' capitoli, avanti di procedere alla lo-ro dichiarazione: siccome ancora hanno farto altri Comentatori , ed il Boccaccio medelimo nel fuo Comen-to o fiano Lezioni fopta Dante: la qual'opeta , belliffima e rariffima , non ha per anco veduta la luce. In fomma è da fapere , che la fustanza , tanto della Vita Nuova , che del Convito, fono le Rime : il reflante poi o fono fomulari, o argomenti, o dichiarazioni, o dimoftra-

#### DA N T E.

le dimora nella camera, nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, s'incominciò a maravigliar molto: e parlando spezialmenie agli spiriti del viso, disse queste parole: Apparait jam Beatitudo nostra. In quel punto lo spirito naturale, il qual dimora in quella parte, ove si ministra il nutrimento nostro, sì cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole : Heu miser ! quia frequenter impeditus ero deinceps . D'allora innanzi , dico , che Amore fignoreggio l'anima mia, la quale fu sì tofto a lui disposa. ta; e cominció a prender sopr'a me tanta sicurtade, e tauta signoria, per la virtù, che gli dava la mia immaginazione, che mi convepia far tutti gli suoi piaceri compiutamente . Egli mi comandava molte volte, che io cercassi per vedere questa Angiola giovanissima; onde io nella mia puerizia, molte volte l'andai cercando, e vedevola di sì nuovi, e laudevoli portamenti, che certo di lei si poteva dire quella parola del Poeta Omero: I Ella non pareva fgliuola d'uom mortale, ma di Dio. Ed avvegnachè la sua immagine, la quale continovamente meco stava, fosse baldanza d'amore a fignoreggiarmi; tuttavia era di sì nobile virtù, che nulla volta fof-

zioni delle cagioni, il che tutto in-fieme fa figura di Comento. Avendomi il celebre Abare Anton Maria Salvini benignamente parteciparn alcune fue Annotazioni inpra queste medefine Profe; acciocche elle fi diftinguano dalle mie , faranno

coll'afterifco enntraffegnate .

\* Vita Nueva. vahopenria, ri-generatione per via d'amore. Pag. 3. v. 1. In quella parte del lière della mia memoria, ec. e di fotta dapa alquanti veru : lo fpirito della vita cominciò a tremare il fortemente . Quifil medeumi fentimenti furnnespressi leggiadriffimamente dall' ifteffo Dante in una ftrnfe d'una fua Canzone, la quale comincia :

E primieramente.

E' m' incresce di me il malamente: ed è la decima nell' Edizione del Sermartelli, e dice così:

Lo gierno, che ceffei nel mondo venne, Secondoche fi trova

Nel libro della mente, che vien meno; La mia perfena parvola foffenne Una paffon nova Tal ch'io rimaß di paura piene; Ch'a tutte mie vietu fu pollo un frene Subitamente, it ch'to caddi in terra,

Per una voce, che nel cor percoffe : E, fe'l libro non erra, Lo Spirito maggior tremo si forse, Che parve ben che merse

Per lui in questo monde giunta fosse. Ora ne 'neresce a quei , che questo mosse : Di qui ancora fi prova, che le profe della tore fteffo o l'abbia riprovate, o fe

Vita Nuova finno una certa spezie ne fia vergngnato. di Comenta delle rime del noftro 1 Ella nen pareva figliuela d' nom Autore: e però, come tali, in niu-na parte finn fuori del propofito di quell'opera: nè effer può che l' Aumertale , ma di Dio. \* Omero di Elena Illad. 2. 158. A' ipiç dianamiri benç il aira feiner.

Certo una per delle immertali Dee.

# NUOV

fofferse, che amore mi reggesse, sanza'l sedele consiglio della ragione, in quelle cose ove tal consiglio sosse utile a udire. E perocche soprattare alle passioni, ed atti di tanta gioventudine, pare alcun parlare fabuloso; mi partirò da esse: e trapassando molte cose, le quali si potrebbon trarre dello essemplo, onde nascono queste; verrò a quelle parole, le quali sono scritte nella mia memorias, fotto maggiori paragrafi. Poiche furon paffati tanti dì, che appunto eran compiuti li nove anni apprello l'apparimento loprascritto di questa gentilissima; nell'ultimo di questi di avvenne, che questa mirabil donna apparve a me, vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più longa età , e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte, ov'io era molto pauroso : e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi 1 meritata nel gran fecolo, mi falutò virtuofamente, tanto ch' egli mi parve allora vedere tutti gli termini della beatitudine. L'ora, che'l suo dolcissimo salurare mi giunse, era sermamente nona di quel giorno. E perocchè quella fu la prima volta, chele sue parole si mossero per venire a'miei orecchi; presi tanta dolcezza, che come inebriato mi partii dalle genti, e ricorfi al folingo luogo d'una mia camera, e puofemi a penfare di questa cortefissima. E pensando di lei, mi sopraggiunse un soave sonno, nel qual m'apparve una maravigliosa visione. Che a me parea vedere nella mia camera una nebula di color di fuoco, dentro della quale io 2 discerneva una figura d'un Signore di pauroso aspetto, a chi I guardasse: e pareami con tanta letizia, quanto a se, che mirabil cofa era : e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea, se non poche; tra le quali io intendea queste: Ego do. minus tuns. Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, falvo che involta mi parea in un drappo fanguigno leggiermente; la quale io riguardando molto intentivamente, conobbi che era la donna della falure, la qual m'avea il giorno dinanzi degnato di falutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa, la quale ardesse tutta: e pareami che mi dicesse queste parole: Vide cor tuum. E quando egli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia: e tanto si sforzava per suo ingegno, ch'egli le facea mangiare questa cosa che in mano gli ardea; la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso ciò, poco dimorava, che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto; e così piangendo si ricoglieva quelta donna nelle sue braccia: e con essa

I la quale è oggi meritata nel gran [] fecolo . l'ifteffo che rimeritato , rimunerate, premiate, manca nel Vocabolario della Crusca in questo fignifi-

gnere di paurefe afpette. \* Paurofo , terribi'e . tat. formidolofur . Dante Inf. c. 1.

Tomer & dee di folo quello cofe; Ch' aune potenza di fare altrui male : Dell' altre no ; che non fon paurofe.

<sup>2</sup> lo difcerneva una figura d'un Si-

DI DANTE.

mi patca, che fe ne giffe verfo 'I Ciclo; onde io foltenea si grande angoficia, o la Tuno deboltot fonno non potè foltenere, anzi fi ruppe, e fui difregliato: ed immantanente comincia a genfare, e trovai, che l'ora, nella quale mi cra quella visione appagita, era flata la quarta della note; ficché appare manifettamente, che ella relativa della note; ficché appare manifettamente, che ella reina famoti and elle nove ultime ore della note el Perfandi de la circhi che more assertiri, mescet di faiti de motte ella prima ora della nove ultime ora della note el produccionale io accidenta della considera de

A ciafam' alma prefa, e gentii core:
Nel cia cipetro viem ii die repente,
In ciò che mi riferican fun parconte,
Salate in Or Signore, ciò de Amore.
Già eran quafi, chi atterzate l'ore
Del tempo, chi ogni fella è nel lucente,
Quando mi apparore amore fubitamente,
Cui affonzia membra, mi di arrore.
Allegra mi fembravan Amore, tenendo
Mic core in mano, e nella braccia avora
Malanna, involtat mi un drappo dormendo.
Foi la forgitanca, e è dibi core andrado
Lei parontafa unifimante pafeca,
Approfis ger lo ne volca panagendo.

Quelto Sanetto fi divide in due parti. Nella prima parte faluto, e domando responitore. Nella seconda significo a che fi de rifigoname. La feconda parte comincia quivi: Già eran quest. I A que no Sonetto fiu rifipolto da molti, e di diverte fentennie, tra 'quali fir rifiponditore quelli, cui io chiamo primo degli amici miei: e diffe altora un Sonetto, il qual comincia:

Vedesli, al mio parere, ogni valore, ec.

E questo su quasi il principio dell'amista tra me, e lui quand' egli sep-

1 A quesa Sonotto su risposto da molti, e di diverse sentenzie, tra quali su risponditore quelli, cui io chiamo primo degli amici mioi: e dise allora un Sonotto, il quale comincia:

Vedefit, al mie parere, egui valere ,ec.

primo degli amici fuoi, è Guido di met. Cavalcante de Cavalcanti, nobilifimo pentiluono Fiorentino, ed eccelentifimo Filofofo e Poesa: ed il Sonetto di Guido fatto in rifpofia di quallo del medefimo Dante, è l'infraferitto: seppe, che io era quegli che gli aveva ciò i mandato. Il verace giudicio del detto Sonetto non fu veduto allora per alcuno, ma ora

è manifesto alli più semplici.

Da quelta visione innanzi cominciò il mio spirito naturale ad essere impedito nella sua operazione; perocchè l'anima era tutta datempo poi di sì frate di questa gentilissima: ond io divenni in picciol tempo poi di sì frate di accionata di minima di mandia di procacciavano fava della mia vista: e molti, pieni d'invidia, già si procacciavano di saper di me quello, ch'io voleva del tutto celare ad altri. Ed io accorgendomi del malvagio addomandare, che mi facevano per la volontà d'Amore, il quale mi comandava secondo 'l consiglio della ragione, rispondeva loro, che Amore era quegli, che m'avea così 2 governato: diceva d' Amore, perchè io portava nel viso tante delle fue infegne, che questo non si potea ricoprire. E quando mi domandavano, per cui t'ha così disfatto questo Amore? ed io forridendo gli guardava, e nulla dicea loro.

- Un giorno avvenne, che questa gentilissima sedeva in parte, ove s' udivano parole della Reina della gloria, ed io era in luogo, dal qual vedea la mia beatitudine : e nel mezzo di lei e di me, per la retta linea, fedea una gentil donna di molto piacevole afpetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio sguardare. che pareva che sopra lei terminasse; onde molti s'accorsero del fuo mirare; ed intanto vi fu posto mente, che partendomi di que-

> Vedefii, al mie parere, egni valore, E tutto gloco, e quanto bene uem fente, Se fufit in pruova del figner valente, Che fignereggia il monde dell'onore: Pot vive in parte, dove noja more, E tien ragion nella piatofa mente : Si va soave ne sonni alla gente. Che i cer ne perta sanza far delere. Di voi le sor fe ne perte, veggende Che voftra donna la merte chiedea : Nedrilla d'efte cer, di ciò temende. Quando t'apparve, che sen gia degliendo, Fu dolce senno, ch' aller si compiea,

Che'l fuo contrario le venia vincendo. Quefto Sonetto fu ftamparo intero dal Sermartelli , nella fus edizione della Vita Nuova, con aver mutare l'antecedenti parole, e fatte dire: e dijfe quefto Sonetto . ne' MSS. fi trova folamente accennato ; per la qual cofa ho ftimato bene di riportario in quefto luogo : ed intanto dire, che non avendo Dante palefato il nome di quello amico fuo, da quefto Sonetto ne può ciafcuno venire in chiaro, per ritrovarfi inferito tralle rime del prefato Guido in alcuni Codici MSS. che

Rime di Diversi contengono. Edoltre a ciò ve ne sono altre testimonianze ebe per brevità fi tralasciano . Alcun'altra particolarità intorno a quefto Guido fi porrà nell' Annotazione

aila Pag. 51. I quand'egit feppe, che to era quegle che gle aveva ciò mandato. \* nian-

dato, cioè comandato. Frant. man-2 Amore era quegli , che m' avea cerl gevernare. \* governato cloe: concio fatto di me un tal governo.

flo luogo, mi fentil dire appreflo: redi come cotal donna diffringe la perfona di colti ? e nominandola inteli, he diceano di colei, che mezza era fiata nella linea retta, che movera dalla gentilifitima Beatrice, e terminava negli occhi mieti. Allosa mi confortai molto, afficurandomi, che 'I mio fegreto non era comunicato il giorno al-trui per mia villa; ed immantanente pendia di far si quella gentil donna febermo della verità: e tanto ne mosfrati in poco di tempo, che mio reducio fapere delle più perfone, che di me regionavano. Con questa donna mi celtai saluanti anni e mefi, e per più far credente altrus, feci pri crecce coferte per rima, le quali regiona della perita della più perfone della perita della più perfone della perita della più perfone, che di me messi, le quali cara di quella gentilifima Beatrice; e però le laferto tutte, se anne che alcuna ne frirere, che pare che fia lose di lei.

Dico, che in queflo tempo, che quefla donna era fchermo di tanto amore, quanto dalla mia parte mi venne una volonità di volere ricodar lo nome di quella gentifilima, ed accompgando di molti nomi di donne, e fiecialmente di quella gentifi donna: e prefi li nomi di fefianta; le più belle donne della Città, ove i mia donna fi gofta dallo attilimo Sirce e composi una pidola foto lo forma di fervencefe, la quale io non iferivero, e non n' aveti entra matternera, ciòc che in alcuno altro numero non differe il nome della mia donna flare, se non in sul nono, tra' nomi di suelle donne.

La donna, colla quale io avera tanto tempo celata la mia volonta; convenne che fi partifice della fiopradetra Città, e andaffe in parfe lontano. Perché io quafa sbigoritio della bella difca, che mera venuta meno, affai me ne fonofiorta; più che io medefimo non averi credutto dinanti: e penfando che, fe della fua partica io non partalli alquanto dolorofamente, le perione farebbero ne amentanata in un Sonottonofemente, proposfi adunque di fare altena amentanata in un Sonottono della profesio della dia partica con fono di come della di consistenza della consistenza di no, ficcome appare a chi lo 'anende; ed allora diffi quello Sonotto:

to:
O voi, che per la via d'Amor paffate,
Attendite, e guardate,
Sefit è dolore alem, quanto l' mio grave:
E priego foi, clè a ndir mi foffriate;
E poi managinate,
S' to fim di ogni dolore offello, e chiave.
Amor, no gia per mia poca hontate,
Ali pofe in vita a l'alete, e foave;
Ch' i mi festia dir dietro fosfe fate:

I Die!

1 Dio 1 per qual dignitate
Coii legiadre quelli to cor acoe?
Ora les preduta intita mia baldanza,
Che si movea d'amordo tefori;
Ond io pover dimoro,
In guifa, che di dir mi vien dottanza:
Sicchè, votendo far come coloro,
Che per verragona celan lor mancanza;
Di sior modio alternam modio alternamia.

E dentro dallo cor mi struggo, e ploro.

Quetho Sonetto ha due parti principali; che nella prima intendo di chiamare gli fedeli d'Anone per quelle panele di Jeremia Profeta: O ous omnet, qui tranfiti per viam, attendite, O videte fi eli dollor fiett dollor mens; e pregare che mi foffenno d'udire. Nella feconda narro, la ove Amore m'avea pollo, con altro intendimento, che le effreme parti del Sonetto non montrano; e dico cò che in ho perdato. La feconda parte comincia: Amore, mongià.

Apprefio 1 partire di quella gentil donna, fu piacere del Signore degli Angeli di chiamare alla fun gloria una donna giovane di gentile afpetto molto, la qual fu affai graziofa in quella fopraddetta Città; lo cui corpo i voi di giacere fanza anima, i mezzo di molte donne, le quali pingeano affai pietofamente. Allora, ricordandomi, che già l'avea veduta far compagnia a quella gentilitima, non potei foffenere alquante lacrime; anzi pringendo, mi proquofi di dire alquante parole nella foa morte, in guidardone di ciò che alcuna fatta l'avea veduta colla mia donna; e di ciò toccci alappare manifellamente, a chi le 'enende: e diffi allora questi Sonetti, de' quali comincia il primo: Fiangete, amanti. E'i secondo: Morte villana.

Piangete, amanti, poich piange Amore, Udando qual esgion in il plovare; Amor fente a pietà dome chiamare, Maffarado amaro dual pre gli occhi fore. Perchè villana morte in gentil core Ha mefol il fuo crudict adoperare, Gosflando ciò, cò al mondo è da lodare In gentil doma 2 foron adello none. Utite, quanta amor le free orranza; CE i'l vidi lamentare in forma cura

Soura la morta immagine autoenente;

1 Die al. deb! dallo anisco per | 2 foura delle enere. al. fuora dell' enere.

E poi 1 riguarda in ver lo Ciel sovente, Ove l'alma gentil già locata era, Che donna su di 1) gaja sembianza.

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima chiamo e follocino i sedeli d'Amore a piangere : e dico che 'l Signore loro piange; dico udendo la cagione perchè piange, accionche s'acconcino più ad ascoltarmi. Nella seconda natro la cagione. Nella terra parlo d'alcuno onore, che amor fece a questa donna. La seconda parte co-

mincia: Amor fente. La terza: Udite quanta.

2 Morte villana, e di pietà nimica, Di dolor madre antica, Giudicio incontraffabile, gravofo, Poico bai data materia al cor doctiofo.

Ond io vado pensoso;

Di te biasmar la lingua s'affatica: E se di grazia ti vuoi sar mendioa,

Čenviensi, che io dica
 Lo tuo fallir, d'ogni torto tortoso;
 Non perchè alla gente sia nascoso;

Ms per farne crucciofo

Chi d' Amor per innanzi si nutrica .

Dal secolo hai partita cortesia, E ciò che n donna è da pregiar virtute:

In gaja gioventute Diffrutta bai l'amorofa leggiadria, Più non vo'difcovrir qual donna fia,

Che per le proprietà sue conosciute: Chi non merta salute, Non speri mai aver sua compagnia.

Quelto Sonetto fi divide in quattro parti. Nella prima parte chizmo la Morte per certi fuoi nomi proprj. Nella feconda, parlando
il el, dico la cagione perche io mi muovo a bislimaria. Nella
terza la vitupero. Nella quarta mi volgo a parlare ad 4. infinita
terza la vitupero. Ella quarta mi volgo a parlare ad 4. infinita
terza la vitupero. Ella quarta mi volgo a parlare ad 4. infinita
ta feconda parte comincia: Poich bai data. La terza: E fe di graziaLa quarta: El mo mertra falale.

Appresso la morte di questa donna alquanti di , avvenne cosa , per la quale mi convenne partire della sopraddetta Città, e andare B 2 re

I E poi riguarda, al. E riguardava. Ingless tatte le Canzoni chiamanodava I Morte villana, e di pietà nimica. Ingless tatte le Canzoni chiamanosonge, cioè sonoi. 3 Conversifi, che le dica. al. convenesi che le dica.

\* Nota che questa Canzonetta poco fopta chiama Sonetto . Vedi il Redi determin aell'Annotationi al Ditirambo, Gl'

4 Infinita idest non diffinita , indeterminata . MS. Guicciardini : 4 indiffinita persona . re verso quelle parti, dov' era la gentil donna, la qu'ale era stata mia difesa; avvegnache non tanto fosse lontano il termine del mio andare, quant'ell'era: e. tuttochè io fossi alla compagnia di molti, quanto alla vifta, l'andare mi dispiacea; sicchè quasi li sospiri non potevano disfogar l'angoscia, che I cuor sentiva, perocchè io mi dilungava dalla mia beatitudine. E però il dolcissimo Signore, il quale mi fignoreggia, per virtù della gentilissima donna, nella mia immaginazione apparve come pellegrino, leggiermente vestito, e di vili drappi. Egli mi pareva sbigottito, e guardava la terra, falvo che tal' otta gli suoi occhi mi parea, che si volgessero ad un siume bello, e corrente, e chiariffimo, il qual sen gia lungo questo cammino, là ove io era. A me parve, che Amor mi chiamasse, e diccssemi queste parole: Io vegno da quella donna, la quale è stata lunga tua difefa; e fo che'l fuo rivenire non farà; e però quel cuore, che io ti faceva aver da lei, io l'ho meco, e portolo a donna, la qual farà tua difensione, come costci (e nominollami, sicchè io la conobbi bene) ma tuttavia di queste parole, ch' io t' ho ragionate, se alcuna cosa ne diccisi, dille per modo, che per loro non si diferrnesse il simulato amore, che tu hai mostrato a questa, e che ti converrà mostrare ad altri. E dette queste parole, disparve questa mia immaginazione tutta subitamente, per la grandissima parte, che mi parve, che Amore mi desse di se; e quali cambiato nella

vista mia, cavalcai quel giorno pensoso molto, e accompagnato da molti sospiri. Appresso il giorno cominciai di ciò questo Sonetto.

Cevalicando I alir' ier per un cammina, Pendjo deil' malar, che mi ficadia, Trovai Amore in mezzo della via; In abito leggier di pellegrione: Nella fimbianza mi paras meficina, Come avelle perdata figuroria; E fopirando penjfo venia, E fopirando penjfo venia, Per nos veder la gente, a capo chino: 1 Quando mi vide, mi chiamò per nome; E dife. 10 ovegos di lontana parte, overa lo tuo cor per mio valere; E revolo a fevri nuovo piacre.

Allora prefi di lui si gran parte, Cò efi i diparfe, e non m'accofi come.

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima parte dico, siccome io trovai Amore, e qual mi parea. Nella seconda dico quello ch' egit

<sup>\*</sup> Quando mi vide, mi chiamò per no-neme.

\* Onto: twee r' spar in r' eschuafer.

2 difparfe. 2l. disparfe.

mi disse, avvegnachè non compiutamente, per tema, che io avca, di non iscovrire lo mio segreto. Nella terza dico, com' egli mi disparve. La seconda comincia: Quando mi vide. La terza: Allora pres.

Appreffo la mia ritornata mi mifi a cercare di quelta donna, nel "unio Signore m'avea nominata nel cammino de' folprit. Ed acciocchè 'l mio parlare fia più brieve, dico che in poco tempo la feci mia difelà, naton che troppa gente ne ragionava oltre a' termini della correfia; onde molte fiate mi pefava duramente. E per quelta eggione, cioè di quetha foperchievelo bece, che pareva che minfamatie visiofamente, quella gentifilma, la quale fu difruggerited di until visi), retras delle virit paltuno per alcuna parputed di until visi), retras delle virit paltuno per alcuna parputed di until visione per alcuna parputed di until considerato delle virit paltuno per alcuna parputed di until considerato delle virit paltuno per alcuna parpute di until considerato della considerato della considerato della considerato del mentione della considerato della consid

Dico che, quand'ella appariva da parte alcuna, per la speranza dell'ammirabile falute, nullo nimico mi rimaneva; anzi mi giugnea una fiamma di carità, la quale mi facea perdonare a chiunque m' avesse offeso: e chi allora m'avesse addimandato di cosa alcuna, la mia responsione farebbe stata solamente Amore, con viso vestito d'umiltà. E quando ella fosse alquanto prossimana al salutare, uno spirito d'Amore, distruggendo tutti gli altri spiriti fensitivi, pingeva fuori gli deboletti fpiriti del vifo, e dicea loro; andate a onorare la donna vostra; ed egli si rimanea nel luogo loro; e chi avesse voluto conoscere Amore, far lo potea, mirando il tremore degli occhi miei. E quando questa geniilistima falute falutava, non che Amore sosse tal mezzo, che potesse obumbrare a me la ntollerabile beatitudine; ma egli quasi per soverchio di dolcezza, diveniva tale, che'l mio corpo, lo quale era tutto fotto 'l fuo reggimento, molte volte si movea, come cosa grave, ed inanimata. Siechè appare manifestamente, che nelle sue salute abitava la mia beatitudine, la quale molte volte paffava, e redundava la mia capacitade.

Ora tornando al propocitio, dico che, poichè la mia beatitudine mi fu negata, mi giunfe tanto dolore, che, partitomi dalle genti, in folinpa parte andai a bagnar la terra d'amarifilme lacrime. E poichè alquanto mi fu follevato queflo lacrimare, miltimi nella mia camera, laddovi o poteva lamentarmi fanta effere udito: e quivi chiamando mifericordia alla donna della cortefa, e dicendo: Amote ajuta il tuo fedele, m'addormentai, come un pargoletto bartuo, lagrimando. Avvenne quali nel mezzo del mio dormire, che mi parve vedere nella mia camera, lungo me, federe un giovane vettio di biantifime vellimenta, e peniando molto: quanto alla villa fita mi riguardava, la ore io graca: e quando m'a rea guirta do a alquanto, parennii, che fofiriando mi chiamter. fundicare sirvando parte del protecti per la consolida del parto e prementi, che fofiriando mi chiamter. fundicare sirvando mi paren che io li conofedir, percoch' egli mi chiame. Allora mi parea che io il conofedir, percoch' egli mi chiame. mava così, come affai fiate nelli miei fospiri m' avea già chiamato: e ragguardandolo, parcami ch'e' piangelle pictofamente: e pareva che attendesse da me alcuna parola; ond'io assicurandomi, cominciai a parlare così con esso: I Signor della nobiltà, e perchè piangi tu? E que' mi dicea queste parole: Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumserentie partes; tu autem non sic. Allora pensando alle sue parole, mi parea ch'egli m'avesse parlato molto oscuramente, ficchè io mi sforzava di parlargli, e diceagli queste parole: Che è ciò Signore, che parli con tanta oscurità? E quegli mi dicea in parole volgari : Non domandar più, che utile ti fia. E però cominciai con lui a ragionare della falute, la qual mi fu negata; e domandailo della cagione; onde in questa guisa da lui mi fu risposto: Quella nostra Beatrice udi da certe persone, di te ragionando, che la donna, la quale io ti nominai nel cammino de' fospiri, ricevea di te alcuna noja; e però questa gentilissima, la quale è contraria di tutte le noje, non degnò falutare la tua persona, temendo non sosse nojosa. Onde, conciossiacosachè veracemente sia conosciuto per lei alquanto il tuo segreto per lunga consuetudine , voglio, che tu dichi certe parole prima, nelle quali tu comprenda la forza, che io tengo fopra te per lei, e come tu fusti suo tostamente dalla tua puerizia: e di ciò chiama testimone colui che I fa, e come tu prieghi lui, che gliele dica; ed io, che fon quello, volentieri ne le ragionerò; e per questo sentirà ella la tua volontà, la qual fentendo, conoscerà le parole deel'ingannati. Queste parole fa' che sieno quasi in mezzo, sicchè tu non parli a lei immediatamente, che non è degno: e non le mandare in parte alcuna fanza me, onde potessero essere intese da lei; ma falle adornare di foave armonia, nella quale io farò tutte le fiate, che farà mestiero. E dette queste parole, disparve, e'l mio sonno su rotto. Ond' io ricordandomi, trovai che questa visione m'era apparita nella nona ora del di; ed anzi, che io uscissi di questa camera, proposi di fare una Ballata, nella qual seguitassi ciò, che I mio Signore m'aveva imposto: e seci poi questa Ballata:

Ballata, 'vo', che tu rittovoti demore,
E con lui vosti a mudoma devusti,
Sicchè la fufa min, ta qual tu canti,
Ragioni pia con lei il mo sile.
Tu voi, Ballata, it contifermate,
Che fusca compagnia
Dovofti avere in tutte parti ardire;
Ma, fe tu voogli adam formamete,
Rittovo I' Amor pria;
Che forta mo è houn famata lui vire;

1 Signor della nobilià. \* Ebrailmo; sioù Signor nobile. Sopra : denna della

1 Con-

DIDANTE.

Perocchè quella, che ti debbe udire,
S'è (eom' i' credo) in ver di me adirata,
Se tu di lui non fussi accompagnata,
Leggieramente ti faria disnore.

1 Con dolce suono, quando se con lui, Comineia este parole,

Appresso che avrai chiesta pietate:
Madonna, quegli, che mi manda a voi,
Quando vi piaccia, vuole,
Se egli ha scussa, et la m'intendiate.

Amore è qui, che per vostra biltate Lo face, come vuol, vista cangiare, Dunque, perchè gli fece altra guardare, Pensatel voi, da ch' e'non muto'l core.

Dille: Madonna, lo suo core è stato

Con si fermata fede, Cb a voi fervoir l'ha pronto ogni penfiero: Tosto si vostro, e mai non s'è 2 smagato. Se ella non te'l crete, D', ebe domandi Amore se egli è veroned alla sine salla mil 3 pregièreo: Lo perdonare se le soloja,

Che mi comandi per messo, ch' i moja; E vedrassi 4 ubbidire al servidore. E d; a 5 colei, ch' è d'ogni pietà chiave,

Avanti, che 6 sdonnei, Che le saprà contar mia ragion bona: Per grazia della mia nota soave, Riman tu qui con lei,

E del tuo fervo, eiò ebe vuoi, ragiona:

3 Con delco sueno, quando se' con lui: al qual verso corrisponde nella rima il v. 2. pag. 23.

Machine, quest, et mi manda a ser.

Speffe volte fi trovano ne MSS. 6.

Speffe volte fi trovano ne MSS. 6.

Speffe volte fi trovano ne MSS. 6.

de de firete, che gli feritori delle popele fictiveno le vodi nella mondera popele fictiveno le vodi nella mondera popele firete volte delle vodinaria mandera, le quali poli in legionale delle monte de la constanta della monte deve leggete manda a seri, per la firetra portentella, che l'e ha fempre avona con constituente delle propositione delle rime, che from fight fine delle fine della fine della monte delle rime, che from fight en quella Raccolta ; del from fight en quella Raccolta ; del from fight en quella Raccolta ;

E s'el-

folamente.

2 non i'l fmagato. \* Spagn. defmayado, perduto, ionfufo, fmarrito.

3 pregbiero. \* Frant. priere, progbiera o pregbiero: domenso, dimora
o dimora: demania, dimanda e de-

a ubbidire al fervidore, al. ubbidir bon fervidore.

5 E d) a colot. al. a tolui.
6 Annati che SDONNEI. II Vecabolario della Grufca Sdonneare, Snamorafi. Lat. donnea amore liberani:
faminarum catu. Cl amere relimpter:
e non adduce altro efempio, che quefto dei noftro Dante. \* Sdonneare,
contrario di donneare, cloè donneggiany effercavalire e ferri dire di donneany effercavalire e ferri dire di dire.

Fa, che gli annunzj in bel sembiante pace. Gentil Ballata mia, quando ti piace,

Moori in qual ponto, che nu à angi onore.

Quelta Ballast fi divide in tre parti. Nella prima dico a lei , ovi ella vada; e confortola, perch'ella vada più ficura: e dico nella cui compagnia fi metta, fe vuole ficura andera, e fanza pericolo alcuno. Nella feconda dico quello che a lei s'apparinen fare. Nella teres la licenzio di gire, quando vuole, raccomandando il fion movimento nelle braccia della fua fortuna. La feconda patte comincia: Ces dolle fismo. La terta: Gentil Ballata.

Potrebbe già l'uomo opporre contro a me, e dire, che non fapeffe, a cui fosse il mio parlare in seconda persona, perocchè la Ballata non è altro, che queste parole, che io parlo. E però dico che questo dubbio io lo 'ntendo solvere, e dichiarare in questo libello, anorar in parte più dubbiosi; ci allora intenda qui chi

più dubita, che qui volesse opporre, in questo modo.

Apprello di quelta foprascritta visione, avendo già dette le parole, che Amore m'aveva imposte a dire, m'incominciaron molti, e diversi pensamenti a combattere ed a tentare, ciascuno quasi 1 indefensibilmente; tra li quali pensamenti, quattro m'ingombravan più il ripofo della vita. L'un de'quali era questo: buona è la fignoria d'Amore; perocchè trae lo ntendimento del suo sedele da tutte le rie cofe . L'altro era questo : non è buona la signoria d'amore ; perocchè, quanto il suo fedele più fede gli porta, tanto più gravi, e doloroli punti gli convien pallare. L'altro era questo : lo nome d'Amore è sì dolce a udire; che impossibile mi pare che la sua propria operazione fia nelle più cose altro, che dolce; conciossiacofachè li nomi feguitino le nominate cofe, siccome è scritto: Nomina funt consequentia rerum. Lo quarto era quetto: la donna, per cui l'Amore ti strigne così, non è come l'altre donne, che leggiermente si muova del suo cuore. E ciascuno mi combatteva tanto. che mi faceva stare quasi come colui, che non sa per qual via pigli il fuo cammino, che vuole andare, e non fa onde fi vada. E ie io penfava di volere cercare una comune via di costoro, cioè, là ove tutti s'accordaffero, e questa era molto inimica verso me, cioè di chiamare, e di mettermi nelle braccia della pietà. Ed in questo stato dimorando, mi giunse volontà di scrivere parole rimate, e diffine allora questo Sonetto:

Tutti li miei pensier parlan d'Amore, Ed banno in lor si gran varietate, Ch' altro mi sa voler sua potestate, Altro solle ragiona il suo valore;

t Indefenfisilmente. Manca nel Vocabolario, ficcome molte altre vo-

Al-

Altro pianger mi fa spesse fiate; E fol s' accordano in chieder pietate, Tremando di paura, ch'è nel core. Ond io non so, da qual materia prenda: E verrei dire; e non fo, ch'io mi dica: Così mi trovo in amorofa erranza.

E se con tutti vo fare accordanza, Convenemi chiamar la mia nimica, Madonna la Pietà, che mi disenda.

Questo Sonesto si può dividere in quastro parti. Nella prima dico e propongo, che tutti li miei pensieri sono d'Amore. Nella seconda dico che sono diversi, e narro la loro diversità. Nella terza dico, in che tutti par che s'accordino. Nella quarta dico che, volendo dire d'Amore, non so da qual parte pigliar materia: e se la voglio pigliar da tutti, convien ch'io chiami la mianimica, (1) Madonna Pietà; e dico, Madonna, quasi per isdegnoso modo di parlare. La seconda parte comincia: Ed banno in loro. La terza: E fol s'ac-

cordano . La quarta : Ond' io non fo .

Appresso la battaglia de'diversi pensieri, avvenne che questa gentiliflima venne in parte, ove molte donne gentili erano adunate. Alla qual parte io fui condotto per amica persona; credendosi fare a me grandissimo piacere, inquanto mi menava laddove tante donne mostravano le loro bellezze. Onde io, quasi non sapendo a che io fossi menato, e fidandomi nella persona, la quale un suo amico alla estremità della vita avea condotto, dissi a lui : perchè semo noi venuti a queste donne? Allora egli mi disse: per fare che elle sieno degnamente servite. E vero è, che adunate quivi erano alla compagnia d'una gentil donna, che disposata era il giorno; e però, fecondo l'usanza della sopraddetta Città, conveniva che le sacessero compagnia nel primo federe alla menfa, che facea nella magione del suo novello sposo. Sicchè io, credendomi far piacere di questo amico, proposi di stare al servizio delle donne nella sua compagnia; e nel fine del mio proponimento mi parve fentire un mirabile tremore cominciar nel mio petto dalla finistra parte, e distendersi sì di subito per tutte le parti del mio corpo. Allora dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura, la qual circundava questa magione: e temendo, non altri si sosse accorto del mio tremare, levai gli occhi, e mirando le donne, vidi tra loro la gentilissima Beatrice. Allora furono sì distrutti li miei spiriti per la forza, che Amor prese, veggendosi in tanta propinquità alla gentilissima donna, che non ne rimasc in vita più, che gli spiriti del

(1) Madonna Pistà : o dico madon- | Così Orazio : El genui & formam regina Pecunia denas .

viso: ed ancora questi rimasero suori degli loro strumenti, perocchè Amore voleva stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile donna; e avvengacchè io fossi altro, che prima, molto mi dolea di questi spiritelli, che si lamentavano sorte, e diceano: se quefli non ci ssolgorassono così fuori del nostro luogo, noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna, siccome stanno gli altri nostri pari. I'dico che molte di queste donne, accorgendosi della mia transfigurazione, s'incominciarono a maravigliare: e ragionando, si gabbavano di me con questa gentilissima. Onde l'amico di buona fede mi prese per la mano, e traendomi fuori della veduta di queste donne, mi domandò che io avessi? Allora io ripolato alquanto, e (1) refurressiti li morti spiriti miei, e li discacciati rivenuti alle loro possessioni, disti a questo mio amico queste parole: Io ho tenuti li piedi in quella parte della vita, di là dalla quale non si può ir più per intendimento di ritornare. E partitomi da lui, mi tornai nella camera delle lacrime, nella qual, piangendo, e vergognandomi, fra' me stesso dicea : Se questa donna sapesse la mia condizione, io non credo, che così gabbase la mia persona; anzi credo, che molta pietà ne le verrebbe. Ed in questo pianto stando, proposi di dire parole, nelle quali, parlando a lei, fignificalli la cagione del mio transfiguramento : e dicelli , che io so bene, ch' ella non è saputa: e che se sosse saputa, io credo, che pietà ne giugnerebbe altrui; e propuosi di dirle, desiderando, che venissero peravventura nella sua audienza; ed allora dissi questo Sonetto:

Coll' altre donne mia vifta gabbate; (1) E non penfate, donne, onde fi mova, Ch'io vi rassembri si figura nova, Quando riguardo la vostra biltate. Se lo sapeste, non porria pietate Tener più contro a me l'usata prova: Che quando Amor si presso a voi mi trova, Prende baldanza , e tanta ficurtate;

Che'l fier tra' miei spirti paurofi. E quale ancide; e qual caccia di fora, (2) Sicch'ei solo rimane a veder vui; Ond io mi cangio in figura d'altrui;

Ma non sì, ch'io non senta bene allora Gli quai de' discacciati tormentofi .

Questo Sonetto non divido in parti , perciocchè la divisione non fi fa, se non per aprire la sentenzia della cosa divisa; onde, concios-

Gredo che vada coll'accento fulla penultima fillaba. Manca nel Vocabo-

1 CH

DI DANTE.

fiscofache per la sua regione assa is manifelto, non la mestire di divissione. Vero è, che trat le parole, ovie si manissi la cagione di quessiono sono con consultata caracteria di questiono sono con consultata caracteria di questiono con consultata con con consultata con consultata con consultata con consultata con con consultata con consultata con consultata con consultata con con consultata con consultata con consultata con consultata con con consultata con consul

Apprefío la mia transfigurazione mi giunfe un penfamento forte, lo qual poco fi partís da me, anzi coninovamente car meco. Poficiache tu pervieni a così fchernevole vilta, quando tu fe' prefío de 
quella donna; perchè pur cerchi di veder lei? Ecco, che fe i tofi 
domandato da lei, che svrefiti da rifonodrer? ponendo, che tu avefi
filibera ciafcuna tua virrù, inquanto tu le rifonodeffi. Ed a coftui 
rifonodea un' altro umil penfiero: Io le direi , che sì toflo, com'
i immajino i fao miriabile bellezza, sì toflo mi giugne un defiderio di vederla, lo quale è di tanta virtù, che uccide e diffruge
nella mia memoria, ciocchè contro a lui fi poetfie levare: e però
non mi ritraggono le pffate paffioni, di cercare la veduta di coftendel o mofio da cotali penfamenti, propodi di dire certe parole,
nelle quali, feufandomi a lei di cotat paffione, poneffi anche di
quello che mi diviene prefio fi lei; e diffi quefto Sonetto:

Ciò cie m'incentra nella mente, more, Quando vengo a coder vovi, bella gioja: E quand'io vi fon perifo, fento Amore, Che dice; feggi, fe l'a perir è moja: Lo vifo moltra lo color dai core, Cò i ramortenlo, dovumpus e' appoja: E per la chricà dai gyan tremore E per la chricà dai gyan tremore E per la chricà dai gyan tremore Eccat fe, chè illera mi ') vodo, Scat l'alima higottita nan conforta, Sal dimoffendo, che di me gli doglia; Per la pirtà, che 'l voftro gabo uccide, (') Lo qual fer ria nella viglia morta.

Degliocchi, cò hamo di ler morte voglia.

Quefto Sonetto fivide in due parti. Nella prima dico la eagione, perchè non m'attento d'andar presso a questa donna. Nella seconda dico quello che m'aviene, per andar presso di lei; e comincia questa parte: E quand io vi son presso. Sanche si divide questa se-

<sup>(1)</sup> Cht allora mt vede. al. vide.
(2) loqual. al. la qual. E questa è
forte migliore lezione, perchè corre
(1) Nel-

couda parte in cinque, fecondo cinque divife narrasioni. Nella prima dico quello, che Amore, configliato dalla ragione, mi dice, quando le fon preflo. (\*) Nella feconda dico lo flato del coore, per elempo del vión. Nella terta dico fecono 'goni ficurat mi vien me. no. Nella quarta dico che pecca quegli, che non ha pietà dime, acciocché mi farebbe aleun conforto. Nell' ultima dico perch' altri dovrebbe aver pietà, cioè per la pietos vifla, che negli occhi giunge ia qual witha pieto de diffuttura, ciòe non pare altrui, per lo pabbare di questa donna, la qual trae a fua fimile operazione cono coche fore vedrebono questi pietà. La feconda pare conicia: Le vije maftra. La terra: E per l'etvietà. La quarta: Peccato fiera. L'ultima: Per la pietà.

Apprello ciò che io diffi queflo Sonetto; mi moffe una volonta i di dire anche parole, nelle quali diedfi quattro cofe anora fonda i di die anche parole, nelle quali diedfi quattro cofe anora fonda mo fina pare a che fosfero manifelte ancora per me. La prima delle quali fi è c che molte volte io mi dolea, quado la mia memoria movelle la fantafia ad immaginare, quale Amor mi facra. La feconda fi è c: che Amore fpelle volte di fubilo ma fallali ati forte, che in me non rimanea altro di vita, fe non undo quefla battaglia d'Amore m' impugnava così, io mi morea quali dificolorio tutto, per vedere quefle donna, cretar fi è c: he quali dificolorio tutto, per vedere quefle donna, cretando, che mi difica deffe la fua veduta da quefla battaglia, dimenticando quello, che ci per appropiamenti a tanta gentietza, m' addivenia. La quarta fi è ce come cotal veduta non folamente mi difiendea, ma finalmente diffondigge al mai poca vita; e però diffi queflo Sonetto:

Spelfs fatt vergenomi alla mende
L'ofour qualità, c'i more mi dana:
E viennecce pintà ii, che fovente
l'ofoci laffo e verice giti a profina?
C'à dung mi affate ii fibitamente.
Che la min visit que fin abrandane;
Campami un firito vivo folamente;
E quel riman, protè di voi raginat.
Pofita mi aferzo, che mi voglio atare;
E coi immerto, d'agui voster vosto,
Vegna a vedervi, credendo guarire.
E fi is levo gli socia pre guardare,
Nel ter mi i incomincia un terrempto,
Che fa de pofi l'amina partire.

Questo Sonetto si divide in quattro parti, secondo che quattro cose sono in eslo narrate. E perocché sono di sorra narrate, non mi
trametto, se non di distinguere le patti per li loro cominciamenti,
e di-

(1) Nella secenda dice. al. Nella secenda manifesto.

e dico che la seconda parte comincia: Ch'Amore. La terza: Poscia mi sforzo. La quarta: E se io levo gli occhi.

Poiché io dift quefli tre Sonetti, ne quali parlai di quefla donna, perocché furono quasi narratori di tutto i mio flato: credendomi tacere, e non dir più; perocché mi parea, di me affai aver manifetato, vergnaché fempre poi taceffi di dire a lei; a me convenne ripigliare materia nuova, e più nobile, che la paffata. E perocché la cagione della nuova materia è ditetvode a udire, la di-

rò, quanto potrò più brievemente.

Conciossiacosachè per la vista mia molte persone avesser compreso il fegreto del mio cuore; certe donne, le quali adunate s'erano, dilettandosi l'una nella compagnia dell'altra, sapevano bene il mio cuore, perocchè ciascuna di loro era stata a molte mie sconsitte. Ed io paffando presso di loro, siccome dalla fortuna menato, fui chiamato da una di queste gentili donne; e quella che m'avea chiamato, era donna di molto leggiadro parlare. Sicchè, quand'io fui giunto dinanzi da loro, e vidi bene, che la mia gentilissima donna non era tra effe, rafficurandomi, le falutai, e domandai, che piacesse loro? Le donne erano molte, tralle quali ve ne avea certe, che si rideano fra loro. Altre v'erano, che mi riguardavano, aspettando, che io dovessi dire: altre v'erano, che parlavano tra loro, delle quali una volgendo gli occhi verso me, e chiamandomi per nome, disse queste parole: A che fine ami tu questa tua donna, poichè tu non puoi sostenere la sua presenza? Dilloci; perocchè I fine di cotale amore conviene effere novissimo. E poichè m' ebbe dette queste parole, non solamente ella, ma tutte l'altre cominciarono ad attendere in vitta la mia responsione. Allora dissi queste parole loro: Madonne, la fine del mio amore fu già il faluto di questa donna, forse di cui voi intendete: ed in quello dimorava la beatitudine del fine di tutti i miei defideri. Ma poichè le piacque di negarlo a me, il mio Signore Amore, la sua mercè, ha posta tutta la mia beatitudine in quello, che non mi può venir meno. Allora queste donne cominciarono a parlar tra loro; e siccome talora vedemo l'acqua mischiata di bella neve, così mi parve udire le loro parole uscire mischiate di sospiri. E poiche alquanto ebbero parlato tra loro, anche mi disse questa donna, che m'avea prima parlato, queste parole: Noi ti preghiamo, che tu ne dichi ove è questa tua beatitudine. Ed io rispondendole, dissi cotanto: in quelle parole, che lodano la donna mia. Allora mi rispose questa che mi parlava: Se tu mi dicessi vero, queste parole, che tu hai dette, notificando la tua condizione, avresti tu operate con altra intenzione. Onde io pensando a queste parole, quasi vergognoso mi partii da loro, e venía dicendo fra me stesso: poiche è tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna, perchè altro parlare è flato il mio? E però proposi di prendere per materia del mio parlare sempremat quel-

quello che fosse lode di quella gentilissima; e pensando molto a ciò, pareami avere presa troppo alia materia, quanto a me; sicehè io non ardiva di cominciare. E così dimorai alquanti dì, con defiderio di dire, e con paura di cominciare.

Avvenne poi, che passando per un cammino, lungo I quale sen giva un rivo chiaro molto, a me giunse tanta volontà di dire, che io cominciai a pensar lo modo, che io tenessi: e pensai, che parlar di lei non fi convenia, fe non che io parlassi a donne in seconda perfona: e non ad ogni donna, ma folamente a coloro che fono gentili, e che non son pur femmine. Allora, dico, che la mia lingua parlò, quasi come per se itessa mossa: e dissi allora una Canzone, la qual comincia:

Donne, ch' avete intelletto d' Amore, ec.

Queste parole io ripuosi nella mente con gran letizia, pensando di prenderle per mio cominciamento; onde poi ritornato alla fopraddetta Città, e pensando alquanti di, cominciai una Canzone con quetto cominciamento, ordinata nel modo, che si vedrà appresso:

Donne, ch' avete intelletto d' Amore,

Io vo' con voi della mia donna dire: Non perch io creda fua laude finire, Ma ragionar per issogar la mente. Io dico, che, pensando al suo valore, Amor si dolce mi si sa sentire; Che, s'io allora non perdessi ardire, Farei, parlando, innamorar la gente: Ed io non vo' parlar si altamente, Cb' io divenissi, per temenza vile; Ma trattero del suo stato gentile, A rispetto di lei leggeramente, Donne, e donzelle amorofe, con vui, Che non è cofa da parlarne altrui. Angelo chiama (') in divino intelletto, E dice: Sire , nel mondo fi vede Maraviglia nell' atto, che procede, D' un' anima, che 'n fin quassù risplende: (1) Lo Cielo, che non ha altro difetto, Che d'aver lei, al suo fignor la chiede : E ciascun Santo ne grida merzede : (1) Sola pietà noftra parte difende ;

(1) in divine, al. il divine. (2) Le Cielo che nonba . al. Le Ciel the non avea.

(3) Sola pietà neftra parte difende. Sela pietà vofira parte difende . Nota, che se questo verso è del la prima parte della Strofe , nella quale

parlano gli Angeli, dee dire nofira ; ma fe è della feconda parte, nella quale risponde Iddio agli Angioli medelimi, dee dire sofira. Può effere ancora che fia come un detto affo-Into del Poeta : ed allora parimente deve dire nofira.

(1) 0

Che parla Idlio, che di Madama intende: Diletti miti, or offerite in pace, Che voltra forme fa, quanto mi piace, Là voi à alcun, che perde it i c'attende; E che dirà mell'inferno a' mal nati: I vuiti la forenza de Barto. Madama è difinata in l'alto Ciclio: Or voi di fue viriri farori fapere. Dico: quad vuol pratii donna parree, Vada con les; che quando va per via, Gitta ne' cor vuillan Amor un giolo; Perch' ogni in propreo agginaccia, e pere: E qual foffrife di flatta a vodere, Dicorria nobit cofa, e fi moria: E quando frenova alcin, che degoo fia

D A

Divorria nobil cofa, e si morria: E quando truvou aliun, che degno sia Di veder lei, quei provos sua vintute; Che gli avvien ciò, che gli dona salute; E il l'umilia, ch' ogni ossista, danor l'ha Dio per maggior grazia dato, Che non può mai ssur, chi l'ha parlato.

Diet di lei Amor: cofa mortale

Com'dipr pai i alorna, e i pura?

Pai la riguarda, e fra se stella giora,

Cote Dia m'entende di proga nova,

Color di peria quassi in forma, quale

Coverine a doman aver, non spor misera.

Ella è, quanto di ben pub far natura,

Per esempo di cie bella se pruvous:

Degli occhi soni, connecti ella gli movu,

Elcono spiriti d'Amore instammati,

Che seron gli occhi a quad, cò' aller gli quati,

Pa sile ni che 'I cor cassa na ciassa.

Va il e vedette Amor pinto nel visso.

La i non punte alem mirria ssi o.

La i non punte alem mirria ssi o.

Canzona, io so, che tu girai parlando
A dome assis, quando revor assunzata:
Or s' ammonisto, perch' io s' bo altevata
Per siglicula d' staro, gionene, e piana;
Che dove giugni, su dichi pregando:
Insegnaterni gir, ct' io son mandata
A qualla, si cui iodi si sono ornata:
E se non congsi andar, siccome coma,
Non ristare, core sia gente vilina:
Insegnati, se poi, d'istre paisse
Solo con domne, o com (1) nomin cortes;

<sup>(1)</sup> O con nomin cortese . al. o con nomo cortese.

# 24 VITANUOVA Che ti merranno per la via tostana:

Tu troversi Amor con esso lei; Raccomandami a lui, come tu dei.

Questa Canzone, acciocche sia meglio intesa, la dividerò più artificiosamente, che l'altre di sopra; e però prima ne farò tre parti. La prima parte è proemio delle seguenti parole. La seconda è il trattato intero. La terza è quasi una serviziale delle precedenti parole. La feconda comincia: Angelo chiama. La terza: Canzone io fo. La prima parte si divide in quattro. Nella prima dico, a cui dit voglio della mia donna, e che io voglio dire. Nella feconda dico che mi pare a me stello, quand'io penso il suo valore: e come io direi, se io non perdessi l'ardimento. Nella terza dico come credo dire di lei, acciocch' io non sia impedito da viltà. Nella quarta ridicendo anche, a cui io intenda dire, dico la ragione; perchè dica loro. La seconda comincia: Io dico. La terza: Ed io non vo parlare. La quarta: Donne, e donzelle. Poscia, quando dico: Angelo chiama, comincio a trattar di quelta donna; e divideli quella parte in due. Nella prima dico, che di lei si comprende in Cielo. Nella seconda dico, che di lei si comprende in terra. quivi: Madonna è destata. Questa seconda parte si divide in due: che nella prima dico di lei, quanto dalla parte della nobiltà della sua anima, narrando alquante delle fue virtuti, che dalla fua anima procedevano. Nella feconda dico di lei, quanto dalla parte della nobiltà del suo corpo, narrando alquante delle sue belle bellezze, quivi : Dice di lei Amore. Questa seconda parte si divide in due: che nella prima dico d' alquante bellezze, che fono secondo deserminata parte della persona. quivi: Dove gli occhi suoi. Questa seconda parte si divide in due; che nell'una dico degli occhi, che fono principio d'Amore. Nella seconda dico della bocca, ch'è fine d'Amore, acciocchè quinci si levi ogni vizioso pensiero, Ricordisi chi legge, che di sopra è scritto, che il faluto di questa donna, il quale era operazione della bocca fua, fu fine de'miei desideri, mentre io il pote ricevere. Poscia, quando dico: Canzone, io so, aggiungo una stanza, quasi come ancella dell'altre, nella qual dico quello che di questa mia Canzone desidero. E perocchè questa ultima parte è brieve ad intendere, non mi travaglio di più divilioni. Dico bene, che a più aprire la 'ntenzione di questa Canzone, si converrebbe usare di più minute divifioni; ma tuttavia chi non è di tanto ingegno, che per queste, che son satte, la possa intendere, a me non dispiace, se la mi lascia stare; che certo io temo d'avere a troppi comunicato il suo intendimento, pur per queste divisioni, che fatte sono, s'egli avvenisse, che molti le potessino udire.

Appresso, che questa Canzona su alquanto divolgata tralle genti, conciosossifecosachè alcuno amico l'udisse; volonia il mosse a pregarmi, che io gli dovessi dire, che è Amore; avendo sorse, per le udi-

te parole, speranza di me, oltrechè degna. Onde io pensando, che appresso di cotal trattato, bello era trattare alcuna cosa d'Amore: e pensando, che l'amico era da servire, proposi di dir parole, nelle quali io trattassi d'Amore; ed allora dissi questo Sonetto:

Amore, e'l cor gentil sono una cosa; Siccome il saggio in suo dittato pone: E così esser l'un senza l'altro osa, Com'alma vazional sanza ragione.

Fagli natura, quand' è amorosa,

(1) Amor per fire, e'l cor per sua magione; (2) Dentro alla qual dormendo si riposa,

(1) Talvolta poca, e tal lunga stagione. Biltate appare in saggia donna poi,

Che piace agli occhi, ficche dentro al core Nasce un desso della cosa piacente:

E tanto dura talora in costui, Che sa svegliar lo spirito d'Amore: E smil sace in donna uomo valente.

Quello Sonetto fi divide in due parti: Nella prima dico di lai, impuanto di ponentia. Nella feconda dico di lai, impuanto di potenza fina prima di condita dico di lai, impuanto di potenza fi riduce in atto. La feconda comincia: Bilata appere. La prima fi divide in due. Nella prima dico, in che fuggento fia que-fla potenzia. Nella feconda dico, come quello fuggento, e quella pone forma materia. La feconda comincia: Fagli natura. Pocicia quando dico: Bilatar appere, dico come quella potenza fi riduce in atto; e prima, come fi riduce in utmo, poficia, come fi riduce in utmo, poficia, come fi riduce in donna. quivi: E fimili face in diguna, e come.

Poficiachè io trattai d' Amore nella fopraferitta rima, vennemi voglia di dire, anche in loda di quefia gentififima, parole, per le quali io moftraffi, come per lei fi freglia quefto Amore: e come non folamente fi freglia, laddov'egli dorme, ma là ove non è in potenzia, ella miriabilmente il fa venire, operando; ed allora diffi.

Negli occhi porta la mia donna Amore;

Perchè si sa gentil, ciocch' ella mira: Ove ella passa, ogni uom ver lei si gira

E cui saluta, sa tremar lo core. Siechè bassando'l viso tutto smuore; Ed ogni sao disetto allor sospira;

Fugge dinanzi a lei superbia, ed ira.
Ajutatemi, donne, (4) farle onore.

(1) Amor per fire e'l cor. al. Amor (3) Talvolta poca, al. tal volta brieeglare il cor.

(1) Amer per per e rest. La Amer vegiare il cete.
(2) Dentro alla qual. al. dentro allo
ual.
(4) farle onore. all. a farle onore.

Ogni dolcezza, ogni penfiero umile

Nafce nel core, a chi parlar la fente,
Onde è laudaro, chi prima la vide.

Quel, ch' ella par, quando un poto forride,
Non fi può dicer, ne tenere a mente;
Sì è nuevo miracolo, e gentile.

Quello Sonetto ha tre parti. Nella prima dico, siccome quelta donna riduce questa potenzia in atto, secondo la nobilissima parte de' fuoi occhi. E nella terza dico questo medesimo, secondo la nobilisfima parte della fua bocca. E intra quelle due parti ha una particella, ch'è quasi domandatrice d'ajuto alla parte dinanzi, e alla seguente; e comincia quivi: Ajutatemi, donne. La terza comincia: Ogni dolcezza. La prima si divide in tre; che nella prima parte dico: ficcome virtuolamente fa gentile tutto ciò che vede; e questo è tanto a dire, quanto adducere Amore in potenza, là ove non è. Nella feconda dico, come induce in atto Amore, ne cuori di tutti coloro, cui vede. Nella terza dico quello che poi adopera ne' loro cuori. La feconda comincia: Ov' ella paffa. La terza: E cui faluta. Poscia, quando dico: Aiutatemi, donne: do ad intendere, a cui la mia intenzione è di parlare, chiamando le donne, che m'ajutino onorar costei. Poi, quando dico: Ogni dolcezza, dico quel medefimo che è detto, e nella prima parte secondo due atti della sua bocca: l'uno de quali è il fuo dolcissimo parlare: e l'altro il fuo mirabile rifo, falvo che non dico di questo ultimo, come adoperi ne' cuori altrui , perocchè la memoria non può ritenere lui , nè fue operazioni.

Appresso questo, non molti di passati , siccome piacque a quel gloriofo Sire, il quale non negò la morte a fe, colui, che era stato genitore di tanta maraviglia, quanto fi vedea, che era questa nobilitima Beatrice, di questa vita uscendo, alla gloria eternale se ne gio veracemente. Onde, conciossiacosachè cotal partire sia doloroso a coloro che rimangono, e fono stati amici di colui che se ne va: e nulla fia sì intima amiftà, come quella del buon padre: e quefta donna fosse in altissimo grado di bontà; ed il suo padre, siccome da molti fi crede, e vero è, fosse buono in alto grado; manifesto è, che questa donna fu amarissimamente piena di dolore. E conciosfiaché, fecondochè è l'ufanza della fopraddetta Città, donne con donne, e uomini con nomini, s'adunarono colà, dove questa Beatrice piangea pietofamente; onde io veggendo tornare alquante donne da lei, udii dir loro parole di questa gentilissima, com'ella si lamentava; tralle quali parole udii, che dicevano: certo, ella piangea sì, che quale la miralle, dovrebbe morire di pietà. Allora trapallarono queste donne, ed io rimasi in tanta triffizia, che alcuna lagrima talora bagnava la mia faccia; onde io mi ricopria, con porre spesso le mani agli occhi miei; e se non sosse, ch'io intendea udire anche di lei, perocchè io era in luogo, onde se ne gia la maggior parte di quelle donne che da lei si partivano ; io mi sarci nascolo incontanente, che le lagrime m'avevano assalito. E però, dimorando ancora nel medelimo luogo, donne anche paffarono preffo di me, le quali andavano ragionando tra loro queste parole: Chi dee mai esser lieta di noi , che avemo udita parlare questa donna così pietofamente? Appresso costoro venivano altre, che venivano dicendo: Questi, che è qui, piagne, nè più, nè meno, come se l' avesse veduta, come noi vedemmo. Altre dipoi dicevano di me: Vedresti, che non pare esso, cotale è divenuto? E così passando queste donne, udii parole di me, e di lei in questo modo, che detto è; onde io poi penfando, propuosi di dir parole, acciocche degnamente avea cagione di dire; nelle quali parole io conchiudessi tutto ciò, che udito avea da queste donne. E perciocchè volentieri l'avrei domandate, se non mi fosse stata riprensione; presi materia di dire, come se io l'avessi domandate, ed elle mi avessero risposto: e feci due Sonetti, che nel primo domando in quel modo, che voglia mi giunse di dimandare: nell'altro dico la loro risponsione, pigliando ciò che io udii da loro, come se lo m'avesser detto rispondendo; e cominciai il primo;

Voi, cke portate la fembionesa sumile,
Co pli occio baffi moffennodo dolare,
Onde venite, che l'voftro colore
Par dicembot (") di pital famile i
Vadele voi, noftra donas gentile
Bayanr net vio fin di pinato Amore?
Distimi, donne, che l' mi dice il cave;
Perch' o vi voggio ander Jasse atto vile.
E fe venite da tanta piritate,
Piacciavi di reflar qui meco alquanto:
E checch' fin di it, non mi celate.
Is voggio fin costi voffri, ch' hamo pinato;
Cu yoggio fin costi voffri, ch' hamo pinato;
Che l' cer mi terma di voderne tanto.

Quoto Sonetto si divide in due parti. Nella prima chiamo, e domando quette donne, se vengono da lei; dicendo loro, che io il credo, perocchè tornano quasi ingentilite. Nella seconda le priego, che mi dicano di lei. La seconda parte comionia: E se venite.

> Se' tu colui , ch'hai trattato fovente Di nostra donna , fol parlando a noi? Tu rifomigli alla voce hen lui ; Ma la figura ne par d'altra gente .

(1) di pietà . al. di pietra .

Deh perchè piangi tu si coralmente, Che fai di te pietà venire altrui? Vedeftu pianger lei; che tu non puoi Punto celar la dolorofa mente? Lascia piangere a noi, e triste andare, (E fa peccato, chi mai ne conforta) Che nel suo pianto l'udimmo parlare. Ella ba nel vifo la pietà si fcorta, Che qual l'avesse voluta mirare, Saria dinanzi a lei caduta morta.

Questo Sonetto ha quattro parti, secondochè quattro modi di parlare ebbero in loro le donne, per cui rispondo; e perocchè sono di sopra assai manisesti, non mi tramettero di narrare la sentenzia delle parti; e però le distinguerò solamente. La seconda comincia: Deb perche piangi . La terza: Lascia piangere . La quarta : Ella ba nel vilo.

Appresso ciò, per pochi di avvenne, che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermità; onde io continovamente soffersi per molti di amarissima pena, la quale mi conduste a tanta debolezza, che mi convenia stare come coloro, li quali non si possono muovere. Io dico che nel nono giorno, sentendom'io dolore quasi intollerabile, a me venne un pensiero, il quale era della mia donna. E quando ebbi pensato alquanto di lei, ed io ritornai penfando alla mia deboletta vita: e veggendo, come leggiero era il fuo durare, ancorachè fano fossi, cominciai a piangere fra me stesso di tanta mileria; onde, fospirando sorte, dicea fra me medesimo: Di necessità conviene, che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia. E però mi giunfe un sì forte smarrimento, che jo chiusi eli occhi, e cominciai a travagliare, come frenetica persona, e ad immaginare in questo modo: Che nel cominciamento dello errare, che sece la mia fantasia, apparvero a me certi visi di donne scapigliate, che mi diceano; tu pur morrai. E poi, dopo queste donne, m'apparvero certi visi di donne, diversi, ed orribili a vedere, li quali mi diceano: tu se'morto. Così cominciando ad errare la mia fantalia, venni a quello, che io non sapea, dov'io mi fossi: e veder mi parea donne andare scapigliate, piangendo per la via, maravigliofamente trifle: e pareami vedere lo Sole ofcurare, ficchè le Stelle si mostravano di colore, che mi faceano giudicare, che piangessero : e grandissimi terremoti . E maravigliandomi in cotal fantalia, e paventando affai, immaginai alcuno amico che mi venisse a dire: Or non sa'? la tua mirabil donna è partita di questo fecolo. Allora incominciai a piangere molto pietosamente : e non folamente piangea nella immaginazione, ma piangea co'gli occhi, bagnandogli di vere lacrime. Io immaginava di guardar verso il Cielo, e pareami vedere moltitudine di Angeli, li quali tornassero,

in fuso, ed avesser dinanzi di loro una nebuletta bianchissima : e pareami, che questi Angeli cantassero gloriosamente: e le parole del loro canto mi pareva udire, che fosser queste: Ofanna in excelsis; ed altro non mi parea udire. Allora mi pareva che'l cuore, ov'era tanto amore, mi dicesse: Vero è, che morta giace la nostra donna; e per questo mi parea andare, per vedere il corpo, nel quale era stata quella nobilithma, e beata anima. E fu sì forte la erronea fantafia che mi mostrò questa donna morta, che pareami che donne la covrissero, cioè la sua testa, con un bianco velo: e pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umiltà, che parea che dicesse: io sono a vedere il principio della pace. In questa immaginazione mi giunfe tanta umiltà, per veder lei , che io chiamava la Morte, e dicea: Dolcissima Morte, vieni a me, e non m'essere villana; perocchè tu dei esser gentile, in tal parte se'stata: or vieni a me, che molto ti desidero, e tu il vedi, che io porto già il tuo colore. E quand'io avea veduti compiere tutti i dolorofi (1) mestieri, che alle corpora de'morti s'usano di fare, e' mi parea tornare nella mia camera : e quivi mi parea guardare verso 'I Cielo: e si forte era la mia immaginazione, che piangendo cominciai a dire con vera voce: O anima bella, come è beato colui che ti vede! E dicend'io queste parole con doloroso singulto di pianto, e chiamando la morte, che venisse a me; una donna giovane e gentile, la quale era lungo I mio letto, credendo che I mio piangere, e le mie parole folfero folamente per lo dolore della mia infermità , con gran paura cominciò a piangere ; onde altre donne , che per la camera erano, s'accorfero di me, che io piangeva per lo pianto, che vedeano fare a questa; onde facendo lei partire da me, la quale era meco di propinquissima fanguinità congiunta, elle si traffero verso me per isvegliarmi, credendo che io sognasti, e diceanmi: non dormir più, e non ti sconfortare. E parlandomi così, allora cessò la forte fantasia entro quel punto, che io volca dire : o Beatrice, benedetta fii tu; e già detto avea; o Beatrice; e riscotendomi apersi gli occhi, e vidi che io era ingannato: e contuttochè io chiamassi questo nome, la mia voce era sì rotta dal fingulto del piangere, che queste donne non mi poterono intendere, secondochè io credo. Ed avvegnach'io mi svegliassi, e mi vergognassi molto; tuttavia per alcuno ammonimento d'Amore mi rivolsi a loro. E quando mi videro, cominciarono a dire: questi par morto ; e a dir fra loro: proccuriamo di confortarlo; onde molte parole mi diceano da confortarmi : e talora mi domandavano, di cheio avessi avuto paura. Onde io essendo alquanto riconfortato, conosciuto il malvagioimmaginare, rispuosi loro: io vi dirò quello che io ho avuto. Allora cominciai dal principio infino alla fine: e diffi loro quello, che

(1) i delereft meftiert. \* meftiert, cioè minifteri, cioè uffici de' morti.

30 VITANUOVA

veduto avea, tacendo il nome di quelta gentilissima. Onde poi sanato di questa infermità, propuosi di dir parole di questo che m' era avvenuto, perchè mi parea, fosse amorosa cosa a udire; e però

ne disti questa Canzone:

Donna pietofa, e di novella etate,
Adorna affai di gentilezze umane,
Era là ovi o chiamava fpeffo morte:
Veggendo gli occhi mici pien di pietate,
Ed afcoltando le parole vane,
Si mosse con paura a pianger sorte:
E l'altre danne, che si suro accorte
Di me, per quella, che mico piangia,

Fecer lei partir via, Ed appressars per farmi sentire. Qual dicea: non dormire; E qual dicea: perchè sì ti sconsorte?

Altor lafciai la nuova fantafia, Chiamando il nome della donna mia.

Era la voce mia si dolorofa,

E rotta si (') dall'angofcia del pianto,
Ch' io folo intefi il nome nel mio core:

E con tutta la vilta vergognofa,
Ch' era nel viso mio gianta cotanto,

Ch'era nel vifo mio giunta cotanto, Mi fece verso lor volgere Amore. Egli era tale, a veder mio colore, Che sacea ragionar di morte altrui: Deb consortiam costui

(Pregava l'una l'altra umilemente) E disevan sovente; Che vedessù, che tu non hai valore? E quando un poco consortato sui,

Io dishi: Donne, dicerollo a vui.
Mentre io pensava la mia frail vita;

E vedea'l fuo durar, come è leggero; Pismfemi Amor nel cor, dove dimora. Perchè l'amina mia fu is fimarita; Che fofiriando dicea nel penfero: En converrà, che la mia donas mora. Io profi tanto fimarrimento allora; Chi io chiufi gli occhi vilimente gravati; E firon ii fimagati;

Gli spiriti miei, che ciascun giva errando E poscia immaginando:

Di

(1) dall' angoscia del pianto. al. | scia , dal Lat, angustia : postea , dall' angoscia e dal pianto . \* Ango-

DANTE. D 1 Di conoscenza, e di verità fora, Vis di donne m' apparver crucciati, Che mi dicien : (1) fe' morto : pur morrati. Po vidi cofe dubitofe molto Nel vano immaginare, ov' io entrai: Ed effer mi parea , non fo in qual loco : E veder donne andar per via disciolte, Qual lacrimando, e qual traendo guai; Che di triflizia faettavan foco . Poi mi parve vedere appoco, appoco Turbar lo Sole , ed apparir la Stella , E pianger' egli , ed ella : Cader gli augelli, volando per l' a're; E la terra tremare: E nom m' apparce scolorito, e fioco, Dicendomi : che fai ? non fai novella? Morta è la donna tua , ch' era sì bella . Levava gli occhi miei bagnati in pianti: E vedea , che parean pioggia di manna , Gli Angeli, che tornavan suso in Cielo: Ed una nuvoletta avean davanti, Dopo la qual gridavan tutti : Osanna; E s' altro avesser detto a voi dirielo. Allor diceva Amor : più non ti celo : Vieni a weder nostra donna, che giace. L' immaginar fallace Mi condusse a veder mia donna morta. E quando l'avea scorta, Vedea , che donne la covrian d' un velo : Ed avea seco una umiltà verace, Che parea , che dicesse : io sono in pace .

Veggendo in lei tanta umiltà formata, Cb' io dicea : Morte affai dolce si tegno: Tu dei omai effer cosa gentile, Poiche tu se' nella mia donna stata: E dei aver pietate , e non disdegno . Vedi , che si desideroso vegno D' effer de' tuoi ; cb' io ti somiglio in fede : Vieni , che 'l cor ti chiede . Poi mi partia consumato ogni duolo: E quando so era folo,

Io diveniva nel dolor sì umile,

Bea-

Dicea , guardando verso l' alto regno: (1) Se' morte : par morrati. al. mor-rati , morrati. leggo : Se' mort' o | morrati. cloc fe' morte, o pare to

Voi mi chiamaste allor, vostra merzede.

Quefia Canzone las due parti: Nella prima dico, parlanda a indenita perfona, com'o lui levato in unavana fantafa da cere donne: e come promisi foro di dirla. Nella feconda dico, com'o di filloro. La feconda parte fi divide in due. Nella prima dico quello, che certe donne, e ce leu na fola differo, e fecero per la mia fantafa, quanto è, dinanti che io fossi tornato in vernee cognizione. Nella feconda dico quello, che queste donne mi differo poiche lo lafciat quello farneticare; e comincia quella parte: Era la vote mi la Fosica, quando dico: Mentri i prefueza dico, com'i o disto quello prima dico per ordine quella immaginazione. Nella feconda dico- dentri i prefueza di come. Nella feconda comi dico mi ma immaginazione, Nella feconda dico- do, a che ora mi chiamarono, le ringrazio chiusamente; e comincia quella Vivi mi disimple.

Apprello quella vana immaginazione, (1º) avviene un dì, che feeder lo penfolo in alcuna parte, ed lo mi fentii cominciare un tremito nel cuore, così come fe io foffi flato prefente a quella donna. Allora dico, che mi gamte una immaginazione d' Amore, che mi parve vederlo venire da quella parte, ove la mia donna flava: e pareami, che lictamente mi diceffe nel cuor mio: penfa di benchir lo di, che lo ti perfi, polichi u'l dei fare; e certoffe I' mio cuore, per la fina muova conditione. E poco dopo quefle parole, che l'euor mi diffe colla lingua d'Amore, (1º) lo vi di venire verlo me una geniri donna, la quale era di famofa bel-

(t) applene. al. appenne. (1) Ie vidi venire verfe me una gentil dinaa , la quale era di famefa bel-3à : e fu già melto denea di queso prime amice mie : e 'l nome di quefta donna era Gievanna. Per primo amico di Dante abbiamo veduto nell' Annotazione alla Pag. 10. doversi intendere Guido Cavalcanti : in questo luogo per la donna di que-sto Guido, per nome Giovanna, la quale andaya avanti a Beatrice, credo che si debba , o almeno si possa intendere quella tal Filosofia, la quale più d'ogn' altra s' appressa trattare delle cose soprannaturali e divine . Il precedere di Giovanna a Reatrice ( seguitando il concetto dell' Autore, spiegaro già nella Prefazione ) è manifesto argomento di quanto presentemente si dice. E Dante medelimo pare che lo confermi a

maraviglia, quando egli poco dopo le citate parole foggiugne: Il fue neme Gievanna è da quel Gievanni , il quale precedente la verace luce, dicendo: Ege vox clamantes en deferte , parate piam Domini : dove fi vede parimente, che quel nome, ficcome quello di Beatrice, non è di donna vera, ma ideale : e che quivi egli vuole che s'abbia particolar sificilione all'uffizio del gran Batifta , non al fignificato del nome Giovanna, che grazia, dono , o mifericordia del Signore vuol dire . Ora chi non fa , che San Giovanni fu il Precurfore del Verbo Incarnato , il qual Verbo altro non è che la Sapienza di Dio? Ora avendo not moftrato nella detra Prefazione; che la vera Sapienza è la vera Beatrice ; chi non vede che il l'oeta in questo luogo, facendo a Beatrice precedere Giovanna, non altro volle

DI DANTE.

tà : e fu già molto donna di questo primo amico mio : e 'l nome di questa donna era Giovanna, salvo che per la sua bittà ( secondo ch' altri crede ) imposto l' era nome Primavera, e così era chiamata. Ed appresso a lei guardando, vidi venire la mirabil Beatrice. Queste donne andarono presso me, così l'una appresso l'altra : e parve che Amore mi parlasse nel cuore , e dicesse: Quella prima è nominata Primavera, solo per questa venuta d' oggi , che io mossi lo 'mponitore del nome, a chiamarla così Primavera , cioè prima verrà W dì , che Beatrice si mostrerà dono la immaginazione del fuo fedele. E fe anco voglio confiderare il primo nome suo, tanto è a dire, quanto Primavera; perocchè il suo nome Giovanna è da quel Giovanni, il quale precedette la verace luce, dicendo: Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini. Ed anche mi pare che mi dicesse, dopo queste parole, altre cofe. E chi volesse considerare sottilmente quella Beatrice, chiamerebbe Amore per molta simiglianza, che ha meco.

fignificare per coftei , che quella Filofofia , la quale più d'ogn' altra alla Teologia è proffimana ? E comerche la diversità delle Filosofie dalla diversità de primi Autori di quelle si denomini ; dicendosi perciò la Filosofia Platonica , l'Aristotelica , l' Epicurea , ec. io credo che la Platonica possa esser quella, di cui intenda qui di parlare il nostro Poeta. Io ho sempre creduto, che Guido, il quale su un sommo Filososo, siccome ciascheduuo confessa, sosse piuttosto Platonico, che aitro : ed ho anco veduto , che altri e ftato di questo mio fentimento : e forfe apparifce questo dall'opere sue, e spezialmente dalla divina Canzone; ma qui non è luogo di ciò esaminare . Parebbe a questa opinione nn grande offacolo I' autorità del Boccaccio , il quale nella Nov. 9 della Giorn. 6. vuole che Guido fosse Epicureo: dicendo quivi di lui; Egli alquanto tenen della epinione degli Epicuri ; ma to filmo che questo sia nn'abbaglio di esso Boccaccio, il quale attribui al figlinolo, quello che da Dante nel 10. Canto dell' Inferno fu attribuito a mef. Cavalcante suo padre . Ed in conferma di questa verità riporterò le parole del medefinio Boccaccio, tratte dal fuo Comento fopra Dante : dalle quali apparirà la differenza, che pure egli fteffo riconobbe effere tra 'l padre e 'l figlinolo : ed infieme fi fentirà il bello elogio , ch' e' fa a Guido : e fi riconofcerà parimente che il predetto Beccaecio negli ultimi anni della vita fua , cioè nel 1373. quando questo Comento comin-ciò a scrivere, dichiarò più aperta-mente la sua opinione Intorno a questi due samosi suggetti; quivi di Guido tatte l' altre cofe replicando, che nell' addotta Novella avez dette, eccertuata quel-la, che egli fosse Epicureo. Quefle adunque sono le sue parole : Qui adunque è da sapere , che cofut , il quale qui parla coll' autochiamate meffer Cavalcante de' Cavalcanti , leggiadro e ricce cavali-ere : e segui l'eppinioni d'Epicure, in non credere , che l' anima dopo la morte del corpe pivelle : e che il na merie aei corpe viente: e ce il nestre semme bene fosse ne' diletti carnali: e per queste ; siccome ere-tico , e dannato . E su queste Ca-valiere padre di Guide Cavalcanti; uomo cefiumatifimo e ricco , e d' alto ingegno: e seppe molte leggia-dre cose fare, meglio che alcuno altre neftro cettadino : & oltre a ciò tre nesse citiadine : U estre a ciè su nel suo imperepriate citime leice o buen siejes : e su singue responsable dell' authore si sictome esse modifime mostre nesse si sictome esse modifime mostre nesse su su Nuva : e si buen decisive su ri-ma ; ma perciecció si a Filesfosa gil pria che la Peossa obbe a telegra l'investi, a de citar Peres Nève. Virgilio e gle altre Poets. Ne voIo mi senti fuegliar dentro dal core Un Spirito amoroso, che dormia: E poi vidi venir da lungi Amore, Allegro sì , ch' appena il conoscia; Dicendo : or pensa pur di farmi onore; E ciascuna parola sua ridia: E poco stando (1) me col mio fignore, Guardando in quella parte , onde venia; I' vidi mona Vanna, e mona Bice Venire in ver lo loco , là ov' io era , L' una appresso dell' altra maraviglia: E secome la mente mi ridice,

Amor mi diffe : quefta è Primavera; E quella ba nome , Amor ; sì mi somiglia .

Questo Sonetto ha molte parti ; la prima delle quali è , com' io mi fentii svegliare il tremore usato nel cuore : e come parve che Amore m' apparisse allegro nel mio cuore da lunga parte . Nella feconda dico, come parve che Amore mi dicesse nel mio cuore, e qual mi parea. La terza diee, come, poichè questo su alquanto stato meco, cotale i' vidi, e udii certe cose. La seconda dice: Dicendo: or pensa. La terza: E poco slando. La terza parte si divide in due. Nella prima dico quello che io vidi. Nella seconda dico quello che jo udii . La seconda comincia: Amor mi disse.

Potrebbe qui dubitar persona, degna da dichiararli ogni dubitazione, e dubitar potrebbe di ciò, che io dico d'Amore, come se fosse una cofa per fe, e non folamente fustanzia intelligente, ma siccome fosse fustanzia corporale: la qual cofa, secondo la verità, è salsa, che Amore non è per se, siccome sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia. E che io dica di lui, come se fosse corpo, ancora come se sosse uomo, appare per tre cose, che io dico di lui. Dico, ch'io 'l vidi venire; onde, conciossiacofachè il venire dica moto locale: e localmente mobile per se, secondo il Filosofo, sia solamente corpo; appare che io ponga, Amore esser corpo. Dico anche di lui, ch'egli ridea, ed anche che parlava ; le quali cose pajono essere proprie dell' uomo, e spezialmente essere risibile; e però appare che io ponga, lui effere uomo. A cotal cosa dichiarare, secondo che è buo-

glio in fomma tacere, che quafi tutti gli Efositori di Dante, a quelle parole del Cauto é. dell' la terno: 30 fbl fon due se. fon di pa-terno: 30 fbl fon due se. fon di pa-tere intenderi quivi di Dante Refigi

DI DANTE.

no al presente, prima è da intendere, che anticamente non erano dicitori d'Amore certi Poeti in lingua volgare, anzi erano dicitori d' Amore certi Poeti in Lingua Latina ; tra noi , dico , avvegna forfe, tra altra gente avvenisse; ed avvenua ancora, siceome in Grecia, non volgari, ma litterati Poeti queste cose trattavano. E non è molto numero d'anni (1) passati, che apparirono questi Poeti volgari (che dire per rima in volgare, tanto è, quanto dire per versi in Latino) fecondo alcuna proporzione è fegno, che fia piccol tempo; e se volemo guardare in lingua (\*) d'oco, e in lingua di sì, noi non troviamo cofe dette anzi il prefente tempo centocinquanta anni. E la cagione, perchè alquanti grossi ebber fama di saper dire, è, che quast furon gli primi in lingua di sì . Ed il primo . che cominciò a dire come Poeta volgare, si mosse, perocchè volle fare intendere le sue parole a donna, alla quale era malagevole ad intendere i versi Latini . E questo è contro a coloro che rimano fopra altra materia, che amorofa; concioffiacofachè cotal modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'Amore. Onde, conciossiacosachè a Poeti sia conceduta maggior licenzia di parlare, che a' Profaici dittatori : e questi dicitori per rima non sieno altro , che Poeti volgari; degno e ragionevole è, che a loro fia maggiore licenzia largita di parlare, che agli altri parlatori volgari. Onde se alcuna figura, o colore rettorico è conceduto alli Poeti, è

(1) paffati, al. paffate . (2) Se veleme guardate in LINGUA D'OCO e in LINGUA DISI', et. Non giudico superfluo il dire ascuna cofa fu questa denomioazlone, ancorché ne fia stato già parlato da altri. Era coftuore de'noftri antichi , volendo effi denominare il linguaggio d'una nazione , prendere il fun diffintivo dalla particella affermativa del volgare di quella gente. Per tanto la lingua l'a-liana si diceva la lingua del si, l'a Todesca dell'so, la Franzese dell'so, la Provenzale dell'sos s e cost si vaas proventate cost in via de difeorrendo dell'altre lingue. Il Varehi nel fuo Ercolano a c. 335, facestofi interrogare dal Conte Baldefar Caftiglione ful particolare della lingua Italiana, con quefte parole: Chi la chiamaffe lo lingua de ji? risponde : Seeutterebbe una largbiffima divisione, che si fa delle lingue, nomi-nandole da quella particella, colla quale affermane, come à la lingua d'hoc, chiamata da volgari lingua d' oca ; perelecchi hoe in quella lingua fignifica quanto val nella Greca , e etiam e ita nella Latina, e nella nofira si ; e percie Dante dife :

Ab Pifa, vituperto delle genti Del bel paese la, dove'l il suona. Ed avanti al Varchi Benvenuto da Imola fu questo medefimo luogo: @#14 generalitee omnit gent Italica utuntue ifto vulgari al ; ubi Germani dicunt 10 ; & aliqui Gallici dicunt oi, & aliqui hoc, aliqui etiam, Pedemontani dicunt ol vel dic : leggo fic, credendolo er-rere del copista nel MS. Laurenziano. rere del copitta nel MS. Laurentiano. Derivano nutte queste particelle dal Latino. Il 11 nostro dal sic o sic est, o forse più interamente da sic est secto dal contrario da bec est sic. L'astra di queste voci su presa dal Provenzali. cjoè l' bee : e da questa fu non folsmente il for parlare denominato lingua d'oce , che vale a dire lingua dell' bec ; ma il pacfe ancora Linguadoca : e ne' tempi più baffi della Lutina lingua fu. detto Occitania, il qual paese non è altro che l'antica Gallia Narbonensia. Lo to del Tedesco da illud bec eft, ed in più perfetta pronunzia ja, forse dall' jam ofi : il Francese el, dall' ber ellud ofi, che bene si ritrova nell'actico oull, che adello è diventato ent : ed in fomma il Piemontese el, dall' iftesfo bos illud. Sicche, a proposito del passo di Dante, in lingua d'oce, o in lingua di ti, vuol dire in lingua Provenzale, ed in lingua Italiana. 36 V 1 T A N V 0 V A Concentration de l'ambient de l'ambi

Eole, namque tibi.

E che questo Signore le rispondesse, quivi:

Tuns, ò regina, quid optes,

Explorare labor: mibi justa capesfere sas est.

Per questo medesimo Poeta parla la cosa, che non è animata, alle cose animate, nel secondo dello Eneida. quivi:

Dardanide dari.

Per Lucano parla la cosa animata alla cosa inanimata. quivi:

Multum, Roma, tamen debet civilibut armit.

Per Orazio parla l'uomo alla fua fcienza medefima, ficcome ad altra perfona; e aon folamente fono parole d'Orazio, ma dicele quali medio del buono Omero, quivi nella fua Poetria:

Die mibi, Musa, virum. Per Ovidio parla Amore, come se sosse e persona umana, nel principio del libro ch'ha nome: Rimedio d'Amore:

Billa mibi video: killa paranter, air.

En per queflo pouce effere manifefto, a chi dubita in alcuna parre di queflo mio libello. Ed acciocche non ne pigli alcuna baldanza perfona grofila, dico, che nè i poeti parlano cosi fanza ragione, nè quegli che rimano, deono parlare così, non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono; percoche gran vergogna farebbe a colui , che rimaffe cola fotto vetta di figura , o di colore retutivico: è domindato non fapefil demdare le fue parole da correttorico: è domindato non fapefil demdare le fue parole da como mio amico, od 10, ne fapemo ben di quegli che coli rimano filolumente.

Questa gentilistima donna, di cui detto è nelle precedenti prole, venne in tanta grazia delle genti, che quando passiva per via, le persone correvano per vedere lei; onde mirabile letitia men giugnea: e quando ella fosse presso di cumo, tanta onessa venia nel cuor di quello, ch'egli non ardiva di levra gli occhi; ne di rispondere al suo siatuo; e di questo, molti, sicome esperti, mi potrebbono tettimoniare, a chi nol credeste. Ella, coronata e vestita d'umilità, s'andava, nulla gloria mostrando di cch'ella vedeva, e dudiva. Dicevano molti, pociche passisa are, questa non è cera e della non è

femmina, anzi è uno delli belliffimi Angeli del Ciclo. Ed altri dicevano: quefla è una maraviplia: che benedetto fia I Signore, che
ai mirabilmente fa operare I I dico, ch'ella fi moftava ai gentile,
e sì piena di tutti i piactri , che quegli che la miravano, comprendevano in inoro una dolezza onefla , e foave tanto, che ridire
non lo fapeano; nè alcuno era , il quale poteffe mirar lei, che nel
principio non gli convenille folipriare. Quefle, e più mirabili cofe
procedeano da lei mirabilmente , e virtuofamente. Onde, penfando
a ciò, vogliendorrippiliare lo filto della fui loda, propofi di dire parole, nelle quali defli ad intendere delle fue mirabili ede eccellenti
portazioni; accorche non pur coloro, che la poteano fendibilmente
vedere, ma gli altri fapelfono di lei quello, che per le parole nepoffo fare intendere; e al lora diffi queflo Sonetto:

Tato geniti, e tanto ondia pare

La doma mia, quand cila aitrui faluta;
Ciò opi inpua divine, remembo, mata;
E gli occin non i ardigon di guardare.
(\*) Umijerenzia d'ondia voltuta:
E gli occin non i ardigon di guardare.
(\*) Umijerenzia d'ondia voltuta:
E pario della considera della con

Che và dicendo als anima: sospira.

Questo Sonetto non si divide, persiocchè per se medesimo è assistante.

Un Spirito Soave, pien d' Amore,

Dico, che queffa mia donna venne in tanta grazia, che non folamente ella era onorata e lodata; ma per lei erano onorata e lodate molte. Onde io veggendo ciò, e volendo manifetlare a chi ciò non vedea, propuofi anche di dire parice, nelle quali ciò fodie fignificato; e diffi altora queffo Sometarole, nelle quali ciò fodie fignificato; e diffi altora queffo Sometaro.

Vede perfettamente ogni falute,

Chi la mia donna tralle donne vede:

Quelle, che vanno con lei, son tenute

Di bella grazia a Dio render merzede.

E sua biltà è di tanta virtute,

Che nulla invidia all'altre ne procede; Anzi le face andar seco vestute Di gentilezza, d'amore, e di sede.

(1) Umilemente. al. benignamente.

La

38. V I T A N U O V A
La vifta fina fa ogni cofa sumite,
E non fa fola fe parer piacente;
Ma ciafoma per fe riccoe onore.
Ed è nest in fini i tanto gentile,
Che nessi fossi in fini provincare a mente,
Che non fossiri in adicezza d'Amore.

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima dico, che tra gente questa donna parca più mirabile. Nella seconda dico Gecomi era gio. Josa la fua compagnia. Nella terza dico quelle coste, le quali operava in altrui. La seconda parte comincia. Ruelle 5 che vanne. Le terza: E fuè silitate. Quella ultima parte il divide in tre. Nella prima dico quello, che operava nelle donne, cioè per lovo medestime. Nella seconda coi cò, che operava in loro per alcuni. Nella terza dico, che non folamente nelle donne operava, ma titutte le perfone: e non folamente nella fua prefenza; ma ricordando di lei, mirabilmente operava. La seconda comincia: La vuile. La terza: Eè è nesti atti.

Apprello ciò comincia a penfare un giorno fopra quello, che detto area della mai adona, ciò in quelli due Sonetti precedenti; e veggendo nel mio penfero, che io non avea detto di quello, che al prefente tempo aoperava in me, parvemi distriviamente avere partato; e però propuoli di dire parole, nelle quali io direffi, come mi parea effere difpollo alla fius operazione i e come operava in me la fius virità e non credendo, ciò potere narrare in brevirà di Sonetto, comincial quella Cantone:

Sì lungamente m' ba tesuto Amore,
Che con's, com' el m' era forte in pria,
Coi m' illa fogaro na nel core.
Però quando mi taglis n' il valore,
Però quando mi taglis n' il valore,
Che gii firriti por, che fuggam vini:
Allor frate la frate anima mina
Tanta doltettas, che 'i viglo ne fanore.
Poi prende Amore in me tanta virinte,
Che fa gii firriti mini andar parlando:
Ed efono fuor chiamando
La doma mina, per darmi più falute:
Queflo m' avovine, vounch' illa mi votte,
E i è cofa mini, che non fo crede.

Quomodo spla sedes civitas plena populo: sacta est quasi vidua dominagentiam. Ao era nel proponimento ancora di questa Canzone, e compiuta n'avea questa soprascritta Stanza; quando il Signore della Giustizia chiamo questa gentilissima, a gloriare sotto la insegna di quella Reina benedetta, Maria, lo cui nome su in grandissima reverenzia nelle parole di questa Beatrice beata. Ed avvegna-

sima reverenzia nelle parole di questa Beatrice beata. El avvegnachè forfe piaccerbbe al prefente trattare diquato della s'un partite
da noi, nosa è mio intendimento trattar qui, per tre ragioni. La
prima, che ciò non è del prefente proposito, e voolemo guardare
il proemio che precede questo libello. La feconda si è, che piosto, che si del prefente proposito, ancora non farebbe sincipera
la mia penna a trattare, come si converrebbe, di ciò . La terza
si è, che potto , che fosse l'uno e l'altro, non è convenerole
a me trattere di ciò, per quello che trattando, converrebbe
esière me laudatore di me medessimo. La qua cosa al politto è
biasimevole a chi "I sa, e però lascio cotale trattato ad altro chiofarore. Tuttavia, perocche molte volte il mumero del nove
preso luogo tralle parole dinanzi, onde par che sia non sanza
gione : e nella sua parita, cota la numero, pare ch' avesse molto;
convienti di dire quindi alcuna cosa, acciocchè pare al propostio
convienti di dire quindi alcuna cosa, acciocchè pare al propostio
conventi con que prima dirò, come ebbe luogo nella sua parita;

e poi n' assegnerò alcuna ragione, perchè questo numero su a lei cotanto amico.

Io dico, che secondo l'usanza d'Italia, l'anima sua nobilisfima fi parti nella prima ora del nono giorno del mese : e secondo l'usanza di Siria , ella si partì nel nono mese dell' anno , perocchè 'l primo mese è ivi (1) Tismin, lo quale a noi è Ottobre. E secondo l'usanza nostra, ella si parti in quell'anno della nostra Indizione, cioè degli anni Domini, in cui il perfetto numero era compiuto nove volte, in quel centinajo, nel quale in questo mondo ella fu posta, ed ella fu de' Cristiani del terzodecimo centina. io : di lei questa potrebbe effere una ragione. Conciossiacolachè, fecondo Tolomeo, e secondo la Cristiana verità, nove sieno gli Cieli che si muovono : e secondo comunione astrologa , li detti Cieli soperino quaggiù, secondo la loro abitudine insieme, questo numero su amico di lei, per dare ad intendere, che nella sua generazione, tutti e nove li mobili Cieli perfettissimamente s' avevano insieme . Questa è una ragione di ciò. Ma più sottilmente pensando, secondo la infallibile verità, questo numero su ella medefima, per fimilitudine dico; e ciò intendo così. Lo numero del tre è la radice del nove; perocchè fanza numero altro alcuno, per fe medelimo multiplicato, fa nove; ficcome vedemo manifestamente, che tre via tre fa nove. Dunque, se 'l tre per se medesimo è fattor del nove : ed il Fattore de miracoli per se medesimo è tre, cioè: Padre, e Figliuolo, e Spirito Santo, li quali sono tre, ed uno; quelta donna fu accompagnata da quelto numero del nove , a dare ad intendere , che ella era un nove , cioè un miracolo , la cui radice , cioè del miracolo , è folamente la mirabile

<sup>(1)</sup> Tifmin. forle Tifri.

VITA NUOVA

Trinità. Forse ancora per più sottil persona si vedrebbe in ciò più sottile ragione; ma questa è quella, che io ne veggio, e che più

mi piace .

Daishi la gantilifima danne fu pertite di quello fe

Poiche la gentiliffima donna fu partita di queflo fecolo, rimate tutta la fopradetta Città qual vedova, difopoliata da ogni dignità; onde io ancora lactimando in quefla difolata Città, ferifità a Prencipi della terra alquanto della fue condizione, pigliando quello cominciamento di Jerenia: \*\*Sommodo falo ferito, to Eta Queflo dico, acciocch' altri non fi maravigii, perchè lo i' babia allegato di fopra, quati come entrata della nuova materia che apprefio viene. Se alcuno voltefi me riprender di ciò, che non fittiro qui le parole che feguiano a quella allegate, feufomene; perocchè lo intendimento mio non fuel allegate, feufomene; perocche in intendimento mio non fuel principio, al ferito giunto che per intendimento allegate, feno tutte Latine, farebbe fiori del mio intendimento, si ole ferire diffici. E fimile intenzione Co che obia queflo mio primo amico, se cui ciò ferivo, cioè, che io gli ferivetti folamente in volgate.

Poichè gli miei occhi ebbero per alquanto tempo lacrimato, e tanto affaticati erano, che io non poteva sfogare la mia triflizia; penfai di volerla sfogare con alquante parole dolorofe; e però propofi di fare una Canzone, nella quale piangendo ragionaffi di lei, per cui tanto dolore era fatto dilitruepitore dell'anima mia: e

cominciai : Gli occhi dolenti .

Acciocchè questa Canzone paja rimanere più vedova dopo il suo fine, la dividerò prima, che io la scriva, e cotal modo terrò da quinci innanzi. I' dico , che questa cattivella Canzone ha tre parti . La prima è proemio : nella feconda ragiono di lei : nella terza parlo alla Canzone piatofamente. La feconda comincia: Ita n' è Beatrice. La terza: Pietofa mia Canzone. La prima parte si divide in tre . Nella prima dico che mi muove a dire. Nella feconda dico, a cui voglio dire. Nella terza dico, di cui voglio dire. La seconda comincia : E perchè mi ricorda. La terza : E dicerò. Poscia, quando dico: Ita n'è Beatrice, ragiono di lei : e intorno a ciò fo due parti. Prima dico la cagione, perchè tolta ne su: appresso dico, come altri si piagne della sua partita; e comincia questa parte: Partiffi della sua. Questa parte fi divide in tre. Nella prima dico, chi non la piagne. Nella feconda dico, chi la piagne. Nella terza dico la mia condizione. La feconda comincia: Mavien triftizia. La terza: Dannomi angoscia. Poscia, quando dico: Pietofa mia Canzone; parlo a questa Canzone, disegnandole, a quali donne se ne vada, e steasi con loro.

Gli occhi dolenti per pietà del core, Hanno di lacrimar fofferta pena; Sicchè per vinti fon rimafi omai:

Ora,

DANTE. Ora, s' i' voglio sfogare il dolore, Ch' appoco appoco alla morte mi mena. Convienmi di parlar , traendo guai: E perch' el mi ricorda , ch' io parlai, Della mia donna, mentre che i vivea, Donne gentili , volentier con voi ; Non vo' parlare altrui, Se non a cor gentil , che 'n donna fia: E dicerò di lei , piangendo poi, Che fe n' e ita in Ciel subitamente; Ed ha lasciato Amor meco dolente. Ita n' è Beatrice in l' alto Cielo, Nel Reame, ove gli Angeli hanno pace: E flà con loro : e voi donne ba lasciate. Non la ci tolse qualità di gielo, Ne di calor , siccome l' altre face : Ma fola fu fua gran benignitate; Che luce della fua umilitate. Passò li Cieli con tanta virtute; Che fe' maravigliar l' eterno Sire; Sicche dolce defire , Lo giunse , di chiamar tanta falute: E fella di quaggiufo a se venire; Perche vedea , ch' efta vita nojofa Non era degna di si gentil cola. Partissi della sua bella persona, Piena di grazia , l' anima gentile; Ed effi gloriofa in loco degno. Chi non la piange, quando ne ragiona, Cuore ba di pietra , si malvagio , e vile , Ch' entrar non vi può spirito benegno. Non è di cuor villan si alto ingegno; Che possa immaginar ai lei alquanto; E pero non gli vien di pianger voglia . Ma vien triftizia, e doglia Di sospirare, e di morir di pianto; E d'ogni consolar l'anima spoglia,

Chi vede nel pensero alcuna volta, Qual' ella si : e com' ella n' è tolta. Donama angojcia li sospri sorte, Quando 'l pensero nella mente grave Mi reca quella, che m' ba'l cor diviso.

a prova . 1. prova per la nota fatta addietro.

Ed io ne spero ancor da lei merzede:
tosa mia Canzone, or va piangendo:
E ritruova le dome, e le domesile;
A cui le tue sprelle
E rano nstat di portur letizia;
E tu, che sei spisiuola di trissita;
Vattene sconsolata a siar con elle.

Poichè detta fit quefa Canzone, fi venne am suno, il quale, fecondoi pri della minh, à mico a me immeditamente dopo il primo predi della minh, à mico a me immeditamente dopo il primo predi fita anto differeto di fanguinità con quefa golorio, che anigo mi prefilo 'eta. E poich' elia meccella golorio, che pre una doma, che s'ara morta e i mulava fito prato e accione per una doma che s'ara morta e i mulava fito parole, accionche parofic he diceffe d'un'altra, la quale era morta certamente. Onde lo accorgendomi, chequelti dices folo prequefa baceletta, diffi di far ec ciò che mi domandava il fuo priego. Onde poi penfando a ciò, propuodi di fare un Sonetto, nel qual' iò mi itamentalli alquanto; e di darlo a quefto mio amico, acciocchè pare

refie che per lui sweffi fatto; e diffi allora quello Sonetto, che comincia così: Vinite a 'ntender li fossiri imiti. Questo Sonetto ha due parti. Nella prima chiamo li fedeli d' Amore, che m' intendat no. Nella feconda narro della mia mifera condizione. La feconda comincia: Li viasi difficuolistis.

Venite a 'ntender li foffrir imiti,
O cor' pettili, che pittà il dofa q
Li qui difonololati camno via;
E e non foffre, di dolon morrei.
Pettoche gli occia mi fambher rei
Mille fatte più, chi io non vorria,
non contra più chi io non vorria,
l'alle più con doma mano
l'alle più con la contra più dono
la contra l'alle più chi io
La mia dona gentil, che [e n' è giu
Al fecia degno della fia vivratta;
s
Al fecia degno della fia vivratta;

E dispregiar talora questa vita, In persona dell' anima dolente,

Abbandonata dalla sua salute. Poiche detto ebbi questo Sonetto, pensandomi, chi questi era, a cui lo'ntendeva di mandare, quafi come per lui fatto, vidi che povero mi pareva il fervigio, e nudo a così distretta persona di questa gloriosa. Eperò, anzi che lo gli dessi il soprascritto Sonetro, diffi due Stanze d'una Canzone : l'una per coftui veracemente : e l'altra per me; avvegnachè paja l'una e l'altra per una persona detta, a chi non guarda sottilmente; ma chi sottilmente le mira, vede bene, che diverse persone parlano in ciò; che l'una non chiama fua donna cottei, e l'altra sì, come appare manifestamente . Questa Canzone, e questo soprascritto Sonetto glidiedi, dicendo io a lui, che per lui solo fatto l'avea. La Canzone comincia: Quantunque volte. Nella prima Stanza si lamenta questo mio amico caro, e distretto a lei. Nella seconda mi lamento io, cioè nell'altra Stanza che comincia: E si raccoglie. E così appare, che in questa Canzone si rammaricano due persone; l'una delle quali fi lamenta come fratello : l'altra come fervidore.

Quantinque volte, laffo! mi rimembra, Cb' in one debo giamma; Veder la donna, ond' io vò sì dolente; Tanto dolore interno al cor mi affembra La dolore/a mente, Cb' è dico: anima mia, che non ten vai? Che li tormenti, che tu porterai

Ch' i' sfogheret . al. Ch' affogbertens .

V I T A N U O V A
Nel fecol, che s' è già tanto nojofo,
Mi fan penfolo di paura forte;
Ome foave, e dolce mio ripefo:
E dico: vvieni a me; con tanto amore,
Che i fono alinfo di chianque muore.

E fi racoglie negli miei fospiri Un siono di pietate, Che va chiamando morte tuttavia : A li si voller natti i miei difori, Quando la doma mie Fi giunta dalla sia erudelistate: Perche l' piacree dalla sia sistate, Partendo je' dalla nosper voduta, Divenne spirital bellezza, e grande, Che per lo Cel si sponde Luce d' Amor, che gli dageli faluta E lo "niellus loro alto, s statie

Face maravigliar, sì n' è gentile. In quel giorno, nel quale a compieva l' anno, che quella donna era fatta delle cittadine di vita eterna, io mi fedeva in parte, nella quale, ricordandomi di lei, io difegnava uno Angelo fopra certe tavolette; e mentre io il difegnava, volfi gli occhi, e vidi lungo me uomini, alli quali fi conveniva di fare onore : e riguardavano quello che io facea : e fecondochè mi fu detto poi, esti erano stati già alquanto anzi che io me n' accorgesta. Quando gli vidi, mi levai; e salutando loro, dissi: Altri era teste meco, e percio pensava. Onde partiti costoro, ritornato alla mia opera, cioè del difegnare, facendo ciò, mi venne un pensiero di dire parole per rima, quasi per annovale di lei : e scrivere a costoro , li quali erano venuti a me ; e diffi allora questo Sonetto, il quale comincia: Era venuta. Questo Sonerto ha due cominciamenti; e però si dividerà secondo l'uno, e fecondo l' altro. Dico che, fecondo il primo questo Sonetto ha tre parti. Nella prima dico, che questa donna era già nella mia memoria. Nella feconda dico quello che Amore però mi facea . Nella terza dico degli effetti d' Amore. La feconda comincia: Amor, che. La terza: Piangendo uscivan. Questa parte si divide in due . Nella prima dico , che tutti li miei fospiri uscivan parlando. Nella seconda dico, che alquanti diceano certe parole diverse dagli altri. La seconda comincia: Ma quegli. Per questo medelimo modo si divido secondo l'altro comigciamento; salvo che nella prima parte dico, quando quella donna era così venuta nella mia memoria; e ciò non dico nell'altro. L'uno è: Era venuta nella mente mia

La gentil donna, che per suo valore Fu posta dall' Altissimo Signore, Nel Ciel dell' umiltà, dov'è Maria.

#### Il secondo cominciamento è :

Ers treats nells mente mis

Quells doma genti, cui pinnge Amore,
Entro quel punto, che lo fuo vudore
Vi traffe a riquardo quel, chi o facia.
Amor, che nells mente la fentia,
S'era fugitato nel distrato care:
E diceva s'ofpini : mdate fore;
Perché ciafon dalente fro partia.
Piangendo nfeitum fonto idel mio petto,
Cou una vuce, che forocum mena
Le lagrime dagliofe agli acchi trifit.
Mi quegli, che "ufeina cua maggior pena,
Venira dicenda : o nobile intelletto,
Oggi fa I amo, che nel Cel falfit.

Poi per alquanto tempo, conciosossecosachè io sossi in parte, nella quale mi ricordava del paffato tempo, molto ftava pensoso, e con dolorosi pensamenti, tantochè mi sacevan parere di fuori una vista di terribile sbigottimento. Ond' io accorgendomi del mio travagliare , levai gli occhi per vedere, se altri mi vedesse. Allora vidi , che una gentil donna da una finestra mi guardava sì pietosamente, quanto alla vista, che tutta la pietà pareva in lei raccolta. Onde, conciossiacosachè quando i miferi veggiono di loro compaffione altrui, piuttofto si muovono a lacrimare, quasi come di se stessi avendo pietà; io fentii allora gli miei occhi cominciare a volere piangere ; e però temendo di non mostrare la mia vil vita, mi partii dinanzi dagli occhi di questa gentile, e dicea poi fra me medesimo : e' non può essere, che con quella piatosa donna non sia nobilissimo Amore; e però propuosi di dire un Sonetto, nel quale io parlassi a lei , e conchiudessi in esso tutto ciò , che narrato è in quelta ragione; e cominciai : Videre .

Questo Sonetto è chiaro, e però non si divide.

V 1 7 A N U 0 V A
Vidro dis coció mici, quanta pietate
Esta apparita in la vofira figura.
Quanda guardale gli atti, e la flatura,
El so faccio pel dolor molte flate.
Allor ma corpó, cle voi perigonte.
La qualità della mia vuta ofcura;
Sicche mi gianfi nello cor paura
Di dimofrar cogli occió mia vitiate.
E tofinsi dimosacia a voi, forencho,
Cle processorio, dalla cufra con
Cle processorio, dalla cufra co
le cia se policia mell'anima rifia:
Ben'è con quella doma quello Amere,
Lo quai mi face andar cupi piangenda.

Avvenne poi, che là, dovunque quefla donna mi vedea, fi facea d'una vifta pietofa, e d'un color pallido, quafi come d' Amore, onde molte volte mi ricordava della mia nobisifima donna, che di fimile colore fi moltrava tuttavia. E certo molte volte, non potendo lactimare, nè disfograr la mia tri fitizia, lo andava per vedere quefla pietofa donna, la quale pareva che tiraffe le lagrime fuori degli occhi mici, per la fiu vista; e però mi venne volontà di dire anche parole, parlando a lei; e disfi:

Color d'Amore, e di pieta femisimi
Non prefer mai coi immédiamente
Vifo di doma, per verder fovente
Ochis gentili, e doloreg piant;
Come lo vogiro, qualera devusati
Vedetro; la mia labbia adotrat;
Siccle per voi mi vien cofa alla mente
C'i i temo forte, mo la cor of febianti.
Io non peffo temr gli occhi diffratti;
Com peffo temr gli occhi diffratti;
Che mo riguardin voi fepti fiatt,
Pet defiderio di pianger, chi egli banno.
E voi erefette il no volonatta,
Che della conglia fi confomma tutti;
Cha lacrimar dianzia e voi non famo.

Questo Sonetto è chiaro; e però non si divide.

Io venni a tanto per la vista di questa donna, che gli occhi

z Ch'era sommosso. 21, ch'eran sommosso.

DANTE. 4

chi miei si cominciarono a dilettare troppo di vederla; onde molte volte me ne crucciava nel mio cuore, ed avevamene per vile affai : e più volte bestemmiava la vanità degli occhi miei, e diceva loro nel mio pensiero: Or voi solevate far piagnere, chi vedea la vostra dolorosa condizione; ed ora pare che vogliate dimenticarlo per quella donna, che vi mira, che non mira voi, se non in quanto, che le pesa della gloriofa donna, di cui pianger folete; ma quanto potete, fate, che lo la vi rammentero molto, maladetti occhi, che mai, se non dopo la morte, non dovrebbero le vostre lacrime essere ristate. E quando così aveva detto, fra me medesimo, agli occhi miei; e gli fospiri m'assalivano grandissimi, ed angosciosi. Ed acciocchè questa battaglia, che lo aveva meco. non rimanesse non saputa, pur dal misero che la sentia, propuoli di fare un Sonetto, e di comprendere in ello quelta orribile condizione; e diffi questo Sonetto che dice : L'amaro lacrimar.

Queflo Sonetto ha due, parti. Nella prima parlo agli occhi miei, faccome parlava lo mio cuore in me medefino. Nella feconda commuovo alcuna dubitazione, manifelando chi è che così parla. E comincia quetta parte 2 coli diec. Potrebbe bene quefla parte ancora ricevere più divisioni, ma farieno indarno, perochè è manifelto per la precedente ragione.

L'amaro lacrimar, che voi facolte, Octoi mici, coit lunga flagone, Getta mici, coit lunga flagone, Faccan maravigliar l'alire perfone Della pitate, come voi vodifie.

Ora mi par, che voi l'obblierefte, Si offigh da mio lato i fellone, Ci l'inon oure défluviolifi agui cagione, Memerandevi coite; cui voi piangelle. La volfira vomità mi fa panfare, E favoranami si, chi l'umo forte, Del voife d'una doma, che vi miria. Vai uno devorte mai, fe non per morte La nosfra doma, ch' è morta, obbligar. Coi dici il mio core, e poi fofpira.

Ricoverai adunque la vista di questa donna in si nuova condizione, che molte volte ne pensava, siccome di persona, che troppo mi piacesse; e pensava di lei così. Questa è una donna gentile, bella, giovane, e savia, ed apparita sorse per VITA NUST

volontà d' Amore, acciocchè la mia vita si riposi. E molte volte pensava più amorosamente, tanto che'l cuore consentiva in lui, cioè nel suo ragionare : e quand' io avea consentito ciò, io mi ripenfava, ficcome dalla ragione mosso, e dicea fra me medefimo : Deh, che pensiero è questo, che in così vil modo vuol confolarmi, e non mi lascia altro pensare? Poi si rilevava un' altro pensiero, e diceami: Or tu se' stato in tanta tribolazione, perche non vuo tu ritrarti da tanta amaritudine ? Tu vedi, che questo è uno spiramento che ne reca li difiri d'Amore dinanzi, ed è mosso da così gentil parte, come è quella degli occhi della donna, che tanto pietofa ci s'è mostrata. Onde io avendo così più volte combattuto in me medefimo, ancora ne volti dire alquante parole; e perocchè la battaglia de penfieri vinceano coloro, che per lei parlavano, mi parve che si convenisse parlare a lei ; e dissi queflo Sonetto, il qual comincia : Gentil pensiero. E dico gentile, in quanto ragionava di gentil donna; che per altro era vilif-fimo. E so in questo Sonetto due parti di me, secondochè li mici pensieri erano in due divisi. L'una parte chiamo cuore, cioè l'appetito : l'altra chiamo anima, cioè la ragione ; e dico, come l'uno dice all'altro . E che degno sia di chiamare l'appetito cuore, e la ragione anima, affai è manifesto a coloro, a cui mi piace che ciò fia aperto. Vero è, che nel precedente Sonetto io fo la parte del cuore contro a quella degli occhi; e ciò par contrario di quel, che io dico nel presente; e però dico, che ivi il cuore anche intendo per appetito; perocchè maggior defiderio era il mio ancora, di ricordarmi della gentiliffima donna mia , che di veder coftei ; ed avvegnachè alcuno appetito n'avessi già, ma leggier parea; onde appare, che l'uno detto non è contrario all'altro.

Quello Sonetto ha tre parti. Nella prima comincio a direa quella donna, come 1 mio deliderio fi volge tutto verso lei. Nella feconda dico, come l'Anima, cioè la ragione, dice al cuore, cioè all'appertio. Nella terza dico, com' ella rispoda. La feconda parte comincia: L'Anima dice. La terza: Ei le risponda.

Gentil penfero, che parla di voi; Sen viene a dimorar meco fovente: E ragiona d'Amon si dolcumente; Che face confenir lo core in lui. L'Anima dice al cor : chi è coffui, Che vicue a confolar la nostra mente? D I D A N T E.

Ed è la fue virit tanto possente,

Cé altro persier non lassica star con noi t

Ei le risponde : o anima pensola,

Questi è como spiritet macoo d' Amore,

Che reca innanzi me li suoi difri.

E la san vita, e tutto il suo valore,

Mosse dassi occiò di quella piriosa,

Che si turbava ' de' vostri martiri. Contro a questo avversario della ragione si levò un dì . quasi nell'ora della nona, una forte immaginazione in me ; che mi parea vedere questa gloriosa Beatrice con quelle vestimenta sanguigne, colle quali apparve prima agli occhi miei: e pareami giovane in fimile età a quella, in che prima la vidi. Allora incomineiai a pensar di lei, e ricordandomene fecondo l'ordine del tempo passato, il mio cuore cominciò dolorosamente a pentirsi del desiderio, al quale sì vilmente s'era lasciato possedere alquanti di contro alla costanza della ragione. E discacciato questo cotal malvagio desiderio, si rivolsero gli miei pensamenti tutti alla loro gentilistima Beatrice. E dico che d'allora innanzi cominciai a pensare di lei si, con tutto il vergognoso cuore, che li sospiri manifestavano ciò molte volte; perocchè quasi tutti diceano nel loro uscire, quello che nel cuore si ragionava, cioè l' amore di quella gentiliffima, e come fi partio da noi : e molte volte avvenia, che tanto dolore avea in se alcuno pensiero, che io dimenticava lui, e là dov'io era. Per questo raccendimento di fospiri, si raccese il sollevato lacrimare in guisa, che gli miei occhi pareano due cofe, che defiderassono pur di piangere. E spesso avvenia, che per lo lungo continuare del pianto, dintorno a loro si facea un colore purpureo, lo quale fuole apparire per alcuno martire, che altri riceva. Onde appare, che della loro vanità furon degnamente guiderdonati ; sicchè d'allora innanzi non poterono mirare persona che gli guardasse, sicchè loro potesse trarre a loro intendimento. Onde io volendo, che cotal defiderio malvagio, e vana tentazione paresse distrutta, sechè alcun dubbio non potessero inducere le rimate parole, che lo aveva dette dinanzi, propuosi di fare un Sonetto, nel qual'io comprendessi la sentenza diquesta ragione, ediffi allora: Laffo! per forza, ec. Diffi: Laffo, in quanto mi vergognava di ciò, che li miei occhi avean così vaneggiato. Questo Sonetto non si divide, perocchè assai il manifesta la fua ragione.

no al fervigio dell' Altissimo . Chiamansi Palmieri , inquanto vanno Oltramare; laonde molte volte recano la palma . Chiamansi Peregrini, inquanto vanno alla Casa di Galizia; perocchè la sepultura di San Jacopo su più lontana dalla sua patria, che d' alcuno altro Apostolo. Chiamansi Romei , inquanto vanno a Roma; là ove questi , che io chiamo peregrini, an-

Questo Sonetto non si divide, perocchè affai il manifesta la fua ragione.

Deb percerini, che pensos andate, Forse di cosa, che non v'è presente ; Venite voi di si lontana gente, Come alla vista voi ne dimostrate? Che non piangete, quando voi passate Per lo luo mezzo la città dolente, Come quelle persone, che niente Par, che 'ntendesfer la sua gravitate? Se voi restate, ' per volere udire : Certo lo core de sospir mi dice, Che lacrimando n'uscireste poi. Ella ba perduta la sua Beatrice : E le parole, ch'uom di lei può dire, Hanno virtù di far piangere altrui.

Poi mandaron due donne gentili a me, pregandomi, che io mandassi loro di queste mie parole rimate; onde io penfando la loro nobiltà, proposi di mandar loro, e di fare una cofa nuova, la quale io mandassi loro con esse; acciocchè più onorevolmente adempissi li loro prieghi . E dissi allora un Sonetto, il quale narra del mio stato : e mandalo loro col precedente Sonetto accompagnato, e con un'altro che comincia : Venite a intender li sospiri miei . Il Sonetto, il quale io feci allora, comincia: Oltre la spera.

Questo Sonetto ha in se cinque parti . Nella prima dico , là ove va il mio penfiero, nominandol per nome d'alcuno suo effetto. Nella seconda dico, perchè va lassì, chi 1 fa così andare. Nella terza dico quello che vide : cioè, una donna onorata laísù: e chiamolo allora spirito peregrino, acciocchè spiritualmente va lassi ; e siccome peregrino è suori della sua patria vista. Nella quarta dico com' egli la vede . cioè in tale qualità, che io non la posso intendere ; cioè a dire, che 'l mio pensiero sale nella qualità di costei in grado , che 'l mio intelletto no 'l può comprendere ; concioffiaVITA NUOVA

colaché notro intelletto s'abbia a quelle benedette anime , come l'occhio notro debole al Sole : e ciò dice il Fliosfor nel fecondo della Metafifica. Nella quinta dico, che avvegna-ch'io non polita vedere, là ove l' penfero mi trae, ciò alla fia mirable qualità, almeno intendo queflo, ciò è, che tutto è il cotal penfare della mia donna, perche io fento figlio il fino nome nel mio penfero. E nel fine di questa quinta parte dico : sinue me care : a dure ad intendere, che fon donne quelle, a cui io parlo. La feconda parte comincia : Intelligenta nuova. La terra : Spane que figi i giunto : La quarta : Visita : s'a. La quinta : Se is, ch' el parla. Potrebbet più fortilmente ca anora divistere, e più fortilmente fare intendere; ma puofi paffare con quefta diritione; e però non mi trametto di più dviderio.

Oltre la sprese, che più large gira le Passi i sissipio che si di dissipio che più di dissipio care la sissipio care la sissi

Apprello a quefto Sonetto apparve a me una mirabil visione, nella quale io vidi cosé, che mi fector proporte di non dir più di quefla benedetta, infino a tanto, che io non potelli più degnamente tratatri di lei; e di venire a ciò, io fludio quant' io poffo, ficcom' ella fa veracemente. Sicchè, fe piacere farà di colui, a cui tutte le cofe vivono, che la mia vita per alquanti anni perfereri; fipero di dire di lei quello, che mai non fiu detto d'alcuna: e poi piaccia a colui, chè Sire della cortefia, che la mia anima fe ne poffa gire a vedere la gloria della fua donna, ciò di quella benedetta Bastrice, la quale gloriofamente mira nella faccia di colui , qui ell pre semus faccia la sendiffa.

Il Fine della Vita Nuova di Dante.

CON-

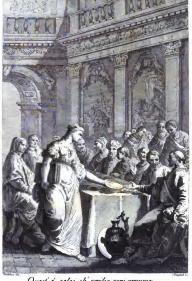

Quest'è colei, ch' umilia ogni perverso: Costei pensò, chi mosse l'Universo.



## CONVITO

### DIDANTE

#### ALIGHIERI.



ICCOME dice il Filofofo (\*) nel principio della prima Filofofa , tutti gli uomini naturalimente difiderano di apere. La ragione di che puote effere fie, che ciafenna cofa, da providenzia di propia natura impinta, è inclinabile alla fua perfezione; onde, acciocche la feienza è utilima perfezione della nottra anima, nella quale fià

la notira ultima felicità, tutti nauralmente ai fiu defiderio fiumo fuggetti. Veramente da quefta sobilifilma perfezione molti fono privati per diverfe cagioni, che dentro dall'uomo, e di fiunti da ello, lai rimunovono dall'abino di ficenzia. Dentro dall'uomo possono silere (\*) due difetti: è impedito l'una dal.

(1) Nel principle della proma Fl-lofofia. al. nel principle della frameura : al. nel principle della frameura : al. nel diferse e impediment : taffica Flifofia. \* Metaffila ; for-filme.

di quello pane, ch'è mestiere a così fatta vivanda, fanza lo quale da loro non potrebbe effere mangiata; e a questo Convito, di quello pane degno, cotal vivanda qual'io intendo indarno esfere ministrata. E però ad esso non voglio s'assetti alcuno, male de' fuoi organi disposto; perocchè nè denti, nè lingua ac, nè palato, nè alcuno affettatore di vizj ; perocchè lo stomaco suo è pieno d'omori venenosi contrari, sicchè mia vivanda non terrebbe. Ma vegnaci qualunque è familiare, o civile, nella umana fame rimafo: e ad una menfa cogli altri fimili impediti s'affetti: e alli loro piedi fi pongano tutti quelli che per pigrizia fi sono stati, che non sono degni di più alto federe: e quegli, e questi prendano la mia vivanda col pane, che la farò loro e gustare, e patire. La vivanda di questo Convito farà di quattordici maniere ordinata, cioè quattordici Canzoni, sì d'Amore, come di Virtù materiate: le quali, fanza lo presente pane, aveano d'alcuna scurità ombra, sicchè a molti lor bellezza, più che lor bontà, era in grado; ma queflo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce, la quale ogni colore di loro sentenzia farà parvente . E se nella prefente opera, la quale è Convito nominata, e vo' che fia, più virilmente si trattasse, che nella Vita Nuova; non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo, siccome ragionevolmente, quella fervida e passionata, questa temperata e virile effere conviene. Che altro si conviene e dire, e operare a una etade, che ad altra; perchè certi costumi sono idonei, e laudabili a una etade, che fono feonci, e biasimevoli ad altra, siccome di fotto nel quarto trattato di questo libro farà propia ragione mostrata. E io in quella dinanzi all'entrata di mia gioventute parlai, e in questa di poi quella già trapassata. E conciossiacosache la vera intenzione mia fosse altra, che quella, che di fuori mostrano le Canzoni predette, per allegorica sposizione quelle intendo mostrare : appresso la litterale storia ragionata; fiechè l'una ragione, e l'altra darà fapore a coloro, che a quetta cena fono convitati; li quali priego tutti, che se il Convito non fosse tanto splendido, (1) quanto conviene alla sua grida; che, non al mio volere, ma alla mia facultate imputino ogni difetto; perocchè la mia voglia di

Nel

compiuta, e cara liberalità è qui seguace.

<sup>(1)</sup> quanto conviene alla sua grida, \* alla sua grida, cioè, bando; ande imbandigione (dal bandire) l

Nel cominciamento di ciascuno bene ordinato Convito sogliono li Sergenti prendere lo pane appolito, e quello purgare da ogni macula; perch'io, che nella presente scrittura tengo luogo di quelli , da due macole mondare intendo pri-mieramente quella sposizione, che per pane si conta nel mio corredo. L'una è, che parlare alcuno di se medefimo pare non licito: l'altra fi è, che parlate, sponendo troppo a fondo, pare non ragionevole. E lo illicito, e 'l non ragionevole il coltello del mio giudicio purga in questa forma. Non si concede per li rettorici, alcuno di se medesimo, sanza necessaria cagione; parlare. Eda ciò è l'uomo rimosso, perchè parlare non si pnò d'alcuno, che il parlatore non lodi, o non biasimi quelli, di cui egli parla; le quali due cagioni rufticamente stanno a fare di se nella bocca di ciascuno. E per levare un dubbio, che quivi furge, dico, che peggio sta biasimare, che lodare; avvegnachè l'uno, e l'altro non sia da sare. La ragione è, che qualunque cosa è per se da biasimare, è più laida, che quella ch' è per accidente. Dispregiare se medesimo è per se biasimevole; perocchè allo amico dee l'uomo lo suo difetto contare segretamente: e nullo è più amico, che l'uomo a se; onde nella camera de'fuoi pensieri se medesimo riprendere dec, e piangere li suoi disetti, e non palese. Ancora del non potere, e del non sapere bene se menare, le più volte non è l' uomo vituperato, ma del non volere è sempre; perchè nel volere, e nel non volere nostro si giudica la malizia, e la bontade. E perciò chi biasima se medesimo, appruova se conoscere lo suo diserto: appruova se non essere buono; perchè per se è da lasciare di parlare, se biasimando, Lodare se, è da fuggire, siccome male per accidente; in quanto lodare non fi può, che quella loda non sia maggiormente vituperio: e laido, nella punta delle parole: e vituperio, chi cerca loro nel ventre. Che parole fono fatte per mostrare quello che non si sa. Onde, chi loda se, mostra che non crede essere buono tenuto, che non gl'incontra fanza maliziata cofcienza; la quale, fe lodando, difeuopre, e discoprendo si biasima. E ancora la propia loda, e 'l propio biasimo è da suggire per una cagione igualmente, siccome falsa testimonianza fare, perocchè (1) non è nomo, che

<sup>(1)</sup> net è unus sele fa di fe un sicolio Bondeno, alla voce solario re giufin militariore i tance la prof. E legge la feguente crudita sono pera carrià ne l'agenta. Le proprie l'inne colorria ne i, anne fut contra contra con l'agenta. Le proprie l'inne colorria net, acceptate del proprie l'inne proprie. In la pigni. Net feit massine estimation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation reme son de d'est de l'acceptation de l'acc

fia di se vero e giusto misuratore : tanto la propia carità ne 'nganna. Onde avviene, che ciascuno ha nel suo giudicio le milure del falso mercatante, che vende coll' una, e compera coll'altra; e ciascuno con ampia misura cerca lo suo mal fare. e con piccola cerca lo bene; ficche il numero, e la quantità, e 'l pelo del bene li pare più, che se con giusta misura fosse faggiato; e quello del male meno. Perchè, parlando di se con loda. o col contrario, o dice falfo, per rispetto alla cosa, di che parla: o dice falso, per rispetto alla sua sentenzia; che l'una e l'altra è salsità. E però, conciossiecosachè'i consentire è un confessare; villania sa, chi loda, o chi biasima dinanzi al viso alcuno: perchè nè consentire, nè negare puote lo così estimato, fanza cadere in colpa di lodarfi, o di biafimarfi. Salva qui la via della debita correzione, ch'essere non può sanza improperio del falfo, chi correggere s'intende: e falva la via del debito onorare e magnificare, la quale paffare non si può, fanza fare menzione dell' opere virtuofe , o delle dignitadi virtuofamente acquistate; veramente al principale intendimento tornando, dico, com'è toccato di fopra, per necessarie cagioni lo parlare di se è conceduto ; e intra l'altre necessarie cagioni due fono più manifeste: l'una è, quando sanza ragionare di fe, grande infamia, e pericolo non si può cessare; e allora si concede per la ragione, che delli due sentieri prendere lo meno reo, è quasi prendere un buono. E questa neceffità mosse Boezio, di se medesimo parlare; acciocchè, sotto protesto di consolazione, scusasse la perpetuale infamia del suo esilio, moltrando, quello essere ingiusto, poichè altro scusatore

attinent, dispiciamus. Hinc jure adopurs: voru ni içi ngi ebiç; -Heratus coccum amorem sui disti: | 2715; passima selliter, in ore om-com dispirite qual presençam orano-nia appellationem aversatur in nome Moralium ; fiert enim non potest ut l'ententta & Arificteles in septimo de qui omnia prepoit; commodis meti- Meribus ad Eudemum sic meminis : tur, bumana secteratic leget observet. Anni yae chios midiça cuces divis Nen ibo tamen inficias, cuique animantum infitum a natura , ut fo ma- nione videtur illud Euripidit accogit, quam ceteres emner , amet ac prum: tueatur, Hinc Torontianum illudin

Andria: ( A&. 11. fc. v. ) Verum illud verbum eft, vulgo

Berer & hiperer, us eiles mere ras torno a fe ftello.

At mit rie aver m' witat patter ain.

Quod quifque ceteris fe amat vehementius. quod del folst:

OMNES SI BI MALLE MELIUS ESSE, QUAM ALTER!.

"Gn evauria. Inglefe; felf-leve.

Rotat. cavus amor fut; del quale

Rotat. cav non fi levava. L'altra è, quando, per ragionare di fe, grandiffima utilità ne fegue altrui per via di dottrina; e questa ragione mosse Agustino nelle sue Consessioni , a parlare di se . che per lo processo della sua vita, lo quale su di buono in buono, e di buono in migliore, e di migliore in ottimo, ne diede esemplo e dottrina, la quale per si vero testimonio ricevere non fi poteva. Perchè, se l'una e l'altra di queste ragioni mi scusa sufficientemente, il pane del mio formento è purgato dalla prima fua macola. Movemi timore d'infamia, e movemi difiderio di dottrina dare, la quale altri veramente dare non può. Temo la infamia, di tanta passione avere seguita, quanto concepe chi legge, le foprannominate Canzoni in me avere fignoreggiato; la quale infamia fi cessa per lo prefente di me parlare interamente; lo quale mostra, che non passione, ma virtù sie stata la movente cagione. Intendo anche mostrare la vera sentenza di quelle, che per alcuno vedere non si può, s'io non la conto, perch'è nascosa sotto sigura d'allegoria : e questo non folamente darà diletto buono a udire, ma fottile ammaestramento, e a così parlare, e a così intendere l'altrui fcritture.

Degna di molta riprenfione è la cofa, ch'è ordinata a torre alcuno difetto per se medesima, e quello induce : siccome quelli, che fosse mandato a partire una zuffa, e prima che partiffe quella, ne cominciasse un'altra. E perocche 'Imio pane è purgato d'una parte, convientomi purgare dall'altra; per fuggire questa riprensione, che 'l mio scritto, che quasi Comento dire si può, è ordinato a levare il disetto delle Canzoni fopraddette, e esso per se sia forse in parte un poco duro; la qual durezza, per fuggire maggiore difetto, non per ignoranza, è qui pensata. Ahi piaciuto fosse al Dispensatore dell' universo, che la cagione della mia scusa mai non sosse stata; che nè altri contro a me avria fallato, nè io fofferto avrei pena ingiustamente: pena, dico, d'esilio, e di povertà; poichè fu piacere de cittadini della bellissima, e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del fuo dolce feno, nel quale nato e nudrito fui fino al colmo della mia vita: e nel quale, con buona pace di quella, difidero con tutto il cuore di ripofare l'animo flanco, e terminare il tempo che m'è dato; per le parti quali tutte, alle quali quella lingua fi stende, peregrino, quali mendicando, fono andato, moltrando contro a mia voglia la piaga della fortuna, che fuole ingiustamente al piagato molte volte effere imputata. Veramente io fono stato legno fanza vela, e fanza governo, portato a diversi porti , e

foci, e liti dal vento fecco, che vapora la dolorofa povertà : e fono apparito agli occhi a molti, che forfe per alcuna fama in altra forma m'aveano immaginato; nel cospetto de quali, non folamente mia perfona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opera, si già fatta, come quella che sosse a sare. La ragione, perchè ciò incontra, non pure in me, ma in tutti, brievemente ora qui piace toccare: (2) e prima, perchè la stima oltre la verità si sappia : e poi, perchè la presenza oltre la verità strigne la fama buona, principalmente generata dalla buona operazione nella mente dell'amico, e da quella è prima partorita ( che la mente del nemico , avvegnaché riceya il seme, non concepe quella mente, che prima la partorisce) sì per fare più ornato fuo presente, sì per la carità dell' amico che lo riceve, non fi tiene alli termini del vero, ma pafsa quelli. E quando per ornare ciò che dice, li passa, contro a coscienza parla: quando inganno di carità il sa passare, non parla contro a esso. La seconda mente che ciò riceve, non folamente alla dilettazione dalla prima sta contenta, ma'l fuo riportamento, ficcome qui fuo effetto proccura d'adornare; e sì, che per questo fare, e per lo'nganno, che riceve dalla carità, in lui generata, quella più ampia fa, che a lei non viene, e con concordia e con discordia di coscienza, come la prima. E questo fa la terza ricevitrice, e la quarta; e così in infinito si dilata. E così volgendo le cagioni fopraddette nelle contrarie si può vedere la ragione dalla

(1) e prima, perchi la filma elire noi fi fi al qualte, eccele per lo sorbi pri forma el filma elire noi fi fi al qualte, eccele per lo sorbi prima el filma elire noi fi fi al qualte, eccele per lo sorbi prima el filma elira el filma el

infamia, che simigliantemente si fa grande. Perchè Vergilio dice nel quarto della Eneida, che la fama vive per effere mobile, e acquista grandezza per andare. Apertamente adunque veder può chi vuole, che la immagine, per fola fama generata, sempre è più ampia, quale ch'essa sia, che non è la cosa immaginata nel vero stato.

(1) Mostrata ragione innanzi perchè la fama dilata lo bene. e lo male, oltre la vera quantità; refla in questo capitolo a mostrare quelle ragioni, che fanno vedere perchè la presenzia ristrigne per opposito: e mostrate quelle, si verrà lievemente al principale propolito, cioè fopra della notata scusa. (2) Dico adunque, che per tre cagioni la presenza sa la persona di meno valore, ch'ella non è. L'una delle quali è puerizia, non dico d'etade, ma d'animo: la feconda è invidia; e queste fono nel giudicatore: la terza è la umana impuritade; e questa è nel giudicato. La prima si può brievemente così ragionare. La maggior parte degli uomini vivono fecondo fenfo, e non fecondo ragione a guifa di pargoli: e questi cotali non conoscono le cose, se non sempricemente di suori : e la loro bontade, la quale a debito fine è ordinata, non veggiono, perocch' hanno chiufi gli occhi della ragione, li quali paffano a vedere quello; onde tofto veggiono tutto ciò che ponno.

forta è regione. Quel gran disti MSS, che fi fono pottut ritro-valentuomini, che con ifiriordina-rita fatta compliarono il tauro ci logi, che in saleme Editioni fi fono lebre Vocabolario della Crufca, nel-lo feggliare gli anori, de quali di dove chi processo il anori dell'opere i ladto figuitar gil anori, de'quall fijdove thi procurò l'ancide Editioferrirono ad illuftare quall'opera, in f. farri y, como l'erdo, d'un 
periocché fempre non deboro, comi 
M.S. Gilor « quefin bon con cutta 
Codeil MSS. Alepratrono per necetfin à gil fianquet i, per in qual coda 
in procure de lor con d'estro Vocalianno avun l'origine le moderna 
informate a destro de destro Vocaliborio, non firirorano poi cerrifondenti signi ancide fiemplari. Vi conbiolirio fiedettio, alla voce

Admova aggingua quello partire, d'estro de la vica
alifattar e, che quelle Editional di
Libri, noncreare la quella marcia, 
mano in Firente, e, che verannete

fenno in Firente, e, che verannete

fenno in Firente, e, che verannete

Gira ( le non d'altre, fotro il no.

Il MSS. del Couriro da un vedut

cump fictible non gloitara si più per 
jono no più provara, che Diane

men fifetti quelle geolitara si più per

jono no più provara, che Diane

jono no più provara, che Diane

jono no più provara, che Diane cune) si debbono giudicare le più per- pio non può provare , che Dante fette di tutte l' altre , comecche abbia usato aduncie.

( 2 ) Mofrata ragione . al. m:- con non ordinaria fatica fi fia posto frata è ragione . | mano alle collazioni di tutti i Co-

nullo è fanza macula: quando è l'uomo maculato d'alcuna passione, alla quale talvolta non può resistere : quando è maculato d'alcuno fconcio membro: e quando è maculato d'alcuno colpo di fortuna: quando è maculato d'infamia di parenti, o d' alcuno suo prossimo ; le quali cose la fama non porta feco, ma la prefenza, e discuoprele per sua conThigne il bene e 'l male in ciafcuno, più che 'l vero non vuole. Onde, concioficcofache, come detto boe di fopra, io mi fia quafi a tutti gl'Italici apprefentato, perchè fatto mi fono più vile forfe, che 'l vero non vuole, non foloamente a quelli, alli quali mia fama era già corfa, ma eziandio agli altri, onde le mie cofe fanza dubbio meco fono alleviate; convienmi, che con più alto filio dea nella prefente opera un poco di gravezza, per la quale paja di maggiore autorità; e quella faufa batti alla fortezza add mio Comento.

Poichè purgato è questo pane dalle macole accidentali , rimane a scusare lui d'una sustanziale, cioè dall'essere Volgare, e non Latino, che per similitudine dire si può, di biado, e non di formento. E a ciò brievemente lo scusano tre ragioni, che mosser me ad allegare innanzi questo, che l'altro . L'una fi muove da cautela di disconvenevole ordinazione : l' altra da prontezza di liberalità: la terza dal naturale amore a propia loquela. E queste cose a sei ragioni, a soddisfacimento di ciò che riprendere si potesse per la notata ragione, intendo per ordine ragionare in questa forma. Quella cosa, che più adorna e commenda le umane operazioni, e che più dirittamente a buon fine le mena, si è l'abito di quelle dispofizioni, che sono ordinate allo inteso fine: siccom'è ordinata al fine della cavalleria franchezza d'animo, e fortezza di corpo. E così colui, ch'è ordinato all'altrui servigio, dee avere quelle disposizioni, che sono a quel fine ordinate; siccome fuggezione, e conoscenza, e obbedienza; sanza le quali è ciaseuno disordinato a ben servire. Perchè, s'elli non è suggetto in ciascuna condizione, sempre con fatica, e con gravezza procede nel fuo fervigio; e rade volte quello continova : e fe elli non è obbediente, non serve mai, se non a suo senno, e a suo volere; ch'è più servigio d'amico, che di servo. Dunque, a suggire questa disordinazione, conviene, questo Comento, ch'è fatto in vece di fervo alle infraferitte Canzoni, efsere suggetto a quelle in ciascuna sua ordinazione: e dee essere conoscente del bisogno del suo Signore, e a lui obbediente; le quali disposizioni tutte gli mancano, se Latino, e non Volgare fosse stato, poichè le Canzoni sono volgari. Che primamente non era fuggetto, ma fovrano e per nobiltà, e per virtù, e per bellezza; per nobiltà, perchè il Latino è perpetuo, e non corruttibile: e'l Volgare è non istabile, e corruttibile. Onde vedemo nelle Scritture antiche delle commedie. e tragedie Latine, che non si possono trasmutare quello medefimo, che oggi avemo; che non avviene del Volgare, lo qua-

quale a piacimento artificiato si trasmuta. Onde vedemo nelle Città d'Italia, se bene volemo agguardare a cinquanta anni , molti vocaboli esfere spenti, e nati, e variati; onde se'l picciolo tempo così trasmuta, molto più trasmuta lo maggiore. Sicch' io dico, che se coloro che partiro di questa vita , già sono mille anni, tornassono alle loro Cittadi, crederebbono, la loro cittade effere occupata da gente strana, per la lingua da loro discordante. Di questo si parlerà altrove più compiusamente in un libro, ch'io intendo di fare, Dio concedente, di volgare Eloquenzia. Ancora non era fuggetto, ma fovrano per virtù: ciascuna cosa è virtuosa in sua natura, che sa quello a ch' ella è ordinata, e quanto meglio lo fa, tanto è più virtuofa; onde dicemo uomo virtuofo, che vive in vita consemulativa, o attiva, alle quali è ordinato naturalmente. Dicemo del cavallo virtuofo, che corre forte e molto, alla qual cosa è ordinato. Dicemo una spada virtuosa, che ben taglia le dure cose, a ch'essa è ordinata. Così lo sermone, il quale è ordinato a manifestare lo concetto umano, è virtuolo, quando quello fa; e più virtuoso è quello, che più lo fa. Onde concioffiacofachè lo Latino molte cose manisesta concepute nella mente, che'l Volgare fare non può, ficcome fanno quelli, che hanno l'uno e l'altro fermone; più è la virtù fua, che quella del Volgare. Ancora non era fuggetto, ma fovrano per bellezza. Quella cofa dice l'uomo effere bella. cui le parsi debitamente rispondono, perchè dalla loro armonie refulta piacimento. Onde pare l'uomo effere bello, quando le sue membra debitamente rispondono. E dicemo bello il canto, quando le voci di quello, secondo debito dell'arte sono in tra se rispondenti. Dunque quello Sermone è più bello, nel quale più debitamente rispondono in Latino, che in Volgare, però il bello Volgare feguita ufo, e lo Latino arte; onde concedefi, effer più bello, più virtuolo, e più nobile. Perchè si conchiude lo principale intendimento, cioè, che non farabbe stato suggetto alle Canzoni, ma Sovrano.

Moftäro, come il prefente Comento non farebbe flato figgetto alle Canzoni volgari, fe fofde flato Latino; refla a mofirare, come non farebbe flato conofcente, nè obbediente a quele; e poi farà conchiuto, come, per celfare disconvenevoil difordinazioni, fu metitere volgaremente partare. Dico, che Latino non farebbe flato fervo conofcente al Signore volgare, per coate regione. La conofcenta del fervo il richiede mafimamente, a due persone perfettamente conofcers. I' una fè è la natura del Signore; sonde sono Signori di si finitina na6

tura, che comandano il contradio di quello, che vogliono: e altri, che fanza dire, vogliono effere ferviti, e'ntesi: e altri , che non vogliono che 'l fervo fi muova a fare quello , ch' è mestieri, se no'l comandano. E perchè queste variazioni sono nerli nomini, non intendo al presente mostrare, che troppo moltiplicherebbe la digressione, se non intanto, che dico in genere, che cotali fono quafi bestie, alli quali la ragione fa poco prode. Onde, se 'l servo non conosce la natura del suo fignore, manifelto è, che perfettamente servire no'l può . L' altra cola è, che si conviene conoscere al servo gli amici del fuo fignore, che altrimente non gli potrebbe onorare, nè servire, e così non servirebbe persettamente suo signore: concioffiacofachè gli amici fiano quafi parte d'un tutto, perciocchè 'l tutto loro è uno volere, e uno non volere. Nè il Comento Latino avrebbe avuta la conoscenza di queste, cose, che I'ha il Volgare medefimo. Che lo Latino non fia conoscente del Volgare, e de' suoi amici, così si pruova. Quegli, che conosce alcuna cosa in genere, non conosce quella perfettamente; siccome chi conosce da lungi uno animale, non conosce quello perfettamente, perchè non sa, ( ' ) se s'è cane, o lupo, o becco. Lo Latino conosce lo Volgare in genere, ma non distinto; che se esso lo conoscesse distinto, tutti Vulgari conoscerebbe; perchè non è ragione, che l'uno, più che l'altro conoscesse. È così in qualunque nomo sosse tutto l'abito del Latino, sarebbe l'abito di conoscenza distinto dal Volgare. Ma questo non è; che uno abituato di Latino non distingue, s' egli è d'Italia, lo Volgare dal Tedesco, nè l'Tedesco lo Volgare Italico dallo Provenzale; onde è manifesto, che lo Latino non è conoscente del Volgare. Ancora non è conoscente de' fuoi amici; perocch'è impossibile conoscere gli amici, non conoscendo il principale; onde, se non conosce lo Latino lo Voleare, com'è provato di fopra, impossibile è a lui conoscere li fuoi amici. Ancora fanza converfazione, o familiaritade è impossibile a conoscere gli uomini; e lo Latino non ha conversazione con tanti in alcuna lingua, con quanti ha il Volgare di quella, al quale tutti sono amici; e per conseguente non può conoscere gli amici del Volgare. E non è contraddizione ciò che dire si potrebbe, che lo Latino pur conversa con alquanti amici del Volgare; che però non è famigliare di tutti; e così non è conoscente degli amici perfettamente; perocchè si richiede persetta conoscenza, e non disettiva .

( 1 ) Se s' d cane . L. j' e' s' d cane . cloc s'egle fi è .

Pro-

Provato, che il Comento Latino non farebbe stato servo conoscente, dirò come non sarebbe stato obbediente. Obbediente è colui, che ha la buona disposizione, che si chiama obbedienza. La vera obbedienza convene avere tre cofe, fanza le quali effere non può. Vuole effere dolce, e non amara: e comandata interamente, e non fpontanea : e con mifura , e non difmifurata; le quali tre cose era impossibile ad avere lo Latino Comento; e però era impossibile a essere ubbidiente . Che allo Latino fosse stato impossibile, come detto è, si manifesta per cotal ragione. Ciascuna cosa, che da perverso ordine procede, è laboriosa, e per consequente è amara, e non dolce; siccome dormire il di, e vegghiare la notte, e andare indietro, e non innanzi. Comandare il Suggetto al Sovrano, procede da ordine perverso; che ordine diritto è, il Sovrano al Suggetto comandare; e così è amaro, e non dolce; e perocche all'amaro comandamento è impossibile dolcemente ubbidire; impossibile è, quando il Suggetto comanda, la obbedienza del fovrano esfere dolce. Dunque se il Latino è Sovrano del Volgare, come di sopra per più ragioni è mostrato : e le Canzoni, che sono in persona di comandatori, sono volgari : impossibile è sua ragione essere dolce. Ancora è la ubbidienza interamente comandata, e da nulla parte spontanea, quando quello, che fa ubbidendo, non averebbe fatto fanza comandamento, per suo volere, nè tutto, nè parte. E però, fe a me fosse comandato di portare due gnarnacche indosso ; e fanza comandamento i' mi portasse l'una; dico che la mia obbedienza non è interamente comandata, ma in parte spontanea: e cotale farebbe Rata quella del Comento Latino, e per confeguente non farebbe stata ubbidienza comandata interamente. Che fosse stata cotale, appare per questo, che lo Latino, fanza il comandamento di questo Signore, averebbe sposte molte parti della sua sentenzia, e dispone, chi cerca bene le scritture, latinamente scritte, che no'l fa il Volgare in parte alcuna. Ancora è la obbedienza con misura, e non dismisurata, quando al termine del comandamento va, e non più oltre; ficcome la natura particolare è obbediente all'univerfale, quando fa trentadue denti all'uomo, e non più nè meno: e quando fa cinque dita nella mano, e non più nè meno. E-l'uomo ubbidiente alla giustizia, e comanda al peccatore. Nè questo avrebbe fatto il Latino, ma peccato averebbono pur nel difetto, e non pur nel foperchio, ma in ciascuno : e così non sarcbbe la sua obbedienza stata misurata . ma dismisurata; e per conseguente non sarebbe stata obbediente. Che non fosse stato lo Latino empitore del comandamento del fuo Signore; e che non fosse stato soverchiatore, leggiermente fi può mostrare. Questo Signore, cioè queste Canzoni; alle quali questo Comento è per servo ordinato; comandano e vogliono esfere disposte a tutti coloro, alli quali può venire sì lo loro intelletto, che quando parlano, elle fieno intese. E neffuno dubita , che s'elle comandaffono a boce, che questo non fosse loro comandamento; e lo Latino non l'averebbe sposte, fe non a'litterati, che gli altri non l'avrebbono intese. Ondeconcioffiacofachè molto fiano più quelli ehe defiderano intendere quelle, non litterati, che litterati; seguitasi, che non averebbono pieno lo suo comandamento, come il Volgare da'litterati, e non litterati e inteso. Anche lo Latino l'averebbe sposte a gente d'altra lingua, siccome a' Tedeschi, e Inghilesi, e altri ; e qui averebbe passato il loro comandamento, ch'è contro al loro volere; largo parlando dico, farebbe effere fpolta la loro fentenzia colà, dov' elle non la potessono colla loro bellezza portare. E però sappia ciascuno, che nulla cosa, per legame mulaico armonizzata, fi può della fua loquela in altra trasmutare, sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia. E questa è la ragione, perchè Omero non si mutò di Greco in Latino, come l'altre scritture, che averno da loro : e questa è la cagione, perchè i versi del Saltero sono sanza dolcezza di mufica e d'armonia : che essi furono trasmutati d'Ebreo in Greco, e di Greco in Latino: e nella prima trasmutazione tutta quella dolcezza venne meno. E eosì è conchiuso ciò ehe si promise nel principio del Capitolo dinanzi a questo immediato.

immediato.

Quando è moltrato per le fufficienti ragioni, come, per cefare dificoavenesoli difiordinamenti, converrebbe alle nominate Canzoni aprire e muftirare Connetto volgare, e non Latino; moltrate intendo, come ancora pronta liberalità mi fece quefico deggere, e l'attro laficiare. Pauotri adunque la pronta liberalità in tre cole motare, le quali feguiasno quello Volgare, e lo Latino non averebbono feguiasto. La prima, è dare a molti: la feconda, è dare utili cole: la terza, è fanza effere domandato. Il dono dare, quello ch'è dare e giovare a uno, è bene; ma dave e giovare a molti, è pronto bene, in quanto pende finniglianza da'benefici di Dio, ch'è duniverfallitimo benefatore. E ancora dare a molti è impossibile, fanza dare a uno; accioche uno in molti is inchisio. Ma dare a uno fi può bene, fanza dare a molti; però chi giova a molti, fa l'amo bene e l'attroc thi giova a uno, fa primo theme per l'attroc thi giova a uno, fa primo theme per l'attroc thi giova a uno, fa primo theme e l'attroc thi giova a uno, fa pur l'un bene, on

de vedemo, l'imponitori delle leggi maffimamente pure alli più comuni beni tenere fissi glio cehi, quelle componendo. Ancora dare cose non utili al prenditore, pure è bene, in quanto colui che dà, mostra almeno, sè effere amico; ma non è perfetto bene; e così non è pronto; come, quando un Cavaliere donasse a un medico uno scudo: e (1) quando il medico donasse a un Cavaliere scritti gli Anforismi d'Ipocras, ovvero li Tegni di Galieno; perchè li favj dicono, che la faccia del dono dee effere fimigliante a quella di ricevere ; cioè a dire, che si convenga con lui, e che sia utile; e in quello è detta pronta liberalità di colui che così discerne donando. Ma perocchè li morali ragionamenti fogliono dare defiderio di vedere l'origine loro, brievemente in questo capitolo intendo mothrare quattro ragioni, perch'è di necessità il dono, acciocchè in quello fia pronta liberalità, conviene effere utilea chi riceve. Primamente; peroschè la virtù dee effere lieta, e non trifta in alcuna fua operazione; onde, fe 'l dono non è lieto nel dare, e nel ricevere, non è in esso perfetta virtù: non è pronta questa letizia: non può dare altro che utilità; che rimane nel datore per lo dare, e che viene nel ricevitore per lo ricevere. Nel datore adunque dee effere la provvedenza in

gio, d'alterare quali tatte le paro-le non fue, ficcome ancora egli fa piec, che in Volgare fignifica deci-Galeno vuole che fia : Grandis fen-Paradifo :

· Chi dietro a gima, e chi ad an fort(mi

Son giva .. E quella e la migliore lezione de lo luvezpares.

(1) Quande il medice denafe i ancora in alcune buone Edizioni ...

a un catalires feritti gli Anfresimi Tegni fignifica quello, che è in Gredineri Duc voci , riportate dalla ...

leno fono il fuo libro , con i a Gredineri and a constituti del con Until Due voel, riporiste estis peno tono il luo luovo yvas in arre-feres lingua nella nofira, il vedo-no in questo luoyo: Afarimi e Tegal. Laprima ancora si costumis: altra non e in uso. Afarime; altra non e in uso. Afarime; altra non e in uso. Afarime; l'attra non e in uto. Aprijone, j che qui anche, è detto Afrejfone i ( come pure Grafene fi trova [vric-to Granfone) pet una certa anti-chiffinna ufanta dal nostro linguag-ce, e fi trova ancora un' Opera di Taddeo Fifice , di cui fi parlerà poco fe non fue , ficcome ancora egii fa prefico la quale ha parimente que de aomi propei, non tanco frantes- flo titolo j Scripsom japer Tragu: ed ri che della partia viene da depersona in Trattato finille MS, nella Lauren, pie, che in Volgare grafica destitolato : Tfagegarum Jebanitis ad Tegni Galleni . Si noti ancera , che tentia bresi eratione comprehenja . [pocras , donde viene il noftro anti-Dante medelimo nel canto XI. del co loporraffo , ufato dal Boccaccio co Iopocraffo , ufato dal Boccaccio nella Nov. 9. della 8. Giornata , non può derivare da altro che del Greco abbreviato I www.poine, che cos) fi trova ne' MSS. per lo fue inte-

far sì, che dalla fua parte rimanga l'utilità dall'onestate, ch' è sopra ogni utilità: e far sì, che al ricevitore vada l'utilità dell'uso della cosa donata; e così sarà l'uno e l'altro lieto; e per conseguente sarà più pronta liberalità. Secondamente : perocchè la virtù dee muovere le cofe sempre al migliore; che così, come farebbe biasimevole operazione, fare una zappa d' una bella fpada, o fare un bello nappo d'una bella chitarra; così è biafimevole muovere la cofa d'uno luogo, dove fia utile, e portarla in parte, dove sia meno utile. E perocchè biasimevole è, invano operare; biasimevole è, non solamente a porre la cofa in parte, ove sia meno utile, ma eziandio in parte, ove sia igualmente utile. Onde, acciocche sia laudabile il mutare delle cose, conviene sempre essere migliore ; perciocchè dee essere massimamente laudabile : e questa, e questo non può fare nel dono, se I dono per trasmutatore non viene più caro : nè più caro può venire, se esso non è più utile a usare al ricevitore, che al datore. Perchè si conchiude, che'l dono conviene essere utile a chi 'l riceve, acciocche fia in esso pronta liberalità . Terziamente ; perocchè l'operazione della virtu per se dee essere acquistatrice d' amici; concioffiacofachè la noftra vita di quello abbifogni; e'l fine della virtù sia , la nostra vita essere contenta; onde, acciocchè 'I dono faccia lo ricevitore amico, conviene a lui efsere utile; perocchè l'utilità sigilla la memoria dell'immagine del dono, il quale è nutrimento dell'amistà : e tanto più forte, quanto essa è migliore; onde suole dire Martino: non cadrà della mia mente lo dono, che mi fece Giovanni; perchè, acciocchè nel dono sia la viriù, la quale è liberalità: e che essa sia pronta, conviene essere utile a chi riceve . Ultimamente; perocchè la virtù dee avere atto libero, e none sforzato, atto libero è, quando una persona va volentieri ad alcuna parte, che fi mostra nel tenere volto lo viso in quello atto: sforzato è, quando contro a voglia fi va, che si mostra in non guardare nella parte, ove fi va; e allora fi guarda lo dono a quella parte, quando si dirizza allo bilogno dello ricevere. È perocchè dirizzarsi ad esso non si può, se non sia utile; conviene, acciocchè fia con atto libero, la virtù effere libera, lo dono alla parte, ov'elli va col ricevitore; e confequente conviene, effere lo dono l'utilità del ricevitore, acciocchè quivi sia pronta liberalità . La terza cosa , nella quale si può notare la pronta liberalità, si è, dare non domandato; aceiocchè 'l domandato è da una parte, non virtù, ma mercatanzia; perocchè quello ricevitore compera, tuttochè 'l datore

non venda; perchè dice Senaca, che nulla cosa più cara si compera, che quella, dove e' prieghi si spendono. Onde, acciocchè nel dono sia pronta liberalità, e che essa si possa in esso notare; allora si conviene effere netto d'ogni atto di mercatanzia. Conviene essere lo dono non domandato. Perchè sì caro costa quello che si priega; non intendo qui ragionare; perchè sufficientemente si ragionerà nell'ultimo trattato di questo libro.

Da tutte le tre soprannotate condizioni, che convengono concorrere, acciocche fia nel beneficio la pronta liberalità, era 'l Comento Latino, e lo Volgare: e con quelle, siccome si può manifestamente così contare, non averebbe il Latino cosi fervito a molti : che fe noi riducemo a memoria quello, che di fopra è ragionato, li letterati fuori di lingua Italica non averebbono potuto avere quello fervigio: e quelli di quella lingua, fe noi volemo bene vedere chi fono, troveremo, che de'mille l'uno ragionevolmente non farebbe thato fervito; perocchè non l'averebbono ricevuto, tanto fono pronti ad avarizia, che da ogni nobilità d'animo li rimuove, la quale massimamente desidera questo cibo. E a vituperio di loro dico, che non si deono chiamar litterati; perocchè non acquistano la lettera per lo fuo ufo, ma in quanto per quella guadagnano danari, o dignità; siccome non si dee chiamare citarista, chi tiene la cetera in casa, per prestarla per prezzo, e non per usarla per fonare. Tornando adunque al principale propolito, dico che manifestamente si può vedere, come lo Latino avrebbe a pochi dato lo suo beneficio; ma il Volgare servirà veramente a molti. Che la bontà dell'animo, la quale questo servigio accende, è in coloro, che per malvagia disusanza del mondo hanno lasciata la letteratura a coloro, che l' hanno fatta di donna meretrice: e questi nobili sono Principi, Baroni, e Cavalieri, e molta altra nobile gente, non folamente maschi, ma femmine; che sono molti, e molte in questa lingua volgari, e non litterati. Ancora non farebbe flato datore lo Latino d'utile dono, che sarà lo Volgare; perocchè nulla cosa è utile, se non in quanto è usata nella sua bontà in potenza , che non è effere perfettamente; ficcome l'oro, le margherite, e gli altri tesori che sono sotterrati; perocchè que', che sono a mano dell'avaro, sono in più basso luogo, che non è la terra, là ove il tesoro è nascoso. Il dono veramente di questo Comento è la sentenza delle Canzoni, alle quali fatto è; lo quale maffimamente intende inducere li nomini a scienza, e a virtù: siccome si vedrà per lo pelago del loro trattato. Questa fentenzia non postono avere in uso quelli, nelli quali vera

aobità è feminata, per lo modo che fi dià and quarto trattato e quelli fono quali tutri volgari, ficcome fiono quelli nobiti, che di fopra in quello capitalo fono nominatti e non ha contradizione, petrebà leuno litterato fia diquelli, che, ficcome dice il mio maeltro Arifiotile nel primo dell' Etica, una rondite non fa primavera. E adonque maniefro, che "Volgare dana cota tutile, e lo Latino non l'averebbe data. Ancora darà il Volgare dono non domandato, che non il "averebbe dato il Latino; percochè darà fe medelimo per Comento, che mai montanto, de manda demandato da perfona; e quello non fi può dire dello Latino, che per Comento, che mai montanto, de per comento, che principi i può dire dello Latino, che per Comento, co per chiofe a molte feriture è già fitato domandato, ficcome in loro principi i può vedere appertamente i molti. E così è manifetto, che pronta libera-

lità mi mosse al Volgare, anzi che allo Latino. Grande vuole effere la scusa, quando a così nobile Convito per le sue vivande, a così onorevole per li suoi convitati, si pone pane di biado, e non di formento: e vuole effere evidente ragione, che partire faccia l'uomo da quello, che per gli altri è stato servato lungamente; siccome di comentare con Latino. E però vuole effere manifesta la ragione, che delle nuove cose il fine non è certo, acciocchè la sperienza non è maiavuta : onde le cofe mfate, e fervate fono e nel processo, e nel fine commisurate. Però si mosse la ragione a comandare, che l'uomo avelle diligente riguardo a entrare nel nuovo eammino dicendo che nello statuire le nuove cose, evidente ragione dec effere quella, che partire ne faccia da quello, che lungamente è ulato. Non fi maravigli dunque alcuno, fe lunga è la digreffione della mia fcufa; ma, ficcom'è necessaria la fua lunghezza , paziente fostenga ; la quale perseguendo dico, che, poich'è manifelto, come per ceffare disconvenevoti disordinazioni, e come per prontezza di liberalità io mi moffi al volgare Comento, e lasciai lo Latino; l'ordine della 'ntera fcufa vuole ch' io mostri, come a ciò mi mossi per lo naturale amore della propia loquela, che è la terza, e l'ultima ragione che a ciò mi mosse. Dico, che 'l naturale amore prineipalmente muove l'amatore a tre cose: l'una si è, a magnificare l'amato: l'altra è, a effere gelofo di quello: l'altra è . a difendere lui : ficcome ciascuno può vedere, continovamente ayvenire. E quette tre cole mi fecero prendere lui, cioè lo nostro Volgare, lo quale naturalmente, e accidentalemente amo, e ho amato. Mostimi prima per magnificare lui : e che in ciò io lo magnifichi, per questa ragione veder si può. Avvegnachè per molte condizioni di grandezza le cofe fi possonomagnificare, cioè far grandi: e nulla fa tanto grande, quanto la grandezza della propia bontà, la quale è madre, e confervatrice dell'altre grandezze; onde nulla grandezza puote l'uomo avere maggiore, che quella della virtuosa operazione, che è fua propia bonta, per la quale le grandezze delle vere dignitadi, e delli veri onori, delle vere potenzie, delle vere ricchezze, delli veri amici, della vera, e chiara fama e acquistate, e conservate sono. E questa grandezza do io a questo amico, in quanto quello, elli di bontade avea in podere e occulto, jo fo avere in atto e palefe nella fua propia operazione, che è manifestare conceputa sentenzia. Mossimi secondamente per gelofia di lui . La gelofia dell'amico fa l'uomo follecito a lunga provvedenza; onde penfando, che'l defiderio d' intendere queste Canzoni, alcuno inlitterato averebbe fatto il Comento Latino trasmutare in Volgare: e temendo, che'l Volgare non fosse stato posto per alcuno, che l'avesse laido, fatto parere, (1) come fece quegli che trasmutò il Latino dell'

To parrer, (\*) come fece quegli che trassmath il Latino dell' come fice quegli ; de tress, i quent parola: Todere Firerista and Estra (10 f) accome de gluon parola: Todere Firerista and Estra (10 f) accome de gluon parola: Todere Firerista and Estra (10 f) accome de gluon parola: Todere Firerista and Estra (10 f) accome de gluon parola: Provincia de California del California de California de

Etica (ciò fu Taddeo Ipocratifta) provvidi di ponere lui, fidandomi di me, più che d'un' altro. Mossimi ancora, per difendere lui da molti suoi accusatori, li quali dispregiano esso, e commendano gli altri; massimamente quelli di Lingua d'oco.

doso, che per non fara al noltre deco, fatto in Bologna fotto di su, proposito, si tralactino. Il Cinelgroupello, si tralactino. Il Cinelgroupello, si tralactino. Il Cineli Formatini ha to voltus, i proprio i proprio per Ser
tralactino del Filippo Villata tredi montili cost consolici. Engran via la Vita di Taddoo, scritta glà ini del proprio motifica del consolici. Engran via la latio da Filippo Villata tredi del montili cost consolici. Engran via la latio del consolici del montili consolici. Engran via la latio del consolici. Engran via latio del consolici. Engran via latio del consolici. Engran via la latio del consolici. Engran via latio del consolici. Engran via la latio del consolici. Engran via latio trovati a veduti ne ho tutta l' ob- in Firente nella contrada di S.Crotrorati a veduti ne ho tutta i 'ob- lin Firente nella contrada di S.Cro-bigiazione all'irreditifimo fig. Ca- [ce, cu nezto di terra, posta nel nonico Salvino Salvini. Nel libro lierritorio Fiorentino, nel luogo eshe HH. a 37.1 reg il poppi di Scrit- fi dice n' Rovee. Institutio er re Ere-ture, cistienti nel Corvetto di S. di per ugual portiona i madona. Corce di Firence, apparatice un Con- Mina Gia Rigiluola, Taddeo fito fi-Croce di Firenze, apparifice un Com- mina tua nguova a sente uno un tratto, regato da Ser Ruilli-hinde plindo e, optino fine injente a firutto, regato da Ser Ruilli-hinde plindo e, optino fine injente a firutto, regato da Ser de la compania del sente del compania del sente del compania staff al Tempio, e. In quefo in des luogh à posione vetere gir Coutrario i nominario Taddoo, fin duringiali. Anovers in detro libre tillo de sindatti Baonaguida e Si-HHI. a 375. tra gil Spopli delle mone. In detto libre a 191, razi Scritture, parimente di S. Croes pl Spopli di Scritture, collegati sell'al i la Contratto nol quale in no-Monattro di S. Maria degil Ano 191 di I Taddoo confessi d'aver i Monattro di S. Maria degil Ano 191 di I Taddoo confessi d'aver i la nozitia del Tefannemo di Tad- | padre, tutti i lagrii la ficialigii dal

dicendo, ch'è più bello e migliore quello, che questo: partendosi in ciò dalla verità, ch'è per questo Comento la gran bontà del volgare di sì; perocchè si vedra la sua virtù, siccome

suo marito: e ciò fu nel 1396. Ini deo presse essere della Pamiglia de-questo Contratto si vede di chi el-le era figliuola, leggeadovid così : la poduto il Priorase inque volte Domina della figlia Dominia Glassi el tria dal 1364 al 1304, ma quest s deletta Regietta de Plearnia, suo pul Priorità del Seguioni vedendo il salatin Resident de Plorente vere in le Princifià et al Seguion membro de grandem Demas Margin Tadada descritta na Guarrice et al. Spirit veredem Alderetts, mediat Griffia.

10. fotto II Gordane Ferra, parquire de la Spirit de la Companio de Companio de Companio del Companio de Companio del Compani to Archivlo and Protocollo di Seri [lon means ufinati e comiani), e deBonaccorfo di Sull'i Factioni [seri ] no utata via adianno Catato corto l'anno 1901. Domina Mina quoriinfipondegnit, moltano d'editre l'
dema magilor l'atolica Addensi, volgue di qualto, come adi nolice
de magilor d'atolica Addensi, volgue di qualto, come adi nolice
della città della come della città della consideratione della città della città della consideratione della città città della consideratione della della con cionda. Cibe il detto Tuddo er ni morto nel 1794. Recome mofini il sevenno dara la deconitazione morto nel 1794. Recome mofini il construire di priscatora di giudica di La fina Contratto di quienza della moglie la terra (el 2007 della 1997), con si di con il Villani effere dis-lata terra (el 2 del 1997), anni a ma prese man cela piuttodi che dice: Nargon a Finare di per resti situari per di perce aversido di revolcida che nil non folo per lo resti situari per di perce aversido di la Tuddo estano da Satata Circo; i ondi è più probbile; che quivi e i piì nationi, e nongi il da 5. Maria più nationi di produccio di programa di produccio di pro-cepta di nationi di priscolari vicelando in parentazo colle più nobili. Famiglie di Trente, quali priscipalmente mi di rivera di paravati ordini vicelando in uni curi il mondo; a folo oggivi di cui begli fabili, fin d'avanti chi gil foffe Lettore di Roligana; a confinzi a restita di che negli flugidi non e folito per cultiva di contra di reconstruire di restitato di contrata avante. Di vicele con confinzi presente. Di vicele con confinzi avante. Di vicele con contrata avante. gell foffe Lettore di Bolegna, e per tanto prima d'acquiftare e re-putatione e riccherte. Ho qualche motivo ancora di dubitare, che Tad-i

fle amort includendo la pratentione i france la fantis del terre forma di Taddo sil coo, forcia il pierce i completa pratente di trade sil coo, forcia il pierce i completa pratente di meditana in Barto filmo, che aggia alcindici tempi, figura i ca qual presta se del presente di meditana in Barto coloro che feriverano le pattara me- ime in fangia all bette a forcia di fadiativa i cali pre lo poli il del la constanta di terre attache del presenta di fadiativa del presenta di fadiativa del presenta di terre attache del presenta del presenta del presenta del presenta del constanta del presenta del constanta del fertiture o del presenta del constanta del presenta del constanta del presenta aver detto in ordine alle notizie Latino , non avendolo fin' ora in are osto in ordine and notified and notified and perfect of question and of all forcised of question and of all forcised of question and of all forcised of the control of dal prefato Gjo: Cinelli.

1 In Hippocratem Commentaria. 2 De Confervanda fanttate .

2 In Avicennam . 4 Expessiones in arduum Aphori-Smorum Hippocratts volumen , ubi omnia obscura & recondita explicantur.

s In divinum Prognoficorum Hippocratic librum. 6 In praclarum regiminis acuterum

Hippocratte opur. lib. 1.

o In Cl. Galone

intitolata Seripsum fuper Tegni . Quefta è la fua opera , posta al dirà appresso . Nella Biblioteca di S. Francesco di Cesena vi sono due

MSS. in cartapecora, uno intitolato: Gloffa fujer Tontum Galent , ? altro In Aphorifmer Hippocratis. Il Volgarizzamente dell' Etica, cioè d' Ariftotile, fatto da quefto Taddeo, fi deduce dal citato luogo del Convito di Dante, dove il Poeta bia-7 In fustiffirmm Jeanstiti Ifage-gianum ilbilium: Jeanstiti Ifage-ficanum ilbilium: Jeanstiti Bapi-locoge, che egli viene a bisfinnte fa Nicollius Saledingic opera in accom emifar, Venet. 1527, in for, per Lucam Ant. Junilam che il testo Lutino era versione del Florentinum. Greco, nel qual linguaggio compose

3 Confiles varia ad agritudines va- Ariftotile quei suo libro. V' è chi rias curandac. In Cl. Galont Artom parvam edicione di quest Etica tradotta da Commentaria Nesp. 1522, in Taddeo. Il già mentovato Cinelli , A quefto Catalogo aggiungo , che fi nun'antico Codice MS. che fi conferva nella Refidenta del Magi-lia un'etta proportione del Magi-lia un'etemplare MS. nella Libreconferva nella Reidienta del Meni-lifa un'efemplare MS. mella Libre-frare della Mercania di gentia. Men della Gaza Alexan Reia e al mercania di gentia di San Alexan Reia e al mercania di controlo della propositiona della propositiona di professiona di controlo della prefere di antica creditione possibilità di prefere unite ad Pattara mancheta contraggeno vivii e gentiere. Librili per con mancheta contraggeno vivii e gentiere. Librili per con Directiona di Marcha dell'Opera di Magina dell'Opera dell'Opera dell'Opera di Magina dell'Opera del to la fine del libro um Revers di lorf à soption popular fortalement. Tadevo, la quales personès dand-l'grain polinos e della desse poliner fanos ch'ito fampia ; è flata nomi-logi cummunament casiques gienne ; anta e per effect codi berre ; hollary deb, a deb, a dep, abb., de dep data difficulta della codi berre ; hollary deb, a deb, a dep data difficulta della codi familia cod

me. Novi., Casirie, Zertseart (1. [] builder aphun efficiencem, one e Zestenta I Conteman Melhies, from sell information in the contemporary of th blict , de ciafcuno oncia mozza. Zuc- Florentino . obero libbra mezzo . Tutte quefte

VISO , vuol dire difette della vi-Poliver mirabile, In quale esemple, II appear to the property of the property me omore, r ale anema quera possere pronte quetto (1000: De verigione entre a difeste di vife, e centre a Confeste de vife, e contra de la fictionia, e contra delere articule. PETROSELEINO, APPIO. Appio. mm, e contra delere di famaco, fe (")! Petrifelline è in genere l'ificilo rum, è custra dester di formaco, fe' le Petrofettie e în genete l'incuo cide prefe non puest digefere e ou fel emplice, ma in injectie è diverto, a la mumbri : fae busana memoria : il Ricettario Fiorenticio: il Petro-adel centra gates di sutte il (copp e fellista è fem finite a cuelle dell' membri : vale centra delere di rem, centra delere di financio e di cuela comita delle del con del con di cuela contra delle contra delle contra delle contra contra che
contra delle contra delle contra delle contra contra che
contra delle contra delle contra delle contra contra che
contra delle contra delle contra delle contra contra che
contra delle contra delle contra contra che
contra delle contra co m, rama delor del Jomaco el cor
Machto Aldoirantino moltra, che
ex , centra delor del Imile vi del
antere como nicio del Imile vi del
antere como nicio del Imile vi del
addissimo l'India vivir per reportant,
alcoirantino l'antere la como del la como dispetito l'India
pero y careta la malarenta. Telli
per y l'actica la malarenta. Telli
per el Porceprolio. I Greet lo
como persolito estipo, perior
per el proceprolio. I Greet lo
como persolito estipo, perior
l'actica l'alcoira del la como del
como persolito estipo, perior
l'actica mero regolato. Siccome non si può bene manifestare la bellezza d'una donna, quando (1) gli adornamenti dell' azzimare, e delle vestimenta la fanno più annumerare, che essa medefima; onde chi vuole bene giudicare d' una donna, guardi quella, quando folo fua natural bellezza fi fta con lei, da tutto accidentale adornamento discompagnata. Siccome sarà questo Comento, nel quale si vedrà l'agevolezza delle sue sil-

(1) gli adernamenti dell'azzi.

mere. Egidic Menagio nell'Origicidafi, azzimenfi, allichiafi, fizcidafi, azzimenfi, allichiafi, fizcidafi, azzimenfi, allichiafi, fizcidafi, azzimenfi, allichiafi, con
azzimenfi, riportando questo luogo
rica lofitandegli cerficres, atteccianna coun lingua travana, alla voce Azgimere, riportando questo luogo di Dante, foggiugne: Nelle quali (1. parele) azzimare pare che possa poler dire qualche ferta di refle, e forse quella che oggi ancora zimat-ra , e in qualche luego di Tescana azzimatra, f chiama : e particolarmente nel Pifiolofe: dove nel fenti-mente di adornath fente dice che pur 6 conferns anche el perbe azzimare. Che perciò nen è maraviglia, the quel Pifiolofe profe al Boccastie Nov. 25, 3. dail azzimanh fosso per fopeannomo chiamato il Zima . Il verbo azzimare può alle volte ufurparfi per nome , ficcome fi pratica negli altri verbi: e così gli adornamenti delle attimare farebbero gli adornamenti dell' abbellimento, pulimento, affettamento, e attillamenso della perfona ; e non già la zi-marra o altra spezie di veste, come voole il Menagio; vedendoù questo verbo usato sempre nel medesimo sigaificato anche da Dante medefimo nell' ifteffe Convito, dove metaforieamente cosi parla : B perciò seggiame il cattivi malnati, che pengene le fiudio lere in azzimare la lere operazione, ec. Il Boccarrio antora nel fuo Comento fopra Dante al Canto V. dell' Inferno , acremente mordendo i coftuoi de' gioveni de' fuol tempi , così comera loro invei-

dogli , avvolgendofegli alla tefta , e talora fointi fu per gli emeri fuela;care, ed era in atte chritile raccer-ciandeli . Tutto questo periodo ho lo voluto riportare, si per la sua vaghezza ed energia , e si acciocchè fi venga maggiormente in chiaro del-la fustama e forza della predetta voce . Perrento, con aver fempre la dovuta venerazione a chi della fua origine ha parlato, mi voglio affi-curare a palefare ona mia congettura Intorno alla medefima origine e lascier poi clascheduno in libertà o d'approvarmela, o no . Azzimere, direi che foffe l' ifteffo che cimare . accimare. Omni ognun fa, che cimare vuol dire levar la cima e scema-re il sele al panne lane : e che ciò fi fa per pulirlo, agguagliarlo, e renderlo più bello e lucente. L'accrescimento d' una fillaba al principio della dizione , è già molto ufitato appreffo di noi ; dicendosi perrare a appertare, faticare e affaticalettera C nella Z , colla quale ella he ftrettiffima parentels , e fate spesse volte praticata : e la queste Prose di Dante si legge del rore, ed altrove merze, per delciere e merce. Oza a me pare che, quando nel dedutre fimili origini , fi trora una

labe, la proprietà delle fue condizioni , e le foavi orazioni , che di lui fi fano: le quali , chi bene agguaretta, vedra effere piene di dolciffima ed amabilitima bellezza. Ma perocchè viruofifimo è nella "neuzione, modrare lo difetto e la malitia dell'accusitore; dirò a contifione di coloro, che accusamo il Italica loquela, prechè a ciò fare fi muorono: e di ciò farò al prefente speziale capitolo, perchè più moterolo fia la con infamia.

loro infamia. A perpetuale infamia e depressione delli malvagi uomini d' Italia, che commendano lo Volgare altrui, e lo propio dispregiano: dico, che la loro mossa viene da cinque abbominevoli cagioni . La primaè , ciechità di discrezione : la seconda , maliziata scusazione: la terza cupidità di vanagloria: la quarta, argomento d'invidia: la quinta e l'ultima, viltà d'animo, cioè pufillanimità. E ciaseuna di queste retadi ha sì gran setta, che pochi fon quelli che sieno da esse liberi. Della prima fi può così ragionare. Siccome la parte fenfitiva dell'anima ha suoi occhi, colli quali apprende la differenza delle cofe, in quanto elle fono di fuori colerate; così la parte razionale ha fuo occhio, col quale apprende la differenzia delle cose, in quanto sono ad alcuno fine ordinate: e quest'è la difcrezione. E siccome colui ch'è cieco degli occhi sensibili, va fempre, secondo che gli altri, giudicando il male e'i bene ; così quelli ch'è cieco del lume della discrezione, sempre va nel suo giudicio secondo il grido o diritto, o falso. Onde qualunque ora lo guidatore è cieco, conviene che effo, e quello anche cieco, ch'a lui s'appoggia, vengano a mal fine . Però è scritto, che'i cieco al cieco farà guida: e così cadranno amendue nella fossa. Questa grida è stata lungamente contro a nostro Volgare, per le ragioni che di sotto si ragioneranno. Appresso di questa, li ciechi soprannotati, che sonoquasi infiniti, colla mano in fulla spalla a questi mentitori, sono caduti nella fossa della falsa opinione, della quale uscire non sanno. Dell'abito di questa luce discretiva, massimamente le popolari persone sono orbate; perocchè occupate dal principio della loro vita ad alcuno mestiere, dirizzano si l'animo loro a quella persona della necessità, che ad altro non intendono. E perocchè l'abito di virtude sì morale, come intellettuale, fubitamente avere non si può, ma conviene che per usanza s'acquisti: ed ellino la loro usanza pongono in alcuna arte, e a discernere l'altre cose non curano; impossibile è a loro, discrezione avere. Perchè incontra, che molte volte gridano : viva la lor morte, e muoja la lor vita; purchè alcuno cominci. E questo è pericolosissimo difetto nella loro ciechità. Onde Boezio giudica la popolare gloria vana, perchè la vede fanas discrezione. Questi sono da chiamare pecore, e non uomini, che se una pecora si gittasse da una ripa di mille passi, tutte l'altre l'andrebbono dietro : e se una pecora per alcuna cagione, al passare d'una strada, falta, tutte l'altre faltano, eziandio nulla veggendo da saltare. E i'ne vidi già molte in uno pozzo faltare, per una che dentro vi falto, forse credendo faltare uno muro; non oftante che 'l paftore, piangendo e gridando, colle braccia e col petto dinanzi fi parava. La feconda fetta contro a nostro Volgare, si fa per una maliziata scusa. Molti sono, che amano più d'effere tenuti maestri . che d'essere : e per fuggire lo contrario, cioè di non essere tenuti, sempre danno colpa alla materia dell'arte apparecchiata, ovvero allo strumento; siccome il mal fabro biasima il ferro appresentato a lui: e l'mal cetarifta biasima la cetera; eredendo dare la colpa del mal coltello, e del mal fonare, al ferro, e alla cetera, e levarla a se. Così sono alquanti, e non pochi, che vogliono che l'uomo gli tenga dicitori: e per iscufarsi dal non dire, o dal dire male, accusano e incolpanola materia, cioè lo Volgare propio, e commendano l'altro, il quale non è loro richietto di fabbricare. E chi vuole vedere .. come questo ferro è da bialimare, guardi che opere ne fannoi buoni artefici: e conoscerà la malizia di costoro, che biasimando lui, fi credono scusare. Contro a questi cotali grida Tullio nel principio d'un suo libro, che si chiama Libro di sine di beni; perocchè al suo tempo biasimavano lo Latino Romano, e commendavano la gramatica Greca; per fomigliantieagioni , che questi fanno vile lo parlare Italico , e preziofo quello di Provenza. La terza fetta contro a nostro Volgare, fi fa per cupidità di vanagloria. Sono molti, che per ritrarre cose poste in altrui lingua, e commendare quella, credono più effere ammirati, che ritraendo quelle della sua. E sanza dubbio non è fanza loda d'ingegno apprendere bene la lingua strana; ma biasimevole è commendare quella oltre la verità, per farsi glorioso di tale acquisto. La quarta si fa da uno argomento d'invidia. Siccom'è detto di fopra, la invidia è sempre, dove è alcuna paritade intra gli uomini d'una lingua : e la paritade del Volgare è, perchè l'uno quella non fausare, come l'altro; e qui nasce invidia. Lo nvidioso poi argomenta, non biasimando colui che dice di non sapere dire; ma biasima quello che è materia della fua opera, dispregiando l'opera di quella parte, a lui che dice conore, e fama. Siccome colui,

che bialimaffe il ferro d'una spada , e non per bialimo dare al ferro, ma a tutta l'opera del maestro. La quinta e l'ultima fetta si move da viltà d'animo. Sempre il magnanimo si magnifica in suo cuore; e così lo pusillanimo per contrario fempre si tiene meno, che non è. E perchè magnificare, e parvificare sempre hanno rispetto ad alcuna cosa per comparazione, alla quale fi fa lo magnanimo grande, e'i pufillanimo piccolo; avviene, che 'l magnanimo fempre fa minori gli altri, che non fono, e il pufillanimo fempre maggiori; perocchè con quella mifura, che l'uomo mifura fe medelimo, mifura le sue cose, che parte sono quasi di se medesimo . Avviene, che al magnanimo le sue cose sempre paiono migliori che non fono; e l'altrui men buone : lo pufillanimo fempre le sue cose crede valere poco, e l'altrui assai. Onde molti per questa viltà dispregiano lo propio Volgare, e gli altrui pregiano; e tutti questi cotali fono li abbominevoli cattivi d'Italia, che hanno a vile questo prezioso Volgare, lo quale, s' è vile in alcuna cofa, non è, se non in quanto elli suona nella bocca meritrice di questi adulteri ; al cui condutto vanno li ciechi, delli quali nella prima cagione feci menzione.

Se manifeltamente per le finestre d'una casa uscisse fiamma di fuoco: e alcuno domandalle, se là entro fosse il fuoco : e un'altro rispondesse a lui di si; non saprei ben giudicare, qual di coltoro fosse da schernire più. E non attrimenti sarebbe fatta la domanda, e la risposta di colui e di me, che mi domandaffe, fe amore alla mia loquela propia è in me; e io li rispondessi di sì, appresso le sue proposte ragioni. Ma tuttavia è a mostrare, che non solamente amore, ma persettissimo amore di quella è in me: e da bialimare ancora li fuoi avverfari. Ciò mottrando, a chi bene intenderà, dirò, come a lui fui fatto amico: e poi, come l'amistà è confermata. Dico, ehe fiecome veder fi può, che Marco Tullio in quello d'Amicizia, non discordando dalla sentenzia del Filosofo, aperto mell'ottavo, e nel nono dell'Etica, naturalmente la proffimitade, e la bontà sono cagioni d'amore generative : il benefieio, lo studio, e la consuerudine sono cagioni d'amore accrescitive. E tutte queste cagioni vi sono state a generare, e a confortare l'amore, ch'io porto al mio Volgare; ficcome brievemente io mostro. Tanto è la cosa più prossima, quanto di tutte le cose del suo genere altrui è più unita; onde, di tutti gli uomini, il figliuolo è più proffimo al padre: di tutte P arti, la medicina è più proffima al medico, e la mufica al mulico; perocchè a loro fono più unite, che l'altre: di tutta

la terra è più proffima quella, dove l' uomo tiene se medesimo, perocchè è ad esso più unita; e così lo propio Volgare è più proffimo, in quanto è più unito, che uno e folo è prima nella mente, che alcuno altro : e che non folamente per fe è unito, ma per accidente, in quanto è congiunto colle più proffime persone, siccome colli parenti, e propj cittadini, e colla propia gente. E questo è lo Volgare propio, lo quale è non proflimo, ma maffimamente proffimo a cialcuno; perchè, se la proffimitade è seme d'amistà, come è detto di sopra; manifesto è, ch'ella è delle cagioni stata dell'amore, ch' io porto alla mia loquela, che è a me proffima più che l' altre. La sopraddetta cagione, cioè d'essere più unito quello, ch'è folo prima in tutta la mente, mosse la consuetudine della gente, che fanno li primogeniti fuccedere folamente, ficcome più propinqui: e perchè più propinqui, più amati . Ancora la bontà fece me a lei amico . E qui è da sapere, che ogni bontà propia in alcuna cofa è amabile in quella; ficcome nella maschiezza essere bene barbuto; e nella femminezza essere bene pulita di barba in tutta la saccia; siccome nel bracco bene odorare: e ficcome nel veltro bene correre: e quanto ella è più propia, tanto ancora è più amabile. Onde, avvegnachè ciascuna virtù sia amabile nell'uomo, quella è più amabile in esto, ch'è più umana : e questa è la giustizia . la qual'è folamente nella parte razionale, ovvero intellettuale, cioè nella volontà. Questa è tanto amabile, che, siccome dice il Filosaso nel quinto dell'Etica, li suoi nimici l'amano, siccome sono ladroni e rubatori; e però vedemo, che 'l suo contrario, cioè la ingiustizia, massimamente è odiata; siccome tradimento, ingratitudine, e falsità, furto, rapina, inganno, e loro fimili; li quali fono tanto inumani peccati, che a scusare sè della infamia di quelli, si concede da lunga usanza, che uomo parli di fe, siccome detto è di sopra : e possa dire, sè essere fedele e leale. Di questa virtù innanzi dicerò più pienamente nel quattordecimo trattato; e qui lasciando , torno al proposito. Provato è adunque la bontà della cosa più propia, è da vedere quella, che più in essa è amata e commendata: e quella è essa; e noi vedemo, che in ciascuna cofa di fermone, lo bene manifestare del concetto è più amato e commendato; dunque è questa la prima sua bontà . E concioffiacofachè questa fia nel nostro Volgare, siccome manifestato è di sopra in altro capitolo; manifesto è, ched ello è della cagione flata dell'amore, ch' io porto ad effo ; poichè , fiscome detto è, la bontà è esgione d'amore generativa.

Detto, come nella propia loquela sono quelle due cose, per le quali io fono fatto amico a lei , cioè , proffimitade a me, e bontà propia; dirò, come per benificio, e concordia di studio, e per benivolenza di lunga consuetudine, l'amistà è confermata e fatta grande. Dico prima, ch'io per me ho da lei ricevuto dono di grandissimi benifici ; e però è da sapere, che intra a tutti i benifici, è maggiore quello che è più preziofo, a chi più riceve: e nulla cofa è tanto preziosa, quanto quella, per la quale tutte l'altre si vogliono: e tutte l'altre cole si vogliono per la perfezione di colui, che vuole. Onde, concioffiacofache due perfezioni abbia l'uomo, una prima, e una seconda: la prima lo fa essere: la seconda lo sa essere buono ; se la propia loquela m' è stata cagione dell'una e dell'altra, grandissimo benificio ho da lei ricevuto. E ch'ella sia stata a me d'effere, se per me non steffe, brievemente si può mostrare. Non è, secondo a una cosa esfere più cagioni efficienti , avvegnachè una sia massima dell'altre; onde il fuoco, e'l martello sono cagioni efficienti del coltello; avvegnachè massimamente è il sabbro. Questo mio Volgare sue congiugnitore delli miei generanti, che con esso parlavano; siccome il suoco è disponitore del ferro al l'abbro, che fa il coltello ; perchè manifesto è lui effere concorto alla mia generazione; e così effere alcuna cagione del mio esfere. Ancora questo mio Volgare su introducitore di me nella via di scienza, ch' è ultima persezione; in quanto con esso io entrai nello Latino, e con esso mi sue mostrato; il quale Latino poi mi su via a più innanzi andare; e così è palese e per me conosciuto, esso essere stato a me grandiffimo benefattore. Anch' è thato meco d'uno medefimo studio; e ciò posso così mostrare. Ciascuna cosa studia naturalmente alla sua conservazione; onde, se il Volgare per se studiare potesse, studierebbe a quella: e quella sarebbe, acconciare sè a più stabilità: e più stabilità non potrebbe avere, che legar sè con numero, e con rime. E questo medesimo studio è stato mio, siccome tanto è palese, che non domanda testimonianza; perchè uno medesimo studio è stato il suo e'I mio; perchè di questa concordia, l'amistà è confermata e accresciuta. Anche ci è stata la benivolenza della confuetudine; che dal principio della mia vita ho avuta con esso benivolenza, e conversazione, e usato quello, diliberando, interpetrando, e quistionando; perchè se l'amistà s'accresce per la consuetudine, siccome sensibilmente appare : manifesto è, che essa è in me massimamente cresciuta, che

iono con effo Volgare tutto mio tempo udato. E coai fa vede effere a quetta amilità concorfe tutte le cagioni generative, e accrescirive dell' amilità perché fi conchiude, che non folamente amore, ma perfettifimo amore fia quello, ch' io in lui debbo avere, ed hoe. Coai rivolgando gli occhi addierto, e raccogliendo le ragioni prenotate, punet i vedere, quetto pane, col quale fi deono mangiare le infra-ferite Canconi, effere fufficientemente purguso dalle macole; a dall' effere di biado; perchè tempo è d'intendere a ministra-re le vivande. Quelto farà quetto pane orazo, del quale fi farollerano migliaria, a mue ne loverchieramo de figure pière l'utito tramonterà e darà luce a coloro che fono in tenebre e in ofcurità, per lo usaso fice che a loro non luce:

Foi, che 'ntendenda, il terzo Ciel moorte, Udie il ragioner, chi mio core, Chi io no l'o dire altrui, il mi par 2000: El Citi, che figue lo volfer valure, Geniili creature, che voi fete, Mi tragge sullo flato, ovi o mi trovo; Onde'i parlar della vitia, chi io provo, Par, che di rizzi degamente a ovi; Però vi priggo, che lo mi intendiate. Il vi diriò del cor la moviata e con l'accessione. Come imma trida pringe in mil. Che vim pri raggi della volte flatia. Sand'iffe vita della cor dadeute, Un facur perfer, che fe ne ga'.

Moi-

1 Reafa fará loce meza , fele a freces grandifini lumi a chizrifinarea, re. In quefeo lungo i nochro la frecesco del schedifina ed conserves, re. In quefeo lungo i nochro la frecesco del schedifina ed conserves de la fele del schedifina ed conserves de la fele del schedifica del schedifica est per montrer di nofire l'inquarie i parole: La quod (lingua) ferente va publi del proprio Condicio del del schedifica per la conserve del proprio conserve d

CONVITO DI DANTE. Molte fiate a pie (1) del nostro Sire; Ove una donna gloriar vedia, Di cui (2) parlava me sì dolcemente. Che l'anima dicea : i'men vo gire. Or apparifce, chi lo fa fuggire: E signoreggia me di tal verlute, Che 'l cor ne trema , (1) che di fori appare . Questi mi face una donna guardare: E dice: chi veder vuol la salute Faccia, che gli occhi d'esta donna miri, Sed e' non teme angoscia di sospiri. Trova contraro tal, che lo distrugge L'umil pensero, che parlar mi sole, D' un' Angiola, che 'n cielo è coronata. L' anima piange, sì ancor le'n dole, E dice: o lassa me! come si fugge Questo pietoso, che m' ba consolata: Degli occhi miei, dice, questa affannata, Qualora fu , che tal donna gli vide? E perchè non credeano a me di lei? I dicea: ben negli occhi di costei De' flar colui, che gli miei pari uccide; E non mi valfe, cb' io ( ) ne foffe accorta, (1) Che non mirasser tal, ch'io ne son morta. Tu non se morta, ma se' (6) ismarrita, Anima nostra, che si ti lamenti: Dice uno spiritel d'amor gentile; (1) Che quella bella donna, che tu fenti, Ha trasformata in tanto la tua vita, Che n' bai paura, sì se'fatta vile . Mira quanto ella è pietofa ed umile, Saggia e cortese nella sua grandezza: E pensa di chiamarla donna omai : Che, fe tu non t'inganni, tu vedrai Di sì alti miracoli adornezza, Che tu dirai : Amor , fignor verace . Ecco l'Ancilla tua : fa', che ti piace .

1 del nefire. 2l. del vofire. 2 parlava me. 2l. parlava a me; porlava in me. ms pub flare ancors fenza articolo, per aver così praticato spesse volte, non tanto gli antichi Poeti, che i Prosatori. Gradi di S. Giamo MSS. Fatte a li emini le bene , the vel verrefte the alle!

3 the di fort, al. it obe fuert. 5 Che non . al. che no'l. 6 ifmarrita . al. ibigottita . 7 Che quella . al. che queffa .

Canzone, i' credo, che saranno radi Color, che tua ragione intendan bene, Tanto lor parli faticofa e forse; Onde, se per ventura egli addiviene, Che tu dinanzi da persone vadi, Che non ti pajan d'effa bene accorte; Allor ti priego, che ti riconforte, Dicendo lor , diletta mia novella: Ponete mente almen , com' io son bella .

Poichè proemialmente ragionando, me ministro, e lo mio pane, lo precedente trattato è con fufficienza preparato; lo tempo chiama e domanda, la mia nave uscire di porto; (1) perchè, dirizzato l'artimone della ragione all'ora del mio deaderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino, e di falutevole porto e laudabile nella fine della mia cena . Ma perocchè più profittabile fia questo mio cibo, prima che venga la prima vivanda, voglio mostrare, come mangiare si dec. Dico che, siccome nel primo capitolo è narrato, questa spofizione conviene effere litterale e allegorica. E a ciò dare a intendere, (\*) si vuole sapere, che le seritture si possono inrendere, e debbonfi sponere massimamente per quattro sensi . L'uno si chiama litterale: e questo è quello che si nasconde

ele , entre in pelago . Artimone . al. lore . al timone ; ma deve dire artimone , 2 che è la maggior vela della nave , ben corrifpondere all'era, cioè

all' aura , che di fubito ne fegue . Dance medefinio . Inf. c. 21. Chi terzeruele e che artimon rin-

Ora per aura fi trova ufato più vol-te. V. il Vocabolario. In quefto luogo pare, che il Poeta abbia voluto imitare Quiotiliano, che nella piftola a Trifone librajo, da lui premella aile fue Infficuzioni Oratorie , dice : Permittamus vels precemur. Vi fu chi flimb, che era, Pafferazio, volesse dire canase della nave , adducendo a fuo favore questo passo di Quintiliano; ma passaggio dal primo al terzo senso, questa opioloco, dic egli, noo esti delli quattro proposti dall' Autora ser probabile appresso gli cruditi, medessuo.

1 ferche , dietzzate l' artimene | perchè effi foo di parere , che era della ragione all' era del mie defide- felvere fia l'ifteffo che foicere a li-

2 Si vuole fapere, che le ferittu-re fi possano intendere, e debbonfi re p pogene intensere, e desboni, fponere mafimamente, per quatro fenfi: l'une fi chiama litteralo: e questo è quelle che fi nasconde sotto il manto di queste stavie, ec. Tut-ti i MSS. che fi sono veduti, dicono in questa maniera; e pure e nia-

nifefto, che qui manca la dichiarazione del fenfo litterale, in conformità del metodo intraptefo dall'autore ; effendoche la dichiarazione ; che ne fegue dopo le ditione litterale, è quella del fenfo allegorico: avanti alla quale doveva dire: Il fecondo fi corama fonfe allegorico: e nesto è quello che si nascande, ec. E di quella iaguna è più cetto contraffegno il vederfi quivi fatto il fotto'l manto di quelle favole : ed è una verità ascosa sotto bella menzogna; ficcome quando dice Ovidio, che Orfeo facca colla cetera mansuete le fiere , e gli alberi e le piante a se muovere; che vuol dire, che'l favio uomo collo strumento della fua boce facea manfuefcere e umiliare li crudeli cuori; e facea muovere alla fua volontà coloro che hanno vita di fcienza e d'arte: e coloro, che non hanno vita ragionevole, alcuni fono, quasi come pietre: e perchè questo nascondimento fosse trovato per li savi, nel penultimo trattato si mostrerà. Veramente li Teologi questo senso prendono altrimenti, che li poeti; ma perocche mia intenzione è qui, lo modo delli Pocti feguitare, prenderò il fenfo allegorico, fecondochè per li Poeti è usato. Il terzo senso si chiama morale: e questo è quello, che li lettori depno intentamente andare appostando per le scritture, a utilità di loro e di loro discenti; siccome appostare si può nel Vangelio, quando Cristo sallo lo Monte per trasfigurarfi, che, delli dodici Apostoli, ne menò seco li tre : in che moralmente si può intendere , che alle secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia . (1) Lo quarto senso fi chiama anagorico, cioè fovra fenfo: e quest'è, quando fpiritualmente fi spone una scrittura, la quale eziandio nel senso litterale, per le cose fignificate, fignifica delle superne cose dell' eternale gloria ; ficcome veder fi può in quel canto del Profeta che dice, che nell'uscita del popolo d'Isdrael d'Egitto, la Giudea è fatta fanta e libera. Che avvegna effere vero secondo la lettera sie manisesto; non meno è vero quello, che fpiritualmente s'intende, cioè: che nell'uscita dell'anima del peccato, essa sie satta santa e libera in sua podestade . E in dimoftrare questo, sempre la litterale dee andare innanzi ; ficcome quello, nella cui fentenza gli altri fono inchiusi ; e fanza la quale farebbe impossibile, e irrazionale intendere agli altri, e massimamente all' allegorico è impossibile; perocchè in ciascuna cosa, che ha dentro e di fuori, è impossibile venire al dentro, fe prima non si viene al di fuori; onde, eoncioffiacofachè nelle scritture sia sempre il di suori, imposfibile è venire all'altre, massimamente all'allegorica, fanza prima venire alla litterale. Ancora è impossibile, perocchè in ciascuna cosa naturale, e artificiale è impossibile procedere alla forma, fanza prima effere disposto il suggetto, sopra che la forma dee stare; siccome impossibile è, la forma di loro veni-

<sup>1</sup> Le quarto sense fi chiama ana- l'anagorice , per l'uso antico di nogerice . Qui al folico è alterata la sira lingua ; sircome avanti si è voce anagogice ; che è fatta dire! detto.

re, se la materia, cioè lo suo suggetto, non è prima disposta e apparecchiata. Onde, conciossiacosachè la litterale sentenza fempre fia foggetto e materia dell'altre, maffimamente dell'allegorica; impossibil'è, prima venire alla conoseenza dell'altre, che alla fua. Ancora è impossibile : perocchè in ciafeuna cola naturale, e artificiale è impossibile procedere, se prima non è fatto lo fondamento; siccome nella casa, e siccome nello studiare; onde, conciossacosachè'l dimostrare sia edificazione di scienza, e la litterale dimostrazione sia fondamento dell'altre, massimamente dell'allegorica; impossibile è all'altre venire prima, che a quella. Ancora, posto che possibile fosse, sarebbe irrazionale, cioè fuori d' ordine; e però con molta fatica, e con molto errore si procederebbe. Onde, siccome dice il Filososo nel primo della Fisica, la natura vuole che ordinatamente si proceda nella nostra conoscenza, cioè procedendo da quello, che conoscemo meglio, in quello, che conoscemo non così bene; dico che la natura vuole, in quanto questa via di conoscere è in noi naturalmente innata ; e però, se gli altri sensi da litterali sono meno intesi ( che fono, ficcome manifestamente appare ) irrazionabile sarebbe , procedere ad essi dimostrare, se prima lo litterale non fosse dimostrato. Io adunque per queste ragioni tuttavia sopra ciascuna Canzone ragionerò: prima la litterale fentenza, e appreffo di quella ragionerò la fua allegoria, cioè l'afcofa verità ; e talvolta degli altri sensi toccherò incidentemente, come a luogo, e a tempo si converrà.

Cominciando adunque, dico: che la Stella di Venere due fiate era rivolta in quello fuo cerchio, che la fa parere ferosina, e mattutina, secondo due diversi tempi; appresso lo srapassamento di quella Beatrice beata, che vive in Cielo con eli Angioli, e in Terra colla mia anima; quando quella gensil donna, cui feci menzione nella fine della Vita Nuova, parve primamente accompagnata d'Amore agli occhi miei, e prese luogo alcuno della mia mente. E siccom' è ragionato per me nello allegato libello, più da fua gentilezza, che da mia elezione venne, ch'io ad essere suo consentissi, che passionata di tanta mifericordia, fi dimostrava sopra la mia vedova vita, che gli spiriti degli occhi mici a lei si fero massimamente amiei: e così fatti dentro lei, poi fero tale, che'l mio beneplacito fu contento a disposarsi a quella immagine. Ma perocchè, non subitamente nasce amore, e fassi grande, e viene perfetto; ma vuole tempo alcuno, e nutrimento di pensieri, mallimamente là, ove sono pensieri contrari, che lo'mpedi-

scano; convenne, prima che questo nuovo amore fosse perfetto . molta battaglia intra'l pensiero del suo nutrimento, e quello che gli era contrario; il quale per quella gloriosa Beatrice tenea ancora la rocca della mia mente. Perocchè l'uno era feccorfo dalla parte dinanzi continuamente, e l'altro dalla parte della memoria di dietro : e l' foccorfo dinanzi ciascuno di crescea, che sar non potea l'altro Comento quello, che impediva in alcuno modo, a dare indietro il volto. Perchè a me parve sì mirabile, e anche duro a fofferire, che à nol potei sostenere, quasi esclamando: e per iscusare me della verità, nella quale parea, me avere manco di fortezza, dirizzai la voce mia in quella parte, onde procedeva la vittoria del muovo pensero, che era virtuosissimo, siccome virtù celefliale : e cominciai a dire : Voi , che'ntendendo , il terzo Ciel movete. Allo ntendimento della qual Canzone bene imprendere, conviene prima conoscere le sue parti, sicchè leggiere sarà poi to suo intendimento a vedere; acciocche più non sia mestiere di predicere queste parole per le sposizioni dell' altre. Dico, che quelto ordine, che in quelto trattato si prenderà, tenere intendo per tutti gli altri. Adunque dico, che la Canzone proposta è contenuta da tre parti principali. La prima è il primo verso di quella , nella quale s'inducono a udire cioè , che dire intendo, certe intelligenze, ovvero per più usato modo volemo dire, Angeli, li quali fono alla revoluzione del Ciel di Venere, siccome movitori di quello. La seconda è li tre versi, che appresso del primo sono, nello quale si manifesta quello, che dentro spiritualmente si sentirà intra diversi pensieri. La terza è il quinto e l'ultimo verso, nella quale si vuole l'uomo parlare all'opera medesima, quasi a confortare quella. E queste tutte tre parti per ordine sono, com' è detto di sopra, e dimostrato.

A più latinamente vedere la fentenza litterale, alla quale ora s'intende, della prima parte fopra dività; è da fapere, chi, e quanti fono coftoro che fono chiamati alla udienza mia: e qual'è queflo terzo Gieto, il quale dicto, lor omnovere. B prima dirèdel Gielo: poi dirò di loro, a cui io parto. E avveganchè quelle cocò, per rificetto della verità, a fiai poco fapere fi poficoci quello tanto, che l'unmana ragione ne vede, ha più dilettazione, che l'motto e l' certo delle cocè, delle quall fi giudica, fecondo la fentenza del Fisiofofo, in quello degli animati. Dico aduque, che del numero de Cie. lì, e del fito diverfamente è fentito da molti; avveganchè la verità all'utiono fas srovata. Artifotile credette, feguitando fo-

lamente l'antica groffezza degli Aftrologi, che fossero pure otto Cieli, delli quali lo estremo, e che contenesse tutto fosse quello dove le Stelle fisse sono, cioè la spera ottava ; e che di fuori da esso non sosse altro alcuno. Ancora credette, che il Cielo del Sole fosse immediato con quello della Luna, cioè secondo a noi. E questa sua seutenza così erronea, può vedere chi vuole, nel fecondo di Cielo, e Mondo; che nel fecondo de' libri naturali. Veramente egli di eiò fi fcufa nel duodecimo della Metafifica, dove e' mostra bene sè avere seguito pur l'altrui fentenza, laddove d'Astrologia gli conviene parlare. Tolomeo poi accorgendofi, che l'ottava spera si muovea per più movimenti , veggendo il cerchio fuo partire dal dritto cerchio, che volge tutto da Oriente in Oceidente : costretto da principi di Filosofia, che di necessità vuole un primo mobile semplicissimo, puose un'altro Cielo essere fuori dello Siellato, il quale facesse quella revoluzione da Oriente in Occidente: lo quale dico, che si compie quasi in ventiquattro ore , e quattordici parte d'un' altra delle quindici , groffamente affegnando. Sicch'è, fecondo lui, fecondo quello, che si tiene in Astrologia, e in Filosofia. Poichè quelli movimenti furono veduti, fono nove li Cieli Mobili; lo fito de' quali è manifesto e determinato, secondochè per un' arte, che fi chiama Prospettiva Arismetica, e Geometrica, sensibilmente, e ragionevolmente è veduto, e per altre sperienze fensibili; siceome nello Eclissi del Sole appare sensibilemente , la Luna essere sotto 'l Sole : e siccome per testimonianza d' Aristotile che vide cogli occhi, secondochè dice nel secondo di Cielo, e Mondo, la Luna, essendo nuova, entrare sotto a Marte, dalla parte non lucente : e Marte non stare celato, tantochè rapparve dall'altra non lucente della Luna, ch' era verso Occidente.

Ed è dell'ordine del fito quello, che I primo, consumerano, è quello, dorè i la Lama: lo fecondo è quello dorè de Mercurio; lo terzo è quello dorè de Mercurio; lo terzo è quello dorè è l'Esci le quinto è quello di Giber: lo quinto è quello di Gaturno: l'ottavo è quello di Giber: li fettimo è quello di Saturno: l'ottavo è quello di Selle: il mono è quello di non è fenfibile; fe non per quello movimento che è detro di fopra, lo quale chianano molti Crifallino, cio di diafano, overo tutto trafparente. Veramente fuori di tutti quelli, gli Cattolici pongono lo Cielo Impirio, che è a dire Cielo di famma, ovvero luminofo: e pongono, effo effere immobile, per avere in fe, fecondo cialcinna parte, ciocche la fua materia vuole. E que

Ro è cagione al primo mobile, per avere velocissimo movimento, che per lo suo serventissimo appetito, che ciascuna parte di quello nono Cielo, che è mediato a quello, d'effere congiunto con ciascuna parte di quello nono Cielo, divinissimo, Cielo quieto, in quello si rivolve con tanto desiderio . che la sua velocità è quasi incomprensibile: e quieto e pacisico è lo luogo di quella Somma Deità, che se sola compiu-tamente vede. Quelto luogo è di Spiriti Beati, secondo che la Santa Chiesa vuole, che non può dire menzogna: e Ariflotile pare ciò sentire, chi bene lo'ntende, nel primo di Cielo, e Mondo. Quelto è il sovrano edificio del Mondo, nel quale tutto il Mondo s'inchiude: e di fuori dal quale nulla è: ed ello non è in luogo, ma formato fu folo nella prima mente, il quale li Greci dicono Protonoe. Questa è quella magnificenza, della quale parlò il Salmiffa, quando dice a Dio: levata è la magnificenza tua fopra li Cieli. E così ricogliendo ciò che ragionato è , pare che dieci Cieli fiano, de' quali quello di Venere sia il terzo; del quale si fa menzione in quella parte, che mostrare intendo. Ed è da sapere, che ciascuno Cielo, di sotto del Cristallino, ha due poli fermi, quanto a se: e lo nono gli ha sermi e fissi, e non mutabili , fecondo alcuno rispetto: e ciascuno , sì lo nono , come gli altri, hanno uno cerchio, che si puote chiamare Equatore del fuo Cielo propio; il quale igualmente in ciascuna parte della fua revoluzione èrimoio dall'uno polo e dall'altro, come può fensibilmense vedere, chi volge un pomo, od altra cosa tonda. E questo Cielo ha più ratiezza nel muovere, che alcuna altra parte del fuo Cielo, in ciascuno Cielo; come può vedere, chi bene confidera, in ciascuna parte, quant'ella è più presso ad essa, tanto più rattamente si muove: quanto più rimota, e più presso al polo, più è tarda; perocchè la sua revoluzione è minore, e conviene essere in uno medesimo tempo di necessitade colla maggiore. Dico ancora, che quanto il Cielo è più prefso al cerchio Equatore, tanto è più mobile per comparazione alli fuoi; perocchè ha più movimento, e più attualitade, e più vita, e più forma, e più tocca di quello che è sopra se, e per conseguente più virtuoso. Onde le Stelle del Cielo Stellato fono più piene di viriù tra loro, quanto più fono presso a questo cerchio. E in sul dosso di questo cerchio nel Cielo di Venere, del quale al presente si tratta, è una (1) speretta, che per se medesima in esso Cielo si volge; (3) lo cer-

(1) Speretta, al. Sperula.

(2) lo cerchio del quale . 11 . lo cerchio della quale . 1 Eptchio del quale gli Astrologi chiamano (1) epiciclo: e siccome la grande spera due poli volge, così questa piccola: e così (1) a questa piccola lo cerchio equatore : e così è più nobile , quanto è più presso di quello : e in suil' arco , ovver dosso di questo cerchio è fissa la lucentissima Stella di Venere. E avvennachè detto sia, esfere dieci Cieli, secondo la stretta verità, questo numero non gli comprende tutti ; che questo , di cui è fatta menzione, cioè l'epiciclo, nel quale è fissa la Stella, è uno Cielo per se, ovvero spera: e non ha una essenza con quella che'l porta; avvegnachè più fia connaturale ad effo, che aeli altri: e con esso è chiamato uno Cielo : e dinominanse l'uno e l'altro dalla Stella . Come gli altri Cieli , e l'altre Stelle sieno, non è al presente da trattare ; basti ciò ch' è detto della verità del terzo Cielo, del quale al presente intendo: e del quale compiutamente è mostrato quello, che al prefente n'è mestiere.

Poich' è mostrato nel precedente capitolo, quale è questo terzo Cielo, e come in se medesimo è disposto; resta a dimostrare, chi sono questi che'l muovono. E adunque da sapere, che li movitori di quello fono fustanze separate da ma-teria, cioè intelligenze, le quali la volgare gente chiamano Angeli : e di queste creature, siccome delli Cieli, diversi diversamente hanno sentito; avvegnachè la verità sia trovata. Furono certi filosofi, de' quali pare essere Aristotile nella sua Metafifica: avvegnachè nel primo di Cielo, e Mondo incidentemente paja sentire altrimenti, credettero solamente, essere tante queste, quante circolazioni fossero nelli Cieli, e non più: dicendo, che l'altre farebbono ftate eternalmente indarno, fanza operazione; ch'era impossibile; conciossiacosachè il loro esfere sia loro operazione. Altri furono, siccome Plato, uomo eccellentissimo, che puose non solamente tante intelligenze, quanti fono li movimenti del Cielo, ma eziandio quan-

(1) giutulu. In dana 1935. In gottulu. Ad Gr. reinaru, quali qualita intere, dove è ultra qualit voca, fi farebbe dal lutino entro dal Grebego estrate, in arciandolo erro. La de copilit, mon illima che i debico entro dal Grebego estrate, in arciandolo erro. La de copilità, mon illima che i debico estrate del con protrio, faccouse il diffic in rima del composito de composito, faccouse il diffic in rima della copilità copilità della copili

M 2

<sup>(1)</sup> le larghezze, al. le ricchezze.

altrui; perchè si conehiude, che troppo maggior numero sia quello di quelle ereature, che gli effetti non dimostrano . E non è contro a quello, ehe pare dire Aristotile nel decimo dell'Etiea, che alle fustanze separate convegna pure la speculativa vita: come pure la speculativa convegna loro pure alla speculazione di certe; segue la eireolazione del Cielo, ch'è del Mondo governo; il quale è quasi una ordinata civilitade, intesa nella speculazione delli motori . L'altra ragione si è, che nullo effetto è maggiore della eagione; perocchè la cagione non può dare quello, ehe non ha; onde, coneiossiacosaehè 'l divino intelletto sia cagione di tutto, massimamente dello 'ntelletto umano, che l' umano quello non soperehia, ma da esso è improporzionalmente foperehiato; dunque, se noi per la ragione di sopra, e per molt'altre intendiamo, Dio avere potuto fare innumerabili quali creature spirituali; manifesto è, lui questo avere fatto maggiore numero. Altre ragioni si possono vedere assai; ma quette baftino al prefente. Nè fi maravigli aleuno, fe quette e altre ragioni, che di ciò avere potemo, non sono del tutto dimostrate: ehe però medesimamente dovemo ammirare loro eccellenza, la quale soverehia gli occhi della mente umana; siccome dice il Filososo nel secondo della Metafisiea, ed afferma loro estere; poichè, non avendo di loro aleuno fenso, dal quale comineia la nostra conoseenza, pure risplende nel nostro intelletto aleuno lume della vivaeissima loro essenza, in quanto vedemo le sopraddette ragioni, e molte altre : (1) ficcome afferma, ehi ha gli ocehi chiufi, l'aere effere luminofa per un poco di splendore ovvero raggio, ehe passa per le pupille del polpastrello; che non altrimenti sono chiusi li nostri ocehi intellettuali, mentrechè l'anima è legata, e incarcerata per gli organi del nostro corpo.

Detto è, che, per difetto d' ammaestramento, gli antichi la verità non videro delle creature spirituali, avvegnachè quel-

a formu affirme, shi ha filen. contain spatian celle dotte Offerachi identi, I'me qu'en lamenique i sinch forpu la Callistone dell'Assine para di filendere accesso engale, il
ce Iface; potencio ancori date il
ce il celle i potencio ancori date il
celle dell'accesso dell'accesso dell'accesso dell'accesso dell'accesso della filende mono diante quella varia lecimea, refer al i feccio moto ofatro ul incella il feccio moto ofatro ul inproprietta il sul parphetite, della cegato. In the refer delle palphetite il
cella parphetite della parphetite per
cella il proprietta cella cello, ed ha inproprietta il sul parphetite, della
cella il proprietta cella cello, ed ha incella feccio della cella c

lo popolo d'Ildrael fosse in parte dalli suoi Proseti ammaestrato. nelli quali per molte maniere di parlare, e per molti modi Dio avea lor parlato, siccome l'Apostolo dice. Ma noi semo di ciò ammaestrati da colui che venne da quello: da colui che le fece : da colui che le conserva, cioè dallo 'mperadore dell'Universo, che è Cristo, Figliuolo del Sovrano Iddio, e Figliuolo di Maria Vergine, femmina veramente, e Fiplia di Giovacchino, e d'Adamo uomo vero: il quale fu morto da noi , perchè ci recò vita: il quale fu luce , che allumina noi nelle tenebre; siccome dice Giovanni Evangelista : e disse a noi la verità di quelle cose, che noi sapere sanza lui non potevamo, nè vedere veramente. La prima cofa, e'I primo segreto, che ne mostrò, su una delle creature predette ; ciò sue quello suo grande Legato, che venne a Maria, giovinetta donzella di tredici anni, da parte del Sanatore Celestiale. Questo nostro Salvatore colla sua bocca disse, che 'I Padre li potea dare molte Legioni d'Angeli. Questi non negò, quando detto gli fu, che'l Padre aveva comandato agli Angeli, che li ministrassero e servissero. Perchè manisestoe a noi quelle creature in lunghissimo numero; perocchè la sua Spofa, e Secretaria Santa Chiefa, della quale dice Salamone: Chi è quelta, che scende dal diserto, piena di quelle cose, che dilettano, appoggiata sopra l'amico suo? dice, crede, e predica quelle nobilifime creature, quali innumerabili: e partele per tre Gerarchie, ch'è a dire, tre Principati Santi, ovvero Divini: e ciascuna Gerarchia ha tre ordini; sicchè nove ordini di creature spirituali la Chiesa tiene, e afferma. Lo primo è quello degli Angeli: lo secondo degli Arcangioli: lo terzo delli Troni; e questi tre ordini fanno la prima Gerarchia: non prima, quanto a nobiltà, non a creazione; che più fono l'altre nobili, e tutte surono insieme create; ma prima, quanto a nostro salire a loro altezza. Poi sono le Dominazioni: appresso le Virtuti: poi li Principati; questi fanno la seconda Gerarchia. Sopra questi sono le Potestati: e li Cherubini: e sopra tutti sono li Serafini; e questi sanno la terza Gerarchia: ed è potissima ragione della loro speculazione, e il numero, in che fono le Gerarchie, e quello, in che fono gli Ordini. Che, conciossiache la Maettà Divina sia in tre Persone, che hanno una sustanza; di loro si puote triplicemente contemplare. Che si può contemplare della potenza somma del Padre, la quale mira la prima Gerarchia, cioè quella che è prima per nobiltade, e ch'è ultima noi annoveriamo: e puotesi contemplare la somma Sapienza del Figliuolo; e questa

mira la seconda Gerarchia: e puotesi contemplare la somma, e ferventissima Carità dello Spirito Santo; e questa mira la terza Gerarchia, la quale più propinqua a noi porge delli doni, ch'essa riceve. E conciossiacolache ciascuna Persona nella Divina Trinità triplicemente si possa considerare ; sono in cia. scuna Gerarchia tre ordini, che diversamente contemplano. Puotesi considerare il Padre, non avendo rispetto, se non ad esso; e questa contemplazione fanno li Serafini, che veggiono più della prima cagione, che nulla Angelica natura. Puotesi considerare il Padre, secondochè ha relazione al Figliuolo, cioè, come da lui si parte, e come con lui si unisce; e questo contemplano li Cherubini . Puotesi ancora considerare il Padre, secondochè da lui procede lo Spirito Santo: e come da kui si parte, e come con lui si unisce; e queita contemplazione sanno le Potestadi ; e per questo modo si puote speculare del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Perchè convengono essere nove maniere di Spiriti contemplanti, a mirare nella luce, che fola se medesima vede compiutamente. E non è qui da tacere una parola. Dico, che di tutti questi Ordini fi perderono alquanti, tostochè furono creati, forse in nume-10 della decima parte; alla quale restaurare, su l'Umana Natura poi creata. Li Numeri, gli Ordini, le Gerarchie narrano li Cieli mobili, che sono nove: e'l decimo annunzia essa unitade, e stabilitade di Dio. E però dice il Salmista : i Cieli narrano la gloria di Dio, e l'Opere delle sue mani annunziano lo Firmamento. Perchè ragionevole è a credere, elie li movitori del Cielo della Luna siano dell'ordine della Angeli: e quelli di Mercurio, fiano li Arcangioli: e quelli di Venere, fiano li Troni ; li quali naturati dell'Amore del Santo Spirito, fanno la loro operazione connaturale ad effi, cioè, lo movimento di quello Cielo, pieno d'Amore; dal quale prende la forma del detto Cielo uno ardore virtuofo, per to quale le anime di quaggiù s'accendono ad amare, secondo la loro disposizione. (1) E perchè gli antichi s'accorsono, che

Na-

<sup>(1)</sup> E perhè gli antichi l'actofo | fisfer, quando dice, che Venere dif-ne, che quel Celle rea quagglè ca-jene d'Amere; difene, Amere l'actoria mila-vi glere figliaule di Venere; ficeme te-finenza Vergilio nel primo delle cal verto 565, e dice: pendia, vere dite Venere ad Ame-re: Figlis, vertù mia: fglie delle femme padre, che li dardi de Tife-Quello di Virgillo nel primo lib. ce, ciel quello gigante, non cort. v. 668. dice : E Ouidio, nel quinto di Metamer-

quel Cielo era quaggiù cagione d'Amore, dissono, Amore essere figliuolo di Venere; siccome testimonia Vergilio nel primo dello Eneida, ove dice Venere ad Amore: Figlio, virtù mia: Figlio del fommo padre, che li dardi di Tifece, cioè quello gigante, non curi . E Ovidio, nel quinto di Metamorfoseos, quando dice, che Venere disse ad Amore: Figlio, armi mie, potenza mia. E sono questi Troni, che al governo di quello Cielo sono dispensati in numero non grande, del quale per li Filosofi, e per li Astrologi, diversamente è sentito, secondochè diversamente sentiro delle sue circulazioni : avvegnachè tutti siano accordati in questo, che tanti sono, quanti movimenti esso sa ; li quali, secondochè nel Libro dell'aggregazione delle Stelle epilogato si trova dalla migliore dimostrazione degli Astrologi, sono tre. Uno, secondochè la Stella si muove verfo lo suo epiciclo: l'altro , secondochè lo epiciclo si muove con tutto il Cielo igualmente con quello del Sole: il terzo, secondochè tutto quel Cielo si muove, seguendo il movimento della Stellata Spera, da Occidente a Oriente, in cento anni uno grado. Sicchè a questi tre movimenti, sono tre movitori. Ancora si muove tutto questo Cielo, e rivolgesi collo epiciclo, da Oriente in Occidente, ogni di naturale una fiata; quale movimento, se esso è da intelletto alcuno, o se esso è dalla rapina del primo mobile, Iddio el sa : che a me pare presentuoso a giudicare. Questi movitori muovono solo, intendendo la circulazione in quello suggetto propio, che eiascuno move. La forma nobilissima del Cielo, che ha in se principio di questa natura passiva, gira, toccata da virtù mo-

potentia, felui: Nate patris fummi, qui tela Tiphera temnir .

E' curlofo lo sbaglio fegulto nella E' curiolo lo shaghlo legition nella ll'endo egil correggere il l'etilo; riu-protio Jiffrie in cambio di Tiffrie il al a voce, ciè nei adrisia, e fecte di Codice, donde forfe turti qualli, chiaretta naggiore, agiunit fores, che di preferie in trouvao, hamou o one auragios, gloffiema, rete eviden avuta l'origine (glacché quali in effetto, ficcome della naggior par tutti quelli; ode ho veluto, è di siniferito, ficcome della naggior para tutti quelli; ode ho veluto, è di si tutti quelli, ode no veluto, è di si protio il mederimo abbaglio) quelle le de folicimi fi vete effete acca-punto il mederimo abbaglio) quelle di considerati della naggior para tutti della reterio della naggior para tutti della naggior para parole il darai deil fer, in quena foggia peravventura feparate, in vece di il dardi de o di Tifee, fu parole if darid dati fri, in quetta (dato ne MSS, più injectori. 1 quatoggia peraventura (sparate, in li glofficni), che quali finishi nell'i 
vece di li darid de o di Tifes, in 
Opere degli antichi Scrittori fi trocreduto da alcuno ignorante copifia, che quel fre volette di feer,
fiaperfiua, i tor via da' leggitori di 
onde parandogli voce più dolce e

pragonogli voce più dolce e

onde parandogli voce più dolce e comune, la pofe di capriccio in

Nate, men vicer, men magna | fluogo della fua vera e legittima. Conosciutosi dipol l'errere da alcuno altro copista, il quale delle pa-role di Virgilio si ricordò : ne volendo egli correggere il Testo, riu-

1 Quan-

trice, che questo intende; e dico toccata non corporalmente. per tanto di virtù, la quale si dirizza in quello. È questi movitori fono quelli, alli quali s'intende di parlare, ed a cui io

fo mia domanda,

Secondochè di sopra nel terzo capitolo di questo trattato si disse, a bene intendere la prima parte della proposta Cauzone, convenia ragionare di quelli Cieli, e delli loro motori, nelli tre precedenti capitoli è ragionato. Dico adunque, a quello ch'io mostrai , sono movitori del Cielo di Venere: O voi, che 'ntendendo; cioè collo 'ntelletto folo, come detto è di fopra, lo terzo Cielo: Udite il ragionare; e non dico udite, perch'egli odano alcuno fuono, ch'elli non hanno fenfo; ma dico udite, cioè con quello udire, ch'egli hanno, che è intendere per intelletto. Dico: udite il ragionare, il qual'è nel mio cuore, cioè dentro da me, che ancora non è di fuori arparito. E da sapere, che in tutta questa Canzone, secondo l'uno senso e l'altro, il cuore si prende per lo secreto dentro, e non per altra spezial parte dell'anima, e del corpo. Poi gli ho chiamati a udire quello che dire voglio, assegno due ragioni, perchè io convenevolmente deggio loro parlare : l'una fi è la novità della mia condizione, la quale per non esfere dagli altri uomini sperta, non sarebbe così da loro intefa, come da coloro, che ntendono i loro effetti nella loro operazione. E questa ragione tocco, quando dico: Ch' io nol so dire altrui, sì mi par nuovo. L'altra ragione, è (1) quando l' uomo riceve beneficio ovvero ingiuria, prima di quello retraere, a chi gliele fa, se può, che ad altri; acciocchè se celi è beneficiato, esto, che lo riceve, si mostri conoscente ver lo benefattore: e se la 'ngiuria induca lo sattore a buona mise-

(1) Quande l'uomo riceve bene-ficie evere ingipiela, prima di guil-vicine ad cliere ben chiara, volendo dite: Quando l'uomo riceve benefi-che ad altri, acciecció fe egli è be-le de altri, acciecció fe egli è beneficiate, effe, che lo ricove, fimo- rimandare, rifare, rendere) quel be-firi conesconte ver le benefattore : e nefizio, prima a chi gliele fa, che fe la 'ngiuria induca lo fattore a buena misericordia colle delci parole . Non fi può negare, che in que-Ro periodo non vi fia alquanto d' of curità ; pure col variare pochistino la lectione e l'ortografia, crelection la lectione e l'ortografia, credo fi ridurra e qualche competente chiaretta. Dove dice: d'a quelle
(con la borna pare l'elle pie de l'elle pie de le 
riterera, net mio MS. fi legge: de
(colo der) guelle riterera e costi
non aver egli amrittot qual torte.

a qualfreglia altra perfena; acriceve il benefizie , fi dimofiri cenefcente e grato verfe il benefattere : e fe ricete ingiurta , induca ( cioè der ricordia colle dolci parole; e questa ragione tocco, quando dico: El Ciel, che segue lo vostro valore, Gentili creature, che voi siete, Mi tragge nello flato, ov'io mi truovo. Cioè a dire: l'operazione vostra, cioè la vostra circulazione è quella, che m' ha tratto nella presente condizione; perciò conchiudo, e dico, che'i mio parlare a loro dee effere, siccom'è detto ; e questo dico qui: Perche'l parlar della vita, ch'io provo, Par, che si drizzi degnamente a voi. E dopo queste ragioni affegnate, prego loro dello 'ntendere, quando dico: Però vi prego, che lo mi'ntendiate. Ma, perocchè in ciascuna maniera di sermone, lo dicitore massimamente dee intendere alla persuasione, cioè all'abbellire dell' audienza; siccome quella, ch'è principio di tutte l'altre perfualioni, come li Rettorici fanno : e potentissima persualione fia, a rendere l'uditore attento, promettere di dire nuove, e grandiflime cofe; feguito io alla preghiera fatta dell'audienza, quella persuasione, cioè, dico abbellimento, annunziando loro la mia intenzione, la quale è da dire nuove cose, cioè la divisione, che è nella mia anima: e gran cose, cioè, lo valore della loro Stella; e questo dico in quelle ultime parole di questa prima parte: Io vi dirò del cor la novitate , Come l' anima trifta piange in lui; E come un spirto contra lei favella, Che vien pe' ragei della vostra Stella . E a pieno intendimento di queste parole, dico che quello non è altro, che uno frequente penfiero, a questa donna commendare, e abbellire: e questa anima non è altro, che un' altro penfiero, accompagnato di confentimento, che repugnando a quelto, commenda, e abbellisce la memoria di quella gloriosa Beatrice. Ma perocchè ancora l'ultima fentenza della mente, cioè lo fentimento, si tenea per questo pensiero, che la memoria ajutava; chiamo io lui anima, e l'altro spirito; siccome chiamare solemo la cittade quelli, che la tengono, e non quelli, che la combattono; avvegnachè l'uno, e l'altro fia cittadino. Dico anche, che questo spirito viene per li raggi della Stella; perchè sapere si vuole, che li raggi di ciascuno Cielo, sono la via, per la quale discende la loro virtù in queste cose di quaggiù. E perocchè i raggi non fono altro, che un lume, che viene dal principio della luce, per l'aere, infino alla cofa illuminata; e luce non sia, se non nella parte della Stella; perocchè l'altro Cielo è diafano, cioè trasparente; non dico, che venga questo spirito, cioè questo pensiero, dal loro Cielo in tutto, ma dalla loro Stella; la quale, per la nobiltà delli suoi movitori, è di tanta virtute, che nelle nostre anime, e nell' altre nostre cose hae grandissima podestà; non ostante, che ella ci sia lontana, qualvolta più ci è presso, cento sessanta sette volte, tanto quanto è più al mezzo della terra, che ci ha di fozzio tremila dugento cinquanta miglia. E questa è la lit-

terale sposizione della prima parte della Canzone.

Intefo può effere sufficientemente per le prenarrate parole della litterale fentenza della prima parte ; perchè alla feconda è da intendere, nella quale si manifetta quello, che dentro lo sentia della battaglia. E quetta parte avea divisione; che in prima, cioè nel primo verso, narro la qualità di quella diversità, secondo la loro radice, ch'era dentro a me : poi narro quello, che dice l'una, e l'altra diversità. E però prima quello, che dicea la parte, che perdea, cioè nel verso, ch'è il secondo di questa parte, e'l quarto della Canzone. Ad evidenza dunque della scienza della prima divisione è da sapere, che le cose deono effere denominate dall'ultima nobiltà della loro forma; siccome l'uomo dalla ragione, e non dal senso, nè d' altro, che fia meno nobile; onde, quando fi dice l'uomo vivere, si dee intendere, l'uomo usare la ragione, ch'è sua spezial vita, ed atto della fua più nobile parte. E però, chi dalla ragione si parte, e usa pur la parte sensitiva, non vive uomo; ma vive bestia; siccome dice quello eccellentissimo Boezio: afino vive direttamente, dico, perocchè'l penfiero è propio atto della ragione, perchè le bestie non pensano, che non l'hanno; e non dico pur delle minori bestie', ma di quelle , che hanno apparenza umana, e spirito di pecora, o d'altra bestia abbominevole. Dico adunque, che vita del mio cuore, cioè del mio dentro, suole effere un pensiero soave: (1) soave è tanto, quanto fuafo, cioè abbellito, dolce, e piacente, e dilettofo. Questo pensiero, che se ne gia spesse volte a'piè del Sire di costoro, a cui io parlo, ch'è Iddio; e ciò è a dire, ch'io penfando, contemplava lo Regno de' Beati : e dico la final cagione incontanente, perchè lassù io saliva, pensando, quando dico: Dove una donna ploriar vedea ; a dare a intendere, che, perch'io era certo, e fono per sua graziosa revelazione, che ella era in Cielo; onde io pensando spesse volte, come possibile m'era , me n' andava quasi rapito . Poi sussequentemente, dico l'effetto di questo pensero, a dare a intendere la sua dolcezza; la quale era tanta, che mi facea di-

I Seave & tante, quante Suafe, 1 cioè abbellito, delce piacente, e di-lettofe. \* Huani, che è la Dea, Suada , vale anche Grazia , Attrattiva ; e però non è mala etimologia quella di Dance . Seave, o l' tudine nibil commendatitius .

Suave ; Suasur , o pure suadent . Venusta factor , muta commendatio. La bollezza è una grau lottera di raccomandazione Kulhus oudiv eugarization. Ariflotile: Pulchel-

fiolo della morte, per andare là, dov'elli gia; e ciò dico quivi: Di eui parlava me si dolcemente, Che l'anima dicen: io men vo' gire. E questa è la radice dell' una delle diversitadi, ch'era in me. Ed è da fapere, che qui si dice pensero, e non anima, di quello, che falia a vedere quella beata; perchè era fuezial pensiero a quell'atto: l'anima s'intende, come detto è nel precedente capitolo, per lo general penfiero, col confentimento. Poi, quando dico: Ora apparisce, chi lo sa succire: narro la radice dell'altra diverfità, dicendo : ficcome quetto pensiero di sopra suole essere vita di me; così un' altro apparifce, che sa quello cessare. Dico suggire, per mostrare, quello effere contrario, che naturalmente l'uno contrario fugge l' altro; e quello, che fugge, mostra, per diferto di virtù fuggire. E dico, che quelto pensiero, che di nuovo apparisce, è poderolo, in prendere me, e in vincere l'anima tutta, dicendo, che ello fignoreggia; ficchè il cuore, cioè lo mio dentro, triema, e'l mio difuori lo moltra in alcuna nuova fembianza. Suffeguentemente mostro la potenzia di quello pensiero nuovo per suo effetto, dicendo, che esso mi sa mirare una donna : e dicemi parole di lufinghe , cioè , ragiona dinanzi agli occhi del mio intelligibile effetto. E per meglio inducermi, impromettendomi, che la vista degli occhi suoi è sua salute; e a meglio fare ciò credere all'anima sperta, dice, che non è da guardare negli occhi di questa donna per pessona, che tema angofcia di sospiri. Ed è bel modo rettorico, quando di fuori pare la cosa disabbellirsi , e dentro veramente s'abbellisce. Più non potea quelto nuovo pensiero d'Amore inducere la mia mente a confentire, che ragionare della virtù degli occhi di costei profondamente.

Ora, che è mostrato, come, e perchè nasse Amore, e la direrstità, che mi combattea; procedere si convinene ad aprire la sentenzia di quella parte, nella quale contendono in mediversi pensamenti. Dico, che primas si conviene dire della parte dell'anima, cioè dell'antico pensiero: e poi per l'altro, per questa ragione, che sempre quello, che massimamente direi netnede lo dicitore si dee ritervare di diero ; perocchè quello che ultimamente fidice, più rimanane nell'animo dell'aditore. On de, conciosifiacosche li o intenda più a dire, e ragionare quello, che esta dissi; ragionevole fiu prima dire, e ragionare quello, che esta dissi; ragionevole fiu prima dire, e ragionare de condizioni della parte, che si corrompea. e poi quella dell'altra, che si generava. Veramente qui nasse un dubbio, il quale non e da trapassirar fanza dichiarare. Potrebbo

dire alcuno : conciossiacosachè Amore sta effetto di queste intelligenze, a cui io parlo: e quello di prima fosse amore, cosi, come questo dipoi : perchè la loro virtù corrompe l'uno . e l'altro genera; conciossiscolachè innanzi dovrebbe quello salvare, per la ragione, che ciascuna cagione ama lo suo effetto: e amando quello, falva quell'altro? A questa quistione si può leggiermente rispondere: che lo effetto di costoro è Amore, come detto è; perocchè falvare no'l possono, se non in quelli fuggetti, che fono fottoposti a loro circulazione; esso trafmutato di quella parte, ch'è fuori di loro potettà, in quella, che v'è dentro, cioè dell'anima, partita d'esta vita, in quella, ch'è in essa; siccome la Natura umana trasmuta nella forma umana la fua confervazione di padre in figlio, perchè non può in ello padre perpetualmente col suo effetto confervare; dico effetto, in quanto l'anima col corpo congiunti, sono effetti di quella, che è partita, perpetualmente dura in natura, più che umana; e così è foluta la quistione. Ma, perocchè della immortalità dell'anima è qui toccato, farò una digressione, ragionando di quella ; perchè di quella ragionando, sarà bello terminare le parole di quella viva Beatrice beata, della quale più parlare in questo libro non intendo per proponimento. Dico, che intra tutte le bestialitadi, quella è stoltistima, vilistima, e dannosistima, chi crede dopo quelta vita, altra vita non essere; perciocchè, se noi rivogliamo tutte le scritture, si de' filosofi, come d'altri savi scrittori, tutti concordano in questo, che in noi sia parte alcuna perpetuale. E questo massimamente par volere Aristotile in quello dell' Anima: quello par volere massimamente ciascuno Sioico: questo par volere Tullio spezialmente in quello libello della vecchiezza: questo par volere ciascuno poeta, che secondo la fede de Gentilt hanno parlato: quello vuole ciascuna Legge, Giudei, Saracini, e Tartari, e qualunque altri vivono secondo alcuna ragione. Che se tutti fossero ingannati, seguirebbe una impossibilità, che pure a ritraere sarebbe orribile. Ciascuno è certo, che la Natura umana è persettissima di tutte l'altre nature di quaggiù: e questo nullo niega: e Aristotile l'afferma, quando dice nel duodecimo degli animali, che l'uomo è perfettiffimo di tutti gli animali. Onde, conciossiacosachè molti, che vivono interamente, fiano mortali, ficcome animali bruti : e fieno fanza questa speranza tutti, mentrechè vivono, cioè d'altra vita; se la nostra speranza sosse vana, maggiore sarebbe lo noftro difetto, che di nullo altro animale; concioffiacofachè molti sono già stati , che hanno data questa vita per quella : e

così

101

così feguiterebbe, che'l perfettiflimo animale, cioè l'uomo, fosse impersettissimo; ch'e impossibile: e che quella parte, cioè la ragione, ch'è fua perfezione maggiore, fosse a lui cagione di maggiore difetto; che del tutto pare diverso a dire. E aneora feguirebbe, che la natura, contro a se medesuma, quetta speranza nella mente umana posta avesse; poiche detto è, che molti alla morte del corpo fono corfi, per vivere nell'altra vita; e questo è anche inpossibile. Ancora vedemo consinua sperienza della nostra immortalità nelle divinazioni de' nostri sogni , le quali essere non potrebbono , se in noi alcuna parte immortale non foffe : concioffiacofachè immortale converna effere lo revelante, o incorporeo che sia, se ben si pensa sottilmente. E dico corporeo, e incorporeo, per le diverse opinioni, ch'io truovo di ciò; e quel ch'è moffo, ovvero informato da informatore immediato, debba proporzione avere dallo informatore; e dal mortale allo immortale nulla fia proporzione. Ancora n'accerta la dottrina veraciffima di Crifto, la quale è via, verità, e luce : via, perchè per essa sanza impedimento andiamo alla felicità di quella immortalità : verità, perchè non foffera alcuno errore: luce, perchè illumina noi nelle tenebre della ignoranza mondana. Questa dostrina, dico, che ne fa certi fopra tutte altre ragioni; perocchè quelli la n' ha data, che la nostra immortalità vede, e misura, la quale non potemo perfetiamente vedere, mentrechè'l nostro immortale col mortale è mischiato; ma vedemolo per sede perfettamente: e per ragione lo vedemo con ombra d'oscurità, la quale incontra per mistura del mortale coll'immortale. E ciò dee esfere potenzissimo argomento, che in noi l'uno, e l'altro fia; ed io così credo, così affermo, e così certo fono, ad altra vita migliore, dopo questa, passare; laddove quella gloriosa donna vive, della quale sue l'anima mia innamorata, quando contendea , come nel feguente capitolo si ragionerà .

Tornando al propofito, dico, che în queflo verfio che comincia: Trova contraro Ital, che i diffrange; intendo manifeltare queflo, che dentro a me l'anima mia ragionava, cioè l' autico penfiero contro al nuovo: e prima brevenente manifeflo la cagione del fiso l'amentevole parlare, quando dico: Trovez centroro Ital, che la diffraga, L' moil perforo, che parlar moi fatt. D'un degolas, et è la cirio coressia. Quetto è quello l'inidato del con delotte. Poi quando dico: L'avinso apinez, si acore i la doi; manifello l'auma mia effere anora dalla fua parte, e con trificia parlare; e dico, che dice parlo la mentando fi.

quasi come si maravigliasse della subita trasmutazione, dicendo; o lassa me ! come si fugge Questo pietoso che m' ba consolata ? Ben può dir consolata, che nella fua gran perdita questo pensiero, che in Cielo salìa, l'avea data molta consolazione. Poi appresso a scusa di se, dico, che si volge rutto lo mio pensieto, cioè l'anima, della quale dico questa affannata: e parla contro agli occhi: (1) e questo si manifesta quivi : Degli occhi mies dice questa affannata. E dico, ch'ella dice di loro, e contra a loro tre cose : la prima è, che biastemmia l'ora, che questa donna gli vide. È qui si vole sapere, che avvegnachè più cose nell'occhio a un' ora possano venire; veramente quella, che viene per retta linea nella punta della pupilla, quella veramente fi vede, e che nella immaginativa fi fuggella folamente. E questo è ; perocchè 'l nervo, per lo quale corre lo spirito visivo, è diritto a quella parte; e però veramente l'occhio l'altro occhio non può guardare, ficchè esso non fia veduto da lui; ficcome quello, che mira, riceve la forma della pupilla per retta linea; così per quella medefima linea la fua forma se ne va in quello, che la mira: e molte volte, nel dirizzare di questa linea, discocca l'arco di colui, al quale ogni arme è leggiera; però quando dico: che tal donna li vide; è tanto a dire, quanto che gli occhi fuoi, e li mici, fi guardaro. La seconda cosa, che dice, si è, che riprende la sua disubbidienza, quando dice: E perche non credeano a me di lei. Poi procede alla terza cosa, e dice: che non dee se riprendere di provvedimento, ma loro di non ubbidire; perocchè dice: se alcuna volta di questa donna ragionando dicessi , negli occhi di costei dovrebbe essere virtù sopra me , se ella avesse aperta la via di venire; e questo dice qui : Io dicea; ben negli occhi di coftei. E ben si dee credere, che l'anima mia, conoscea la sua disposizione, atta a ricevere l'atto di questa donna; e però non temea; che l'atto degli agenti fi prende nel disposto paziente, siccome dice il Filosofo nel secondo dell'Anima. E però, se la cera avesse spirito da temere, più temerebbe di venire al raggio del Sole, che non farebbe la pietra; perocchè la sua disposizione riceve quello per più forte operazione. Ultimamente manifesta l'anima nel suo parlare, la presunzione loro pericolosa essere satta, quando dice : E non mi valfe, ch'io ne fossi accorta . Che non miraffer tal , ch' io me fon morta. Non la mirasser, dice colui, di cui prima detto avca,

<sup>(1)</sup> e questo si manifesta quiet. \* | nando dove cominciano le parole ; Bartolo e i Legisti pratici antichi ; [sempre premetiono: /6/, /b/. ne'loro formari e citazioni, accon-]

## CONVITO DI DANTE:

avea, che li miei pari uccide; e così termina le sue parole, alle quali risponde lo nuovo pensiero, siccome nel seguente capitolo si dichiarerà.

Dimostrata è la sentenza di quella parte, nella quale parla l'anima, cioè l'antico pensiero, che si corruppe; ora seguentemente fi dee mostrare la sentenzia della parte, nella quale parla il mio pensiero nuovo (') avverso: e questa parte si contiene tutta nel verso, che comincia: Tu non se' morta; la quale parte, a bene intendere, in due si vuole partire, che nella prima parte, che comincia: Mira, quant'ell'è pietofa. Dice adunque, continuandosi all'ultime sue parole: non è vero, che tu fia morta; ma la cagione, perchè morta ti pare effere, si è uno smarrimento, nel quale se caduta vilmente per questa donna, ch'è apparita. E qui è da notare, che, siccome dice Boezio nella fua confolazione, ogni fubito movimento di cose non avviene sanza alcuno discorrimento d' animo-E questo vuol dire lo riprendere di questo pensiero, il qual si chiama spiritel d'amore, a dare a intendere, che 'l consentimento mio piegava in ver di lui; e così fi può questo intendere maggiormente, e conoscere la sua vittoria, quando dice già: Anima nostra, facendosi familiare di quella. Poi, com' è detto, comanda quello, che fare dee quell'anima riprefa, per venire lei: se in lei, dice: Mira, quant' ell'è pietofa, e umile ; che fono proprio rimedio alla temenza, della quale parea l' anima passionata . Due cose sono queste, che massimamente congiunte, fanno della persona bene sperare, e massimamente la pietà, la quale fa rifplendere ogni altra bontà col lume suo-Perchè Virgilio d'Enea parlando, infua maggior loda, pietofo il chiama: e non è pietà quella, che crede la volgare gente, cioè do-

(1) navele : quelle parte foran-unellieze quelle parelle : To une fe'inte natura dur une, che comménde : mere ; a coursel te nom abble tres trus dur une, che comménde : mere ; a coursel te nom abble tres. TU NON SE MORTA ; le guale vera quelle lestone în aleman Ediperte, a leve atendre, se dur feu micro o Manofittico. Corregge durie parter, și de arlie privare parte, fei que coști essevée. E quelle parte pier fe EPETOSA . Note adenaue voi nei TU NON SE MORTA . Le transade full ultime (un parele : sae l'une) quel parte, a leve transcrip sal aux direct, de la comment ; na de activa de la commentante ; na de quel fe'a- l'une feu returne de la commentante ; nal quel fe'a- l'une feu returne ; na quel fe'a- l'une que returne ; na quel fe'a- l'une que l'entre ; na quel fe caux de l'entre ; na des l'entre ; na commentante ; la parel, parel l'entre ; l'une parelle ; na l'entre ; na quel fe caux et l'entre ; l'une que l'entre ; l'une feu returne pre quefa danna ; l'el cretch che sificationne te i debanc que parelle .

lerfi dell'altrui male; (1) anzi è questo un suo speziale effetto, che si chiama misericordia, e passione. Ma pietade non è passione. anzi una nobile disposizione d'animo, apparecchiata di ricevere Amore, misericordia, e altre caritative passioni. Poi dice: mira anco, quanto è Saggia, e cortese nella sua grandezza. Ora dice tre cose, le quali, secondo quelle, che per noi acquistare si posfono, massimamente sanno la persona piacente. Dice saggia. Or che è più bello in donna, che savere? Dice cortese. Nulla cosa in donna sta più bene, che cortessa. E non siano li miferi volgari anche di questo vocabolo ingannati, che credano, che cortefia non fia aliro, che larghezza : e larghezza è una speziale, e non generale cortesia. Cortesia, e onestade è tutt'uno; e perocchè nelle corti anticamente le virtudi, e li belli costumi s'usavano, siccome oggi s'usa il contrario; si tolse questo vocabolo dalle corti: e su tanto a dire cortesia, quanto uso di corte: lo qual vocabolo, se oggi si togliesse dalle corti, massimamente d'Italia, non sarebbe altro a dire, che turpezza. Dice nella sua grandezza. La grandezza temporale, della quale qui s'intende, massimamente sta bene accompagnata colle due predette bontadi; perocch'ella prefume, che mestra il bene, e l'altro della persona chiaramente, e quanto savere, e quanto abito virtuolo non si pare per questo lume non avere: e quanta materia, e quanti inizi si discernono per avere questo lume. Meglio sarebbe alli miseri grandi, matti, stolti, e viziosi esfere in basso stato, che nè in mondo, nè dopo la vita, farebbon tanto infamati. Veramente per costoro dice Salomone nello Ecclesiastico: e un'altra infermità pessima vidi fotto 'l Sole : cioè ricchezze conservate in male del loro Signore. Poi sussequentemente impone a lei, cioè all' anima mia, che chiami omai costei sua donna; promettendo a lei, che di ciò assai si contenterà, quand'ella sarà delle sue adornezze accorta; e questo dice quivi: Che se tu non t'inganni, tu gredrai. Ne altro dice infino alla fine di questo verso. E qui termina la fentenzia litterale di tutto quello, che in quella Canzone dico, parlando a quelle intelligenze Celettiali.

Ultimamente, secondochè di sopra disse la littera di questo Comento, quando partio le parti principali di questa Canzone; io mi rivolgo colla faccia del mio fermone alla Canzone medeli-

(1) anti l'queste une speziale effette, pelle già lodate Offervationi al libro Effette ter effette i trora spello limitolato : Cellatione dell' Abate ungli antichi MSS, per dari fatti- l'isare, e Lettere del Beate Den Gis: monte finili permutationi di lette: della Celle.

re; ma di ciò n'è fiato già praiatoji

ma, e a quella parlo. E acciocchè questa parte più pienamente sia intesa, dico, che generalmente si chiama in ciascuna Canzone, Tornata; perocchè li dicitori, che prima ufarono di farla, fenno quella, perchè cantata la Canzone, con certa parte del canto ad essa si ritornasse. Ma io rade volte a quella intenzione la feci : e acciocchè altri se n'accorgesse, rade volte la posi coll'ordine della Canzone, quanto è al numero, che alla nota è necessario; ma secila, quando alcuna cosa, in adornamento della Canzone, era mestiero a dire fuori della sua fentenza; siccome in questa, e nell'altre vedere si potrà. E perciò dico al presente, che la bontà, e la bellezza di ciascuno sermone, sono intra loro partite e diverse; che la bontà è nella sentenza: e la bellezza nell'ornamento delle parole: e l'una e l'altra è con diletto; avvegnachè la bontade sia massimamente dilettosa. Onde, conciossiacosachè la bontà di questa Canzone sosse malagevole a sentire per le diverse persone, che in essa s' inducono a parlare, dove si richieggiono molte distinzioni : e la bellezza fosse agevole a vedere ; parvemi mestiere alla Canzone , che per gli altri si ponesse più mente alla bellezza, che alla bontà. E queto è quello, che dico in quelta parte. Ma perocchè molte volte avviene, che l'ammunire pare prefuntuoso per certé condizioni ; suole lo Rettorico indirettamente parlare altrui , dirizzando le sue parole, non a quello per cui dice, ma verso un'altro. E questo modo si tiene qui veramente; che alla canzone vanno le parole, e agli uomini la ntenzione. Dico adunque : io credo, Canzone, che radi fono, cioè pochi, quelli che intendano te bene. È dico la cagione, la qual' è doppia. Prima; perocchè faticolamente parli (faticola, dico, per la cagione che detta è) poi, perocchè forte parli (forte, dico, quanto alla novità della fentenzia). Ora appresso ammonisco lei, e dico, se per ventura incontra, che tu vadi là, dove persone siano, che dubitare ti pajano nella tua ragione, non si smarrire; ma di loro: poiche non vedete la mia bontà, ponete mente almeno la mia bellezza. Che non voglio in ciò altro dire , fecondoch' è detto di fopra , fe non; o uomini , che vedere non potete la sentenza di questa Canzone, non la rifiutate però; ma (1) ponete mente la fua bellezza, ch'è grande, sì per costruzione, la quale si pertiene alli Gramatici : sì per l'ordine del sermone, che si pertiene alli Rettori-

<sup>(1)</sup> ponece mente almeno la sua Latini : e lo costruivano, siccome bellezza. Pente mente dicevano questi , coll'accusativo ; come pgi antichi per lo animadorere de l'esempio : ponece mente la tal esfa.

ci: si per lo numero delle sue parti, che si pertiene alli Musici. Le quali cose in essa si possono belle vedere, per chi bene guarda. E questa è tutta la litterale sentenza della prima

Canzone, ch' è per prima vivanda intefa innanzi.

Poichè la litterale sentenza è sufficientemente dimostrata, è da procedere alla sposizione allegorica, e vera. E però principiando ancora da capo, dico che, come per me fu perduto il primo diletto della mia anima, della quale fatto è menzione di fopra, io rimali di tanta triftizia punto, che alcuno conforto non mi valea. Tuttavia, dopo alquanto tempo, la mia mente, che s'argomentava di fanare, provvide (poiche, nè il mio, nè l'altrui consolare valea) ritornare al modo, che alcuno sconsolato avea tenuto a consolarsi. E missimi a leggere quello. non conosciuto da molti, libro di Boezio, nel quale cattivo, e discacciato, consolato s'ayea. E udendo ancora, che Tullio feritto avea un' altro libro, nel quale trattando dell'amistà, avea toccate parole della confolazione di Lelio, uomo eccellentissimo, nella morte di Scipione amico suo; missimi ad allegare quello. E, avvegnachè duro mi fosse prima entrare nella loro fentenza, finalmente v'entrai tant'entro, quanto l'arte di Gramatica, ch' io avea, e un poco di mio ingegno potea fare; per lo quale ingegno molte cose, quasi come sognando, già vedea; siccome nella Vita Nuova si può vedere. E ficcome effere fuole, che l'uomo va cercando argento, e fuori della ntenzione truova oro, lo quale occulta cagione presenta, non forse sanza divino imperio; io, che cercava di consolare me, trovai non folamente alle mie lagrime rimedio, ma vocaboli d'autori, e di scienza, e di libri; li quali considerando, giudicava bene, che la Filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze, e di questi libri, fosse somma cosa. E immaginava lei fatta, come una donna gentile : e non la potea immaginare in atto alcuno, fe non mifericordiofo; perchè si volentieri lo fenfo di vero l'ammirava, che appena lo potea volgere da quella. E da quelto immaginare cominciai ad andare la, ov'ella fi dimostrava veracemente, cioè nella scuola de religiofi, e alle disputazioni de filosofanti; sicchè in piccol tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a sentire della fua dolcezza, che'l fuo amore cacciava e diffruggeva ogn' altro penfiero; perchè io, sentendomi levare dal penfiero del primo amore alla virtù di quelto, quali maravigliandomi, aperfi la bocca nel parlare della proposta Canzone, mostrando la mia condizione sotto figura d'altre cose; perocchè della donna, di cu'io m'innamorava, non era degna rima di volgare alcuno. pala fuona, in quello, ch'ella 'ntende, per la paffata sposizione quelta sentenza fia sufficientemente palese.

A vedere quello, che per terzo Cielo s'intende, prima fi vuole vedere, che per quello folo vocabolo, Cielo, io voglio dire: e poi fi vedra, come, e perchè questo terzo Cielo ci fu mestiere. Dico, che per Cielo intendo la scienza, e per li Cieli le scienze; per tre similitudini, ch'e'Cieli hanno colle scienze, massimamente per l'ordine, e numero ; in che pajono convenire: ficcome trattando quello vocabolo, cioè terzo, si vedrà. La prima similitudine si è la revoluzione dell'uno e dell'altro, intorno a un suo immobile; che ciascuno Cielo mobile si volge intorno al suo centro, il quale, quanto per lo suo movimento, non si muove. E così ciascuna scienza si muove intorno al suo suggetto, lo quale essa non muove; perocchè nulla scienza mostra lo proprio suggetto, ma presuppone quello. La feconda fimilitudine fi è lo illuminare dell'uno e dell'altro; che ciascuno Cielo illumina le cose visibili; e così ciascuna scienza illumina le intelligibili . E la terza similitudine si è lo inducere persezione nelle disposte cose . Della quale induzione, quanto alla prima perfezione, cioè della generazione fustanziale, tutti li Filosofi concordano, che li Cieli fono cagione; avvegnachè diversamente questo pongano: quali dalli motori, siccome Plato, Avicenna, e Algazel: li quali da esse stelle spezialmente l'anime umane ; siccome Socrate , e anche Plato, e (1) Dionisio Accademico: i quali da virtù celestiale, che è nel calore naturale del seme, siccome Aristotile, e gli altri Peripatetici. Così della induzione della perfezione, secondo le scienze, sono cagioni in noi; per l'abito delle quali potemo la verità speculare, ch'è ultima persezione noftra, ficcome dice il Filosofo nel sesto dell'Etica, quando di-0 2

<sup>(1)</sup> Dionifio Accademico, \* Dionifio Areopagita, Accademico, cioc Platenico.

ce, che'i vero è'i bene dello ntelletto. Per questa, con altre fimilitudini, molto fi può la fcienza, Cielo chiamare. Ora, perchè terzo Cielo si dica, è da vedere ; a che è mestiere fare confiderazione sovra una operazione, ch'è nell'ordine de' Cieli, a quello delle scienze. Siccome adunque di sopra è narrato, li fette Cieli, primi a noi, fono quelli delli Pianeti: poi fono due Cieli fopra questi mobili, e uno fopra tutti quieto: alli fette primi rispondono le sette scienze del trivio, e del quadrivio, cioè: Gramatica, Dialettica, Rettorica, Arifmetica, Musica, Geometria, e Astrologia. All'ottava spera. cioè alla stellata, risponde la scienza naturale, che Fisica si chiama, e la prima scienza, che si chiama Metafisica: e alla nona fpera rifponde la scienza morale: e al Cielo quieto risponde la scienza Divina, che è Teologia appellata. E la ragione, perchè ciò sia, brievemente è da vedere. Dico, che'l Cielo della Luna colla Gramatica si somiglia; perchè ad esso si può comparare; che se la Luna si guarda bene, due cose si veggono in essa propie, che non si veggono nell'altre Stelle: l'una si è l'ombra ch' è in essa, la quale non è altro che rarità del fuo corpo, alla quale non possono terminare i raggi del Sole, e ripercuoterfi così, come nell'altre parti : l'altra fi è la variazione della fua luminofità, che ora luce da un lato, e ora luce dall' altro, secondochè I Sole la vede. E queste due proprietadi ha la Gramatica, che per la fua infinitade là raggi della ragione in essa non si terminano in parte, spezialmente delli vocaboli: e luce or di qua, or di là, intanto quanto certi vocaboli, certe declinazioni, certe costruzioni sono in uso. che già non furono, e molte già furono, che ancor faranno; siccome dice Orazio nel principio della poetría, quando dice : molti vocaboli ne nasceranno, che già caddero. E'l Cielo di Mercurio fi può comparare alla Dialettica per due propietà; che Mercurio è la più piccola Stella del Cielo; che la quantità del fuo diametro non è più, che di dugento trentadne miglia, fecondoche pone Alfagrano, che dice quello essere delle ventotto parti l'una del diametro della Terra , lo qual'è sei milia cinquecento miglia: l'altra propietà fi è , che più va velata de raggi del Sole, che null'altra Stella. È queste due pro- s pietadi fono nella Dialettica : che la Dialettica è minore in suo corpo, che null'altra scienza; che persettamente è compilata, e terminata in quel tanto testo, che nell'arte vecchia, e nella nuova si trnova: e va più velata, che nulla scienza, in quanto procede con più fofilici, e probabili argomenti più che altra. E'l Cielo di Venere si può comparare alla RettoCONVITO DI DANTE.

rica per due propietadi : l' una fi è la chiarezza del fuo aspetto, ch'è soavissima a vedere più che altra Stella: l'altra si è la sua apparenza or da mane, or da sera. E queste due propietà fono nella Rettorica ; che la Rettorica è foavissima di tutte l'altre scienze, perocchè a ciò principalmente intende. Appare da mane, quando dinanzi al viso dell'uditore lo Rettorico parla: appare da fera, cioè retro, quando la lettera per la parte remota si parla per lo Rettorico. E'l Cielo del Sole si può comparare all'Arismetica per due propietadi : l'una si è, che del suo lume tutte l'altre Stelle s'informano: l'altra si è, che l'occhio nol può mirare. E queste due propietadi sono nell'Arismetica; che del suo lume tutte le scienzie s'alluminano; perocchè i loro fuggetti fono tutti fotto alcuno numero considerati: e nelle considerazioni di quelli sempre con numero si procede ; siccome nella scienza naturale è fuggetto il corpo mobile , lo qual corpo mobile ha in se tre ragioni di continuità; e questa ha in se ragione di numero infinito, e della naturale scienza. La sua considerazione principaliffima è, confiderare li principi delle cose naturali, li quali sono tre, cioè materia, privazione, e sorma; nelli quali si vede questo numero, non folamente in tutti insieme, ma ancora in ciascuno è numero, chi ben considera sottilmente. Perchè Pittagora, secondochè dice Aristotile nel primo della Fisica, poneva i principi delle cose naturali, lo pari, e lo dispari; considerando tutte le cose essere numero. L'altra propietà del Sole ancor si vede nel numero, del quale è l'Arismetica, che l'occhio dello'ntelletto nol può mirare; perocchè il numero, quanto è in se considerato, è infinito: e questo non potemo noi intendere . E'l Cielo di Marte si può comparare alla Musica per due propietà : l' una si è la sua più bella relazione; che annumerando i Cieli mobili, da qualunche fi comincia, o dall'infimo, o dal fommo, esso Cielo di Marte è il quinto; esso è lo mezzo di tutti, cioè delli primi, delli secondi, delli terzi, e delli quarti: l'altra fi è, ch'esso Marte diffecca e arde le cofe, perchè il fuo calore è fimile a quello del fuoco; e quelto è quello , perchè esso pare affocato di calore, quando più, e quando meno, secondo la spessezza, e rarità delli vapori che I feguono ; li quali per loro medefimi molte volte s'accendono, siccome nel primo della Metteora è diterminato. E però dice Albumassar, che l'accendimento di questi vapori significa morte di Regi, e trasmutamento di Regni; perocchè sono effetti della signoria di Marte . E Seneca diee; perocchè nella morte d'Augusto vide in alto una palla

di fuoco. E in Fiorenza, nel principio della sua distruzione. veduta fu nell'aire, in figura d'una croce, grande quantità di questi vapori, seguaci della Stella di Marte. E queste due propietadi fono nella Mufica, la quale è tutta relativa, ficcome fi vede nelle parole armonizzate, e nelli canti; de' quali tanto più dolce armonia refulta, quanto più la relazione è bella ; la quale in essa scienzia massimamente è bella , perchè mallimamente in essa s'intende . Ancora la Musica trae a se li spiriti umani, che sono quasi principalmente vapori del cuore; sicche quasi cessano da ogni operazione, (') sia l'anima in terra, quando l'ode : e la viriù di tutti quasi corre allo spirito sensibile, che riceve il suono . E'l Cielo di Giove si può comparare alla Geometria per due propietà : l' una si è, che muove tra due Cieli , repugnanti alla sua buona temperanza : ficcome quello di Marte , e quello di Saturno : onde Tolomeo dice nello allegato libro, che Giove è Stella di temperata complessione, in mezzo della freddura di Saturno, e del calore di Marte: l'altra si è, che intra tutte le Stelle, bianca si mostra, quasi argentata. E quelte cose sono nella scienzia della Geometria. La Geometria si muove intra due repugnanti ad essa; siccome tra'l punto e'l cerchio. E dico cerchio largamente ogni ritondo, o corpo, o superficie; che siccome dice Euclide, il punto è principio di quella; e secondo. chè dice, il cerchio è persettissima figura in quello, che conviene però avere ragione di fine; sicchè tra'l punto e'l cerchio, siccome tra principio e fine, si mnove la Geometria. E queste due alla sua certezza repugnano; che'l punto per la sua indivisibilità è immisurabile, e il cerchio per lo suo arco è impossibile a quadrare perfettamente : e però è imposfibile a misurare appunto. E ancora la Geometria è bianchisfima, inquanto è fanza macula d'errore, e certiffima per fe, e per la sua ancella, che si chiama Prospettiva, E'l Cielo di Saturno ha due propietadi, per le quali si può comparare all' Astrologia: l'una si è la tardanza del suo movimento per dodici fegni, che ventinove anni e più, fecondo le feritture delli Aftrologi, vuole di tempo lo fuo cerchio; l'altra fi è, che sopra tutti gli altri Pianeti essa è alta. E queste due propietà fono nell'Aftrologia; che nel fuo cerchio compiere, cioè nello apprendimento di quella , volge grandifimo spazio di tempo, sì per le sue, che sono più, che d'alcuna delle sopraddette scienzie, si per la sperienzia, che a ben giudicare in essa

<sup>(1)</sup> fia l'anima in terra. Quafi tutti i MSS. hanno fie, o fi è l'ani-

Appresso le comparazioni , ch'i'ho fatte delli sette primi Cieti, è da procedere agli altri, che fono tre, come più volte s'è narrato. Dico, che il Cielo Stellato fi può comparare alla Fifica per tre propietà; e alla Metafifica per altre tre, che lo ci mostra di se due visibili cose, siccome le molte Stelle, e ficcome la Galaffia, cioè (°) quello bianco cerchio, che'l vulgo chiama la via da Sa' Jacopo: e mostraci l' uno delli poli; e l'altro ci tiene ascoso: e mostraci un solo movimento da Oriente a Occidente: e un' altro, che fa da Occidente a Oriente, quasi ci tiene ascoso; perchè per ordine è da vedere prima la comparazione della Fisica, e poi quella della Metafisica. Dico, ch'il Cielo Stellato ci mostra molte Stelle. che, secondochè li savj d'Egitto hanno veduto, infino all'ultima Stella, che appare loro in meridie, mille ventidue corpora di Stelle pongono, di cu'io parlo. E in questo ha esso grandissima similitudine colla Fisica, se bene si guardano sottilmente questi tre numeri, cioè, due, e venti, e mille; che per lo due s'intende il movimento locale, lo quale è da un punto a un' altro di necessità : e per lo venti fignifica il movimento dell'alterazione; che , conciossiacosache dal dieci in fu non si vada, se non esso dieci alternando cogli altri nove, e con se stesso: e la più bella alterazione, che esso riceva, sia la fua di se medesimo: e la prima, che riceva, si è venti; ragionevolmente per questo numero il detto movimento fignifica. Per lo mille fignifica il movimento del crescere, che in nome, cioè, questo mille, è il maggior numero, e più crescere non si può, se non questo multiplicando. E questi tre

<sup>(1)</sup> quella biante terchies, ciò i lude anfia a quello errore la voce Garge elsema la vada de Sa' person, leifara, a quello esta qualche finanzione la via di lattea credeva il volgo auticamente effere contrafigno la nori-lio udito più volte chiamaria dalle
te a'pellegirini i quali andavano a losfre donnicciuole e contadini la
Sa' Jacopo di Galitia: e forfe dici-l'indad di Rema.

movimenti foli mostra la Fisica ; siccome nel quinto del primo fuo libro è provato. E per la Galassia ha questo Cielo grande similitudine colla Metafisica; perchè è da sapere, che di quella Galassia li Filosofi hanno avute diverse opinioni. Che li Pittagorici differo, che'l Sole alcuna fiata errò nella fua via: e passando per altre parti non convenienti al suo servore, arfe il luogo per lo quale passò, e rimasevi quell'apparenza dell'arfura. Credo, che si mossero dalla savola di Fetonte, la quale narra Ovidio nel principio del fuo Metamorfofeos . Altri dissero (siccome sue Anazagora, e Democrito) che ciò era lume di Sole ripercusso in parte. E queste opinioni con ragioni dimostrative riprovarono. Quello, che Atistotile si dicesse, non si può bene sapere di ciò; perchè la sua sentenza non si truova cotale nell'una traslazione, come nell'altra . E credo, che fosse l'errore de traslatori; che nella nuova par dicere, che ciò fia uno ragunamento di vapori fotto le Stelle di quella parte, che sempre traggono quelli; e questa non pare avere ragione vera. Nella vecchia dice, che la Galassia non è altro, che moltitudine di Stelle fisse in quella parte, tanto picciole, che distinguere di quaggiù non le potemo; ma di loro apparisce quello albore, il quale noi chiamiamo Galassia. E puote effere, che'l Cielo in quella parte è più spesso; e però ritiene, e ripresenta quello lume ; e questa opinione pare avere con Aristotile, Avicenna, e Tolomeo. Onde, conciosfiacolachè la Galassia sia uno effetto di quelle stelle, le quali non potemo vedere, fe non per lo effetto loro intendiamo quelle cose: e la Metafifica tratta delle prime fustanzie, le quali noi non potemo fimigliantemente intendere , se non per li loro effetti; manifesto è, che'l Cielo Stellato ha grande similitudine colla Metafifica . Ancora per lo polo , che vedemo , fignifica le cose sensibili, delle quali, universalmente pigliandole, tratta la Fifica: e per lo polo, che non vedemo, fignifica le cose, che fono fanza materia, che non fono fensibili, delle quali tratta la Metafifica; e però ha'l detto Cielo grande fimilitudine coll'una scienza, e coll'altra. Ancora per li due movimenti fignifica queste due scienze; che per lo movimento, nel quale ognindi si rivolve, e sa nuova eirculazione di punto a punto, fignifica le cose naturali corruttibili, che cotidianamente compiono lor via, e la loro matera si muta di forma in forma; e questo tratta la Fisica: e per lo movimento quasi infensibile, che sa da Oriente in Occidente, per uno grado in cento anni, fignifica le cose incorruttibili, se quali ebbero da Dio cominciamento di creazione, e non ebbono vero fine; e di queste tratta la

fine della circulazione è, (1) redire a uno medelimo punto. al quale non tornerà questo Cielo , secondo questo movimento, che dal cominciamento del Mondo, poco più che la festa parte è volto; e noi siamo già nell'ultima etade del secolo, e attendemo veracemente la confumazione del celeftiele movimento. E così è manifesto, che I Cielo Stellato, per molte propietà , si può comparare alla Fisica , e alla Metafifica. Lo Cielo Cristallino, che per primo mobile dinanzi è contato, ha comparazione affai manifefta alla morale Filofofia; che morale Filosofia, secondochè dice Tommaso sopra lo fecondo dell' Etica, ordina noi all'altre fcienzie. Che, ficcome dice il Filosofo nel quinto dell'Etica, la giustizia legale ordina le scienzie ad apprendere; e comanda, perchè non sieno abbandonate, quelle essere apprese, e ammaestrate. Così il detto Cielo ordina col suo movimento la cotidiana revo-Iuzione di tutti gli altri; per la quale ognindi tutti quelli ricevono quaggiù la virtù di tutte le loro parti . Che se la revoluzione di questo non ordinasse, cioè poco di loro virtù quaggiù verrebbe, o di loro vista. Onde ponemo, che possibile fosse, questo nono Cielo non muovere; la terza parte del Cielo farebbe ancora non veduta in ciafcuno luogo della terra: e Saturno farebbe quattordici anni e mezzo a ciascuno luogo della terra celato: e Giove sei anni quasi si celerebbe: e Marte un' anno quasi: e il Sole cent'ottantadue dì, e quattordici ore (dico dì, cioè tanto tempo, quanto misurano cotanti di) e Venere, e Mercurio, quali come il Sole, ficelerebbero, e mostrerebbero: e la Luna per tempo di quattordici di e mezzo starebbe ascosa a ogni gente. Di vero non farebbe quaggiù generazione, nè vita d'animale, e di piante: notte non farebbe, nè di, nè fettimana, nè mese, nè anno; ma tutto l'Universo sarebbe disordinato, e 'I movimento degli altri farebbe indarno. E non altrimenti, ceffando la morale Filosofia, l'altre scienzie sarebbono celate alcun tempo, e non sarebbe generazione, nè vita di felicità, e indarno farebbono scritte, e per antico trovate; perchè assai è manifesto, questo Cielo se avere alla morale Filosofia comparazione. Ancora lo Cielo empireo, per la fua pace, fimiglia la divina fcienza, che piena è di tutta pace, la quale non foffera lite alcuna d'opinioni, o di fofitici argomenti, per la eccellentif-

(1) redire a une medefime punto. \* Redice , non Riedere , come è tratto fuori erroneamente nel Vocabolario.

fima certezza del fiuo függetto, lo quale è Iddio. E di quefia dice effo alli fiuo Dikepoli: la pace mia do a vo: lapce mia lafcio a voi; dando, e lafciando loro la fiua dottrina,
che è quella feienzia, di cui to parlo. Di coffici dice Salomone: feflanta fono le Regine, e ottanta l'amiche Concubine :
delle ancelle adoloferni non è numero : una è la colomba
mia, e la perfetta mia. Tutte frienze chiama regine, e drude, e ancelle: e quella umana colomba, perchè è fianz macola di lite: e quella chiama perfetta, perchè perfettamente
me fa il vero vedere, nel quale fi chea l' aniam noffra. E
però ragionata così la comparazione del Ciclo alle feienzie,
veder fi può, che per lo terro Ciclo io intendo la Rettorica, la quale al terzo Ciclo è aflomigliata, come di fopra
pare.

Per le ragionate similitudini si può vedere, chi sono questi movitori, a cu' io parlo, che fono di quello movitori; ficcome Boezio, e Tullio, li quali colla dolcezza del loro fermone, inviarono me, come detto è di fopra, nell'amore, cioè nello studio di questa donna gentilissima Filosofia, colli raggi della Stella loro, la qual' è la scrittura di quella. Onde in ciascuna scienzia la scrittura è Stella, piena di luce, la quale quella scienzia dimostra. E manifestato questo, veder si può la vera sentenza del primo verso della Canzone proposta, per la sposizione fittizia, e litterale. E per questa medesima spofizione si può lo secondo verso intendere sufficientemente, infino a quella parte dove dice: Questi mi face una donna guardare; ove si vuole sapere, che questa donna è la Filosofia; la quale veramente è donna, piena di dolcezza, ornata d'onestate, mirabile di savere, gloriosa di libertade; siccome nel terzo trattato, ove la sua nobiltà si tratterà, sia manisesto. E là, dove dice: chi veder vol la falute, Faccia, che gli occhi d' esta doma miri; gli occhi di quetta donna sono le sue dimostrazioni, le quali dritte negli occhi dello 'ntelletto, innamorano l'anima, liberata nelle condizioni. O dolcissimi, ed inesfabili fembianti, e rubatori fubitani della mente umana, che nelle dimostrazioni negli occhi della Filosofia apparve, quando essa alli suoi drudi ragiona. Veramente in voi è la falute, per la quale si sa beato chi vi guarda, e salva dalla morte della ignoranzia, e dalli vizi. Ove si dice ; Sed e' non teme angoscia di sospiri; qui si vuole intendere, se non teme labore di fludio, e lite di dubitazioni , delle quali dal principio delli fguardi di questa donna multiplicatamente surgono: e poi, continuando la fua luce, caggiono, quasi come nebulette mattuti-

tutine alla faccia del Sole: e rimane libero, e pieno di certezza lo familiare intelletto, ficcome l'aere dalli raggi meridiani purgato e illustrato. Lo terzo verso ancora s'intende per la sposizione litterale infino là, dove e'dice: L'anima piange. Qui si vuole bene attendere ad alcuna moralità, la quale in queste parole si può notare: che non dee l'uomo per maggiore amico dimenticare li fervigi ricevuti dal minore; ma fe pur seguire si conviene l'uno, e lasciar l'altro; lo migliore è da feguire, con alcuna onesta lamenianza l'altro abbandonando; nella quale dà cagione a quello che segue, di più Amore. Poi, dove e' dice: Degli occhi miei; non vuole altro dire, fe non che forte fu l'ora, che la prima dimostrazione di questa donna entrò negli occhi dello 'ntelletto mio, la quale fu cagione di questo innamoramento propinquissima. E là , dove e' dice: li miei pari ; s'intende l'anime libere dalle mifere e vili dilettazioni, e dalli volgari collumi, d'ingegno, e di memoria dotate. E dice poi: uccide: e dice poi: sono morta; che pare contro a quello, che detto è di sopra della salute di queita donna. E però è da sapere, che qui parla l'una delle parti, e là parla l'altra; le quali diversamente litigano, secondochè di sopra è manifesto. Onde non è maraviglia, se là dice sì , e qui dice nò , se ben si guarda , chi discende , e chi fale. Poi nel quarto verso ove dice: uno spiritello d' Amore; s'intende uno pensiero che nasce del mio studio: onde è da fapere, che per Amore in quella allegoria fempre s'intende esso studio, il quale è applicazione dell'animo innamorato della cosa a quella cosa. Poi, quando dice: tu vedrai Di si alti miracoli adornezza; annunzia, che per lei fi vedranno gli adornamenti delli miracoli: e vero dice, che gli adornamenti delle maraviglie è vedere le cognizioni di quelle, le quali ella dimostra : siccome nel principio della Metafisica pare sentire il Filosofo, dicendo, che per questi adornamenti vedere, cominciarono gli uomini ad innamorare di quella donna. E di quello vocabolo, cioè maraviglia, nel feguente trattato più pienamente fi parlerà. Tutto l'altro, che segue poi di questa Canzone, sufficientemente, e' per l'altra sposizione manisesto è. E così in fine di quelto secondo trattato, dico e affermo, che la donna, di cui io m'innamorar appresso to primo Amore, su la bellissima, e onestissima figlia dello 'mperadore dell' Universo, alla quale Pittagora pose nome Filosofia. E qui si termina il fecondo trattato, che per prima vivanda è mello in-

nanzi.

Amor, che nella mente mi raziona Della mia donna disosamente. Move cose di lei meco sovente, Che lo 'ntelletto soor' esse disvia. Lo suo parlar sì dolcemente sona, Che l'anima, ch'ascolta, e che lo sente, Dice: o me lassa, ch' io non son possente Di dir quel, ch'odo, della donna mia? E certo e'mi convien lasciare in pria, S' i' vo trattar di quel, ch' odo di lei, Ciò, che lo mio intelletto non comprende: E di quel, che s' intende, Gran parte , perchè dirlo non saprei . Dunque se le mie rime avran disetto, Ch' entraron nella loda di costei; Di ciò si biasmi il debole intelletto. E'l parlar nostro, che non ha valore Di ritrar tutto ciò, che dice Amore. Non vede 'l Sol, che tutto 'l mondo gira, Cofa tanto gentil, quanto 'n quell'ora, Che luce nella parte, ove dimora La donna, di cui dire Amor mi face. Oeni 'ntelletto di lassi la mira:

E quella grate, che qui l'imamora, Ne' lor pediri i atrouvom amera, Quand Amor fa fentir della fua pace. Quand Amor fa fentir della fua pace. Su' effer tanto a que, (') che ginei da, pince, Che n'ionde fempre in tie la fua vertute, Ottre il domnoi de infort nativa. La fa minna pura, Ghe riceve da ini (') queffa faiste, Lo manififa in quel, che la conduce, (') Che 'in free belieuze fine que codate; Che gli occhi di cator, dov' ella luce, Ne mandam moffa at ore pinei di firir,

Che prendon aere, e diventan fofpri. In lei discende la virtú divina, Siccome face in Angelo, che'l vede: E qual donna gentil questo non crede, A Parli con lei, e miri gli atti suoi.

Du1-

(1) gliel dd. al. gliel dil. . (2) questa fainte. al. sama fainte. (4) Parli con lei. al. Vada con lei.

```
CONVITO DE DANTE.
                                                       117
     Quivi, dov'ella parla, si dichina
     Un' Angiolo dal Ciel, che reca fede,
     Come l'alto valor, ch'ella poffiede,
     E' oltre a quel, che fi conviene a noi.
     Gli atti foavi, ch'ella mostra altrui,
     Vanno chiamando Amor, ciascuno a prova,
     In quella voce, che (1) la fa fentire.
     Di costei si può dire:
     Gentil è in donna, ciocchè 'n lei fi truova:
     (1) E bella è tanto, quanto lei simiglia.
     E puossi dir, che 'l suo aspetto giova,
     A confentir ciò, che par maraviglia.
Onde la fede nostra è ajutata;
     Però fu tal (1) da eterno creata.
Cofe appariscon nello suo aspetto.
     Che mostran de piacer del Paradiso;
     Dico negli occhi, e nel suo dolce riso,
     Che le vi reca Amor, com' a suo loco.
     Elle soverchian lo nostro intelletto,
     Come raggio di Sole ( 4 ) in frale vifo;
     E perch' so (1) non le posso mirar fiso,
     Mi convien contentar di dirne poco.
     Sua biltà piove fiammelle di fuoco ,
     Animate d'un spirito gentile,
     Cb' è criatore d'ogni pensier bono:
     E rompon come tuono
     Gl' innati vizi, che fanno altrui vile .
     Però qual donna sente sua biltate
     Biasmar, per non parer queta, e umile;
     Miri coftei , che è asemplo d'umiliate .
     Quest'è colei, ch' umilia ogni perverso:
     Coftei pensò, chi moffe l'Universo.
Canzone e' par, che tu parli contraro,
     Al dir d'una Sorella, che tu bai
     Che questa donna, che tant'umil fai,
     Ella la chiama fera, e disdegnosa.
     (6) Tu fai, che 'l Ciel fempr' è lacente, e chiaro:
     E quanto in fe non fi turba giammai;
```

Ma (1) la fa fentire. al. lo fa fen-tre. (2) E bella. al. è belle. (3) da vierno creata. al. ab eter-cè l' Ciel. al. Dice 2/70 . no ordinasa.

Ma li nostr'occhi per cagioni affai, Chiaman la stella talor tenebrosa;

(1) Cosi quand'ella la chiama orgogliofa. (1) Non confidera lei secondo 'l vero;

Ma pur secondo quel, (1) che a lei parea, Che l'anima temea,

E teme ancora si, che mi par fero,

(4) Quantunque io veggia là ov'ella mi sente.

(5) Così ti scusa, se ti sa mestiero: ( 6) E quando poi a lei ti rappresente,

(7) Dirai: madonna, s'ello v'è a grato, Io parlerà di voi in ciascun lato.

Così come nel precedente trattato si ragiona, lo mio secondo Amore prese cominciamento dalla misericordiosa sembianza d'una donna, la quale Amor poi, trovando la mia disposta vita al suo ardore, a guisa di fuoco di picciola in gran fiamma s' accese; sicchè non solamente vegghiando, ma dormendo, lume di costei nella mia testa era guidato. E quanto fosse grande il desiderio, che Amore di vedere costei mi dava, nè dire, nè intendere si potrebbe: e non solamente di lei era così difiderofo; ma di tutte quelle persone, che alcuna profilmitade aveffero a lei, o per familiarità, o per parentela alcuna. Oh quante notti furono, che gli occhi dell'altre persone chiusi dormendo si posavano, che li miei nell'abitacolo del mio Amore fisamente miravano! E siccome lo multiplicato incendio pur vuole di fuori mostrarsi, che stare ascoso è impossibile; volontà mi giunse (1) di parlare Amore, il quale del tutto tenere non potea. E avvegnachè poca podestà io potessi avere di mio configlio; pur intanto, o per volere d'Amore, o per mia prontezza, ad ello m'accostai per più fiate, ch'io diliberai, e vidi, che d'Amor parlando, più bello, nè più profittevole sermone non era, che quello, nel quale si commendava la persona, che si amava. È a questo diliberamento tre capioni m'informaro: delle quali l'una fu lo propio Amore di me medefimo; il quale è principio di tutti gli altri; siccome vede ciascuno, che più licito, nè più cortese

<sup>(1)</sup> Cort quand'ella . al. E cort [ (5) Cort to feufa. al. Cort to quando la chiame. (1) Non confidera, al. Non con-(6) E quande poi a lei ti rappre-fente. al. E quanto puoi a lei tirap-

<sup>(3)</sup> che a les, 2l, ch'ella.

(4) Ruantunque te vegeta là co
(7) Diral, 2l, E do.

(3) Di parlare Anore, 2l, di par
ngo dov'ella mi fenta.

(3) di parlare Anore, 2l, di par
lare d'Amore. vengo dov' ella mi fenta.

CONVITO DI DANTE. modo di fare a se medesimo onore non è, che onorare l'amico ; che conciossiacofachè intra diffimili amista esser non possa , dovunque amistà si vede, similitudine s'intende : e dovunque fimilitudine s'intende, corre comune la loda, e lo vituperio . E di questa ragione due grandi ammaestramenti si possono intendere: l'uno si è, di non volere, ehe alcuno vizioso si mofiri amico, perehè in ciò si prende opinione non buona di colui, cui amico si fa: l'altro si è, ehe nessuno dee l'amico suo biasimare palesemente, perocchè a se medesimo dà del dito nell'occhio, se ben si mira la predetta ragione. La seconda ragione, fa lo defiderio della durazione di questa amistà ; onde è da sapere, che, siccome dice il Filosofo nel nono dell' Etica, nell'amistà delle persone dissimili di stato, conviene a confervazione di quella una proporzione effere intra loro, ehe la dissimilitudine a fimilitudine quasi riduca, siccome intra'l Signore, e'l fervo. Che, avvegnachè'l fervo non possa simile beneficio rendere al Signore, quando da lui è benefica-to; dee però rendere quello, che migliore può, con tanta folleeitudine e di franchezza, che quello, ch'è dissimile, per fe si faccia simile per lo mostramento della buona volontà, la quale manifesta l'amistà, e ferma, e conserva. Perchè io confiderando me minore, che questa donna, e veggendo me beneficiato da lei, di lei commendare secondo la mia sacultà, la quale, se non simile è per se, almeno la pronta volontà mofira, che, se più potessi, più farei; e così sa simile a quella di questa gentil donna. La terza ragione sue uno argomento di provvidenza: che siccome dice Boezio: non basta di guardare pur quello, ch'è dinanzi agli occhi, cioè il presente; e però n'è data la provvidenza, che riguarda oltre a quello, ehe può avvenire. Dico, che penfai, che da molti, che di retro da me forse sarei stato ripreso di levezza d'animo, udendo me effere dal primo Amore mutato. Perchè a torre via questa reprensione, nullo migliore argomento era, che dire qual'era quella donna, ehe m'avea mutato; ehe per la fua eccellenzia manifesta aver si può considerazione della sua virtù : e per lo'ntendimento della fua grandissima virtù si può penfare, ogni stabilità d'animo essere a quella mutabile : e però me non giudicare lieve, e non istabile. Impresi dunque a lodare questa donna, e se non come si convenisse, almeno innanzi quanto io potelli : e cominciai a dire: Amor, che nella mente mi ragiona. Questa Canzone principalmente ha tre parti. La prima è tutto il primo verso, nel quale proemialmente si parla. La seconda, sono tutti e tre li versi seguen-

Facendomi dunque dalla prima parte, che a proemio di questa Canzone su ordinata, dico, che dovidere in tre parti fi conviene : che (\*) prima fi tocca la ineffabile condizione di questa tema: secondamente si narra la mia insufficienzia a questo perfettamente trattare ; e comincia questa seconda parte: E certo e'mi convien lasciare in pria. Ultimamente mi scuso da insufficienzia, nella quale non si dee porre a me colpa; e questo comincio, quando dico: Però se le mie rime auran difetto. Dico adunque: Amor, che nella mente mi ragiona; dove principalmente è da vedere, chi è questo ragionatore, e che è quelto loco, nel quale dico, esso ragionare. Amore, veramente pigliando, e fottilinente confiderando, non è altro, she unimento spirituale dell'anima, e della cosa amata; nel quale unimento di propia fua natura l'anima corre tofto, e tardi; secondochè è libera, o impedita. E la ragione di questa naturalità può essere questa. Ciascuna forma sustanziale procede dalla fua prima cagione, la qual'è Iddio, ficcome nel libro di Cagione è scritto : e non ricevono diversità per quella, ch'è femplicissima; ma per le secondarie cagioni, e per la materia, in che discende. Onde nel medesimo libro si scrive, trattando della insusione della bonta Divina: e fanno diverse le bontadi, e i doni, per lo concorrimento della cosa che riceve . Onde, conciossiacosachè ciascuno effetto ritenga della natura della fua cagione, ficcome dice (1) Alpetragio, quando afferma, che quello che è causato di corpo circulare, dà in alcuno modo circulare effere ; ciascuna forma ha effere della Divina Natura in alcuno modo, non che la Natura Divina sia divisa, e comunicata in quelle; ma da quelle participata per lo modo quali, che la natura del Sole è participata nell'altre Stelle . È quanto la forma è più nobile, tanto più di questa natura tiene. Onde l'anima umana, ch'è forma nobilissima di quette, che sotto I Cielo sono generate, più riceve della Natura Divina, che alcun' altra . E perocchè naturalissimo è in Dio volere essere; perocchè, siccome

<sup>(1)</sup> prima fi totca la ineffabile sfilms. Così Plauto cum fervili condizione di quefia sema, \* Tema. ichema, in vece di fehemati.

12) diperragio. \* forse diffaragio.

CONVITO DI DANTE. come nello allegato libro si legge , prima cosa è l'essere, e anzi a quello nulla è; l'anima umana effer vuole naturalmente con tutto desiderio . E perocchè I suo essere dipende da Dio, per quello, ehe si conserva; naturalmente disia e vuole a Dio effere unita, per lo suo effere fortificare. E perocchè nelle bontadi della natura della ragione si mostra la divina vena; che naturalmente l'anima umana con quelle per via spirituale si unisce tanto più tosto, e più forte, quanto quelle più appajono perfette; lo quale apparimento è fatto, secondochè la conoscenza dell'anima è chiara, o impedita. E questo unire è quello, che noi dicemo Amore, per lo quale si può conoscere, quale è dentro l' anima, veggendo di fuori quelli, che ama, quelto Amore, cioè l'unimento della mia anima con questa gentil donna, nella quale della divina luce assai mi si mostrava. E quello è ragionatore, del quale io dico, poichè da lui continui pensieri nascevano, miranti, e difaminanti lo valore di questa donna che spiritualmente fatta era colla mia anima una cofa. Lo loco, nel quale dico, esfo ragionare, siè la mente; ma per dire, che sia la mente, non si prende di ciò più intendimento, che prima. E però è da vedere, che quella mente propiamente fignifica . Dico adunque, che'l Filosofo nel secondo dell'Anima, partendo le potenze di quella, dice che l'anima principalmente ha tre potenze, cioè, vivere, fentire, e ragionare; e dice anche muovere, ma questa si può col sentire fare una; perocchè ogni anima che fente, o con tutti i fensi, o con alcuno solo si muove; sicchè muovere è una potenzia congiunta col sentire. E, secondochè esso dice, è manifestissimo, che queste potenzie sono intra se per modo, che l'una è fondamento dell'altra: e quella ch' è fondamento, puote per se essere partita; ma l'altra, che si fonda sopr'essa, non può da quella essere partita. Onde la potenzia vegetativa, per la quale si vive, è fondamento, fopra la quale fi fente, cioè, vede, ode, gusta, odora, e tocca; e questa vegetativa potenzia per se può essere anima, ficcome vedemo nelle piante tutte. La sensitiva sanza quella esser non può. Non si truova alcuna cosa che senta, che non viva; e questa sensitiva è fondamento della 'ntellettiva, cioè della ragione; e però nelle cose animate mortali la ragionativa potenzia fanza la fensitiva non si truova : ma la fensitiva si truova sanza quetta, siccome nelle bestie, e nelli uccelli, e ne pesci, e in ogni animale bruto vedemo. E quella anima, che tutte queste potenzie comprende, è perfettissima di tutte l'altre. E l'anima umana, la qual'è colla nobiltà della potenzia ultima, cioè ragione, participa della divina natura, a guisa di sempiterna intelligenza; perocchè l'anima è tanto in quella fovrana potenzia nobilitata e dinudata da materia, che la divina luce, come in Angiolo, raggia in quella; e però è l'nomo, divino animale da Filosofi chiamato. In quella nobiliflima parte dell'anima fono più virtù, ficcome dice il Filosofo, massimamente nel sesto dell' Anima: dove dice, che in effa è una virtiì, che si chiama scientifica, e una che si chiama ragionativa, ovvero configliativa : e con questa sono certe virtù, siccome in quello medesimo luogo Aristotile dice, siccome la virtù inventiva, e giudicativa. È tutte queste nobilissime virtù, e l'altre che sono in quella eccellente potenzia, si chiama insieme con questo vocabolo, del quale si volea sapere, che sosse, cioè mense; perchè è manisesto, che per mente s'intende questa ultima, e nobilissima parte dell'anima. E che ciò fosse lo'ntendimento, si vede; che solamente dell' uomo, e delle divine sustanzie questa mente si predica, siccome per Boezio si può apertamente vedere, che prima la predica degli uomini, ove dice alla Filosofia: tu, e Dio, che nella mente degli uomini misse: poi la predica di Dio, quando dice di Dio: tutte le cose produci dal fuperno esemplo . tu bellissimo, bello mondo nella mente portante. Ne mai d' animale bruto predicata fue; anzi di molti uomini, che della parte perfettissima pajono difettivi, non par doversi, nè potersi predicare; e però que cotali fono chiamati nella Gramatica amenti, e dementi, cioè fanza mente. Onde si puote omai vedere, che è mente; che è quel fine, e preziofissima parte dell' anima, che è Deitade. E questo è il luogo, dove dico, che Amore mi ragiona della mía donna.

Non fanza cagione dico , che queflo Amore nella mente mia fa la fius operazione; ma ragionevolmente ciò fi dice , a dare a intendere, quale Amore è queflo , per lo loco , nel quale adoprer. Onde è da fapere, che ciafcuna cofa , come etto è di fopra, per la ragione di fopra mofirata , ha¹ fiu fipetiale Amore, come le corpora fimplici hanno Amore naturato in fe al loro luogo propio . E però la terra fempre diferned al centro: il fluoco alla circonferenza di fopra, luna gol¹ Cielo della Luna; e però fempre fale a quello. Le corpora compolle prima, ficcome fono le minere, hanno Amore al Juogo , dove la loro generazione è ordinata: e in quello creccono, e a quello vigore, e poentata. Onde vedemo la calamita fempre dalla parte della fiu generazione riceve virtà. Le piante, che fono grima animate, hanno amore a certo.

CONVITO DI DANTE.

Juogo più manifestamente, secondochè la complessione richiede; (1) e pero vedemo, certe piante lungo l'acque quasi piantarsi : e certe sopra i luoghi delle montagne; e certe nelle piagge, e a' piè de' monti, le quali, se si trasmutano, o muo-10110 del 1111to, o vivono quali trifte, ficcome cofe difeiunte (1) dal loro amico. Gli animali bruti hanno più manifesto amore, non folamente agli uomini, ma l'uno all'altro vedemo amare. Gli uomini hanno loro propio amore alle perfette, e oneste cose; e perocchè l'uomo, avvegnachè una sola sustanza sia, tutta sia forma; per la sua nobiltà ha in se della natura divina queste cose; tutti questi amori puote avere . e tutti eli ha. Che per la natura del femplice corpo, che nel fuggetto fignoreggia, naturalmente ama l'andare in giù; però quando in sù muove lo suo corpo, più s'affatica, per la natura feconda del corpo misto: ama lo luogo della sua generazione, e ancora lo tempo; e però ciascuno naturalmente è di più virtuolo corpo nel luogo, ov'è generato, e nel tempo della sua generazione, che in altro. Onde si legge nelle Storie d'Ereole, e nello Ovidio Maggiore, e in Lucano, e in altri poeti, che combattendo col giogante, che si chiamava Anteo, tutte volte, che'l giogante era flanco, elli ponea lo fuo corpo fopra la terra diftefo, o per fua volontà, o per forza d'Ercole; forza e vigore interamente della terra in lui rifurgea, nel quale, e dalla quale era effo generato. Di che accorgendoli Ercole, alla fine prese lui, strignendo quello, e levatolo dalla terra, tanto lo tenne, fanza lafciarlo alla terra ricongiugnere, che'l vinse per soperchio, e uccise; e quella battaglia fiz in Affrica , secondo le testimonianze delle scritture. E per la natura terza, cioè delle piante, ha l'uomo amore a certo cibo, non in quanto fensibile, ma in quanto nutribile; e quel cotale cibo fa l'opera di questa natura

(a) per velena cere peare fois i faunt a germogliture. Specific per l'en principal de l'entre l'en principal de l'entre l'en principal de l'entre l'en principal de l'entre l'

perfettissima, e l'altro non così, ma falla impersetta. E però vedemo certo cibo fare gli uomini formoli, e membruti, e ben vivacemente colorati: e certi fare lo contrario di questo. E per la natura quarta degli animali, cioè sensitiva, ha l' uomo altro amore, per lo quale ama fecondo la fensibile apparenza, ficcome bestia; e questo amore nell'uomo massimamente ha mestiere di rettore , per la sua soperchievole operazione nel diletto, massimamente del gusto, e del tatto. E per la quinta, e ultima natura, cioè vera umana, e meglio dicendo, Angelica, cioè razionale, ha l'uomo amore alla verità, e alla virtù: e da quelto amore nalce la vera, e perfetta amistà, dell'onesto tratta; della quale parla il Filosofo nell'ottavo dell'Etica, quando tratta dell'amistà. Onde, acciocchè questa natura si chiama mente, come di sopra è mostrato, disti, amore ragionare nella mente, per dare ad intendere, che questo amore era quello, che in quella nobilistima natura nasce, cioè di verità, e di virtù, e per ischiudere ogni falsa opinione da me , per la quale fosse sospieato lo mio amore effere per sensibile dilettazione. Dico poi: difiosamente; a dare a intendere la fua continuanza, e'l fuo fervore: e dico, che muove fovente cofe, che fanno difviare lo 'ntelletto . E veramente dico; perocehè i miei pensieri, di costei ragionando molte fiate , voleano cose conchiudere di lei , che io non le potea intendere: e smarrivami, sicchè quasi parea di fuori alienato; come chi guarda col viso per una retta linea. che prima vede le cose prossime chiaramente; poi procedendo, meno le vede chiare: poi più oltre dubita : poi massimamente oltre procedendo, lo viso disgiunto nulla vede. E questa è l'una ineffabilità di quello, che io per tema ho preso : e confeguentemente narro l'altra, quando dico : lo suo parlare . E dico, che li miei pensieri, che sono parlar d'Amore, sono di lei; che la mia anima, cioè I mio affetto, arde di potere ciò, che la lingua, narrare. E perchè dire nol posso, dico, che l'anima se ne lamenta, dicendo: Lassa, che so non son possente. E questa è l'altra ineffabilità, cioè, che la lingua non è di quello, che lo 'ntelletto vede, compiutamente feguace. E dico: L'anima, ch' ascolta, e che lo sente; ascoltare, quanto alle parole, e fentire, quanto alla dolcezza del

Quando ragionate sono le due ineffabilità di questa materia, conviensi procedere a ragionare le parole che narrano la mia insufficienza. Dico adunque; che la mia insufficienza procede doppiamente, siceome doppiamente trascende l'altezza di coffei.

stei, per lo modo ch' è detto; che a me conviene lasciare per povertà d'intelletto molto di quello, ch'è vero di lei, e che quasi nella mente raggia; la quale, come corpo diafano, riceve quello non terminando. E questo dico in quella seguente particola: E certo e' mi convien lasciare in pria. Poi quando dico: e di quel, che s'intende; dico, che non pure a quello, che lo'ntelletto non fostiene, ma eziandio a quello, ch'io intendo fufficientemente; non perocchè la lingua mia non è di tanta facondia, che dir potesse ciò che nel pensiero mio se ne ragiona. Perchè è da vedere, che a rispetto della verità, poco fia quello, che dirà; e ciò refulta in grande loda di coflei, se bene si guarda, nella quale principalmente s'intende. E a quella orazione fi può dire, che bene venga dalla fabbrica del Rettorico, la quale a ciascuna parte pone mano al principale intento. Poi, quando dico: Però se le mie rime avran difetto; escusomi da mia colpa, della quale non deggio esfere colpato, veggendo altri le mie parole effere minori, che la dignità di questa. E dico, che se difetto fia nelle mie rime, cioè nelle mie parole, che a trattare di costei sono ordinate; di ciò è da biasimare la debilità dello ntelletto, e la cortezza del nostro parlare ; lo quale penfiero è vinto , ficchè feguire lui non puote appieno, massimamente laddove il pensiero nafce d'Amore, perchè quivi l'anima profondamente, più che altrove s'ingegna. Potrebbe dire alcuno : tu scusi te insiememente, che argomento di colpa è, non purgamento, in quanto la colpa si dà allo ntelletto, e al parlare ch' è mio; che ficcome s'egli è buono , io deggio di ciò effere lodato , in quanto è così: e s'egli è difettivo, deggio effere biafimato. A ciò si può brievemente rispondere, che non m'accuso, ma scuso veramente; e però è da sapere, secondo la sentenzia del Filosofo nel terzo dell'Etica, che l'uomo è degno di loda, e di vitoperio, folo in quelle cose, che fono in fua podeftà di fare, o di non fare; ma in quelle, nelle quali non ha podestà, non merita nè vitoperio, nè loda; perocchè l' uno e l' altro è da rendere ad altrui , avvegnachè le cose siano parte dell'uomo medefimo. Onde noi non dovemo vitoperare l'uomo, perchè sia del corpo da sua natività laido, perocchè non fu in fua podestà di farsi bello; ma dovemo vitoperare la mala disposizione della materia, ond'esso è fatto, che su principio del peccato della natura . E così non doverno lodare l' uomo per biltade, che abbia da fua natività nel fuo corpo; che non fu egli di ciò fattore; ma dovemo lodare l'artefice . cioè la Natura umana, che'n tanta bellezza produce la fita

ma-

materia, quando impedita da essa non è . E però disse bene il prete allo mperadore, che ridea, e schernia la laidezza del fuo corpo: Iddio è Signore, esso sece noi, e non essi noi: e sono queste parole del Profeta in un verso del Saltero, scritte ne più, ne meno come nella risposta del prese. E perciò veggiamo li cattivi malnati , che pongono lo studio loro in azzimare la loro operazione, che dee effere tutta con onestade; che non è altro a fare, che ornare l'opera d'altrui, e abbandonare la propia. Tornando adunque al propofito, dico, che nottro intelletto, per difetto della virtù, della quale trae quello che'l vede, che è virtù (1) organica, cioè la fantasia, non puote a certe cose salire; perocchè la fantasia non'I puote ajutare, che non ha il di che; ficcome fono le fustanzie partite da materia, delle quali, se alcuna considerazione di quelle avere potemo, intendere non le potemo, nè comprendere perfettamente. E di ciò non è l'uomo da biasimare, che non esso su di questo disetto sattore : anzi sece ciò la Natura universale, cioè Iddio, che volle in questa vita privare noi di questa luce; che , perchè egli lo facesse , presuntuoso sarebbe a ragionare. Sicchè, se la mia considerazione mi trasportava in parte, dove la fantasia venia meno allo ntelletto; se io non potea intendere, non sono da biasimare. Ancora è posto fine al nostro ingegno, a ciascuna sua operazione, non da noi, ma dalla universale Natura; e però è da sapere, che più ampi sono li termini dello ngegno a pensare, che a parlare, e più ampj a parlare, che ad accennare. Dunque, se'l pensiero nostro, non solamente quello, che a perfeito inielletto non viene, ma eziandio quello, che a perfetto intelletto si termina, è vincente del parlare, non semo noi da bialimare; perocchè non femo di ciò fattori; e però manifesto, me veramente scusare, quando dico: Di ciò si biasmi il debole intelletto, E'l parlar nostro, che non ha valore Di ritrar tutto ciò, che dice Amore; che affai si dee chiaramente vedere la buona volontà, alla quale avere si dee rispetto nelli meriti umani. E così omai s'intenda la prima parte principale di questa Canzone , che corre mo per mano.

Quando ragionando per la prima parte, aperta è la fentenzia di quella, procedere fi conviene alla feconda; della quale, per meglio vedere, tre parti se ne vogliono fare, secondochi in tre versi fi comprende. Che nella prima parte io commendo quelta donna interamente, e comunemente, si nell'anima, come nel corpo: nella seconda disendo a laude spezial dell'

( 1 ) organica . al. organata .

anima : e nella terza a laude speziale del corpo . La prima parte comincia: Non vede il Sol, che tutto'l mondo gira: la feconda comincia: In lei discende la virtit divina: la terza comincia: Cofe appariscon nello suo aspetto; e queste parti, secondo ordine, fono da ragionare . Dico adunque : Non vede il Sol , che tutto'l mondo gira; dov'è da sapere, a persetta intelligenzia avere, come il mondo dal Sole è girato. Prima dico, che per lo mondo io non intendo qui tutto il corpo dell'Univerio, ma folamente questa parte del mare, e della terra, feguendo la volgare voce, che così s'usa chiamare. Onde dice alcuno: quegli ha tutto il mondo veduto; dicendo parte del mare, e della terra. Questo mondo, volle Pittagora, e li suoi feguaci dicere, che fosse una delle Stelle, e che un'altra a lei fosse opposita così fatta: e chiamava quella (1) Antiscona: e dicea, ch' erano ambedue in una spera, che si volgea da Oriente in Occidente : e per quelta revoluzione fi girava il Sole intorno a noi, e ora fi vedea, e ora non fi vedea. E dicea, che'l fuoco cra nel mezzo di queste, ponendo, quello effere più nobile corpo, che l'acqua, e che la terra: e ponendo il mezzo nobiliffimo in tralli luoghi delli quattro corpi fimplici; e però dicea, che 'l fuoco, quando parea falire, secondo il vero, al mezzo discendea. Platone su poi d' altra opinione, e scrisse su un suo libro, che si chiama Timeo, che la terra col mare era bene il mezzo di tutto; ma che'l fuo tondo tutto fi girava attorno al fuo centro, feguendo il primo movimento del Cielo; ma tarda molto per la fua grossa materia, e per la matima distanzia da quello. Queste opinioni fono riprovate per false nel secondo di Cielo, e Mondo da quello gloriofo Filofofo, al quale la Natura più aperfe li fuoi fegreti: e per lui quivi è provato, questo mondo, cioè la terra, stare in se stabile e fissa in sempiterno. E le sue ragioni, che Aristotile dice, a rompere cottoro, e affermare la verità, non è mia intenzione qui narrare; perchè affai basta alla gente, a cu'io parlo, per la sua grande autorità sapere, che quella terra è fissa, e non si gira : e che essa col mare è centro del Gielo. Questo Cielo si gira 'ntorno a questo centro continovamente, siccome noi vedemo; nella cui girazione conviene di necessità essere due poli fermi, e uno cerchio igualmente distante da quelli, che massimamente giri. Di questi due poli l'uno è manifesto quasi a tutta la terra discoperta, cioè questo Settentrionale: l'altro è quasi a tutta la discoperta terra celato, cioè lo Meridionale. Lo cerchio, che nel

<sup>(1)</sup> Antifcona, Gr. Artioxim.

mezzo di questi s'intende, si è quella parte del Cielo, sotto'l quale fi gira il Sole, (') quando va coll'Ariete, e colla Libra. Onde è da sapere, che se una pierra potesse cadere da questo nostro polo, ella cadrebbe là oltre nel mare Oceano, appunto in fu quello dollo del mare, dove se fosse un' uomo , la stella gli sarebbe sempre sul mezzo del capo; e cre-40, che da Roma a questo luogo, andando diritto per la Tramontana, fia spazio quasi di duemila secento miglia, o poco dal più al meno. Immaginiamo adunque, per meglio vedere, in quello luogo ch' io diffi, fia una Città, e abbia nome Maria. Dico ancora, che se dall'altro polo, cioè Meridionale, cadesse una pietra, ch'ella cadrebbe in su quel dosfo del mare Oceano, ch'è appunto in questa palla, opposito a Maria; e credo che da Roma, là ove cadrebbe questa seconda pietra, diritto andando per Mezzogiorno, fia spazio di ferremila cinquecento miglia, poco dal più al meno. E qui immaginiamo un' altra Città , che abbia nome Lucia : e di spazio, da qualunque parte si tira la corda, di diecimila dugento miglia: e li tra l'una e l'altra mezzo lo cerchio di tutta questa palla ; sicchè li cittadini di Maria tengono le piante contro le piante di que'di Lucia. Immaginisi anche un cerchio in fu quelta palla, che fia in ciascuna sua parte tanto di lungi da Maria, quanto da Lucia. Credo che questo cerchio, secondoch' io comprendo per le sentenzie degli Astrologi, e per quella d'Alberto della Magna nel libro della Natura de'luoghi, e delle propietà, e delli Elementi: e anche per la testimonianza di Lucano nel nono suo libro; dividerebbe questa terra scoperta dal mare Oceano là nel mezzo dì, quasi per tutta la stremità del primo climate; dove sono, in trall' altre genti, li Garamanti, che stanno quasi sempre nudi; alli quali venne Catone col popolo di Roma, la Signoria di Cefare fuggendo. Segnati questi tre luoghi di sopra questa palla leggiermente, fi può vedere, come il Sole la gira. Dico adunque, che'l Cielo del Sole si rivolge da Occidente in Oriente, non dirittamente contra lo movimento diurno, cioè del di, e della notte; ma tortamente contra quello; ficchè 'l fuo mezzo cerchio, che igualmente è intra li fuoi poli, nel quale il corpo del Sole sega in due parti opposite del cerchio delli due primi poli, cioè nel principio dell'Ariete, e nel principio della Libra: e partesi per due archi da esso, uno verso Settantrione, e un' altro verso Mezzogiorno; li punti delli quali ar-

<sup>(</sup>t) quando va coll' Ariete e colla Libra . al. quando va fotto l' Ariete e fotto la Libra .

chi fi dilungano igualmente dal primo cerchio da ogni parte per ventitre gradi, e uno punto più: e l'uno punto è'l principio del Cancro, e l'altro è I principio di Capricorno; pero conviene, che Maria venga nel principio dell'Ariete, quando il Sole va fotto il mezzo cerchio de' primi poli: esso Sole gira il mondo intorno giù alla terra, ovvero al mare, come una mola, della quale non paja più che mezzo il corpo fuo: e questa veggiam venire montando a guila d'una vite dintorno, tanto che compia novantuna rota, e poco più . Quando queste rote sono compiute, lo suo montare è a Maria quali tanto, quanto esso monta a noi nella mezza terra, ch'è del giorno, e della mezza notte iguale: e se uno uomo fosse diritto in Maria, e sempre al Sole volgesse il viso, vedrebbesi quello andare ver lo braecio destro. Poi per la medesima via, par discendere altre novantuna rota, e poco più tanto ch'elli gira intorno giù alla terra, ovvero al mare, sè non tutto mostrando : e poi si cela, e comincialo a vedere Lucia; lo quale montare, e discendere intorno se, allor vede con altrettante rote, quante vede Maria. E fe un' uomo sosse in Lucia diritto, sempre che volgesse la faccia ver lo Sole, vedrebbe quello andarsi nello braccio sinistro. Perchè si può vedere, che questi luoghi hanno uno di l'anno di sei mefi , e una notte d'altrettanto tempo: e quando l' uno ha 'I giorno, e l'altro ha la notte. Conviene anche, che 'l cerehio, dove e'sono li Garamanti, come detto è, in su questa palla veggia il Sole appunto sopra se girare, non a modo di mola, ma di rota; la quale non può in alcuna parte vedere, se non mezza, quando va sonto l' Ariete. E poi il vede partire da se, e venire verso Maria novantuno dì, e poco più , e per altrettanti a se tornare: e poi quando è tornato, va fotto Libra, e anche si parte, e va ver Lucia novantuno dì, e poco più, e in altrettanti ritorna. E questo luogo, lo quale tutta la palla cerchia, sempre ha il di iguale colla none, o di qua, o di là, che il Sole gli veda: e due volte l'anno ha la state grandissima di calore, e due piccioli verni. Conviene anche, che li due spazi, che sono mezzo delle due Cittadi immaginate, e'l Sole del mezzo, veggiano il Sole (variatamente, secondochè sono remoti, e propinqui questi luoghi; siccome omai per quello che detto è, puote vedere, chi ha nobile ingegno, al quale è bello un poco di fatica lasciare . Perchè vedere omai si puote, che per lo divino provvedimento il mondo è sì ordinato, che volta la spera del Sole, e sornata a un punto questa palla dove noi siamo, in ciascuna

parte di se riceve tanto tempo di luce, quanto di tenebre. O inessalie Sapienzia, che così ordinassi: quanto è povera la nostra mente a te comprendere! e voi, a cui utilità e diletto io scrivo, in quanta cechità vivete, non levando gli occhi sufo a quelle cose, tenendoli stili nel fango della vostra stottezza!

Nel precedente capitolo è mostrato, perchè modo lo Sole gira; sicchè omai si può procedere a dimostrare la sentenzia della parte, alla quale s'intende. Dico adunque, che in quetta parte prima comincio a commendare quelta donna, per comparazione all'altre cose. E dico, che 'l Sole girando il mondo, non vede alcuna cosa così gentile, come costei; perchè segue che questa sia secondo le parole, gentilissima di tutte le cose, che 'l Sole allumina. E dico : in quell' ora; onde è da sapere, che ora per due modi si prende dagli Astrologi : l'uno si è, che del dì, e la notte fanno ventiquattr'ore, cioè dodici del dì, e dodici della notte, quanto che 'l di sia grapde, o piccolo. E queste ore si fanno picciole, e grandi nel di, e nella notte, secondo che 'l di, e la notte cresce, e scema. E queste ore usa la Chiesa, quando dice Prima, Terza / Sesta, e Nona; e chiamansi così ore temporali. L'altro modo si è, che facendo del dì, e della notte ventiquatti ore, talvolta ha il di le quindici, e la notte le nove: e talvolta ha la notte le fedici, e'l di le otto, fecondochè cresce, e frema il dì, e la notte: e chiamanfi ore equali: e nello equinozio sempre queste, e quelle che temporali si chiamano, sono una cosa; perocchè essendo il di eguale della notte, conviene così avvenire. Poi quando dico: Ogni ntelletto di lassi la mira; commendo lei, non avendo rispetto ad altra cosa. E dico, che le intelligenzie del Cielo la mirano: e che la gente di quaggiù gentili pensano di costei, quando più hanno di quello che loro diletta. E qui è da sapere, che ciascuno intelletto di fopra, fecondoch'è feritto nel libro delle cagioni, conosce quello ch'è sopra se, e quello, ch'è sotto se; conofce dunque Iddio, siccome sua cagione: conosce dunque quello ch'è fotto se, siccome suo effetto. E perocchè Iddio è universalissima cagione di tutte le cose, conoscendo lui, tutte le cose si conoscono secondo il modo della intelligenzia; perchè tutte le intelligenzie conoscono la forma umana, in quanto ella è per intenzione regolata nella divina mente. Massimamente conoscono quella intelligenzia motrice; perocchè sono spezialissime cagioni di quella, e d'ogni forma generale : e conoscono quella persettitima, tanto quanto essere puote ; ficcome loro regola ed efemplo. E se essa umana forma

esemplata e individuata non è persetta, non è manco del detto esemplo, ma della materia, la qual'è individua. Pero, quando dico: Ogni 'ntelletto di lafsi la mira; non voglio altro dire, se non ch'ella è così fatta, come l'esemplo intenzionale, che della Umana Essenza è nella Divina mente : e per quella virtute, la qual'è massimamente in quelle menti Angeliche, che fabbricano col Cielo queste cose di quaggiù. E a questo affermare soggiungo, quando dico: E quella gente, che qui s'innamora; dov'è da sapere, che ciascuna cosa massimamente difidera la fua perfezione, e in quella s'acquieta ogni fuo desiderio, e per quella ogni cosa è desiderata. E questo è quello defiderio, che fempre ne faparere ogni dilettazione manca; che nulla dilettazione è si grande in quelta vita, che all' anima nostra possa torre la sete, che sempre lo desiderio. che detto è, non rimanga nel pensiero. E perocchè questa è veramente quella perfezione, dico, che quella gente che quaggiù maggior diletto riceve, quando più hanno di pace, allora rimane questa ne'loro pensieri. Per questa dico, tanto essere perfetta, quanto sommamente essere puote umana essenza. Poi, quando dico: Su'effer tanto a que', che glie 'l da, piace; mostro . che non solamente questa donna è persettissima nella umana generazione, ma più che perfettissima, in quanto riceve dalla Divina bontà oltre il debito umano. Onde ragionevolmente si può credere, che siccome ciascono maestro ama la fua opera più ottima, che l'altre; così Iddio ama più la perfona um ana ottima, che tutte l'altre; perocchè la fua larghezza non si strigne da necessità d'alcuno termine. Non ha riguardo il fuo amore al debito di colui che riceve : ma foperchia quello in dono, e in beneficio di virtù e di grazia. Onde dico qui, che esso Iddio, che dà l'essere a costei, per carità della sua perfezione, infonde in essa della sua bontà oltre li termini del debito della nostra natura. Poi quando dico: la fua anima pura; provo ciò che detto è, con fensibile testimonianza, Ove è da sapere, che siccome dice il Filososo nel secondo dell' Anima : l'anima è atto del corpo ; e s' ella è suo atto, è sua cagione: e perocchè, siccome è scritto nel libro allegato delle Cagioni, ogni eagione infonde nel fuo effetto della bontà che riceve dalla cagione sua; infonde, e rende al corpo suo della bontà della cagione sua , che dà . Onde, conciossiacosachè in costei si veggiano, quanto è dalla parte del corpo, maravigliofe cofe, tanto che fanno ogni guardatore disioso di quelle vedere; manisesto è, che la sua forma, cioè la fua anima che la conduce, ficeome cagione propia, riceva miracolofamente la graziofa bonià di Dio. E così prova per questa apparenza, che oltre il debito della natura nostra, la quale è in lei perfettissima, come detto è di sopra, questa donna è da Dio benefiziata, e satta nobile cosa. E questa è tutta la sentenza litterale della prima parte della se-

conda parte principale,

Commendata questa donna comunemente, sì secondo l'anima, come fecondo il corpo; io procedo a commendare lei spezialmente secondo l'anima. E prima la commendo, secondochè'l fuo bene è grande in lei : la commendo poi, secondochè I suo bene è grande in altrui, e utile al mondo. E comincia questa parte seconda, quando dico: Di costei si può dire. Dunque dico prima: In lei discende la virtù divina; ov' è da fapere, che la Divina bontà in tutte le cofe discende : e altrimenti essere non potrebbono; ma avvegnachè questa bontà si mova da semplicissimo principio, diversamente si riceve, secondo più e meno, delle cose ricevute. Onde è scritto nel libro delle Cagioni: la prima bontà manda le fue bontadi fopra le cofe con un discorrimento. Veramente ciascuna cosa riceve da questo discorrimento secondo il modo della sua virtù, e del suo essere. E di ciò sensibile esemplo avere potemo del Sole. Vedemo la luce del Sole, la quale è nna, da nno fonte derivata, diversamente dalle corpora esfere ricevuta; siccome dice Alberto in quello libro, che sa dello 'ntelletto; che certi corpi, per molta chiarità di diafano avere in se mista, toflo che 'l Sole gli vede, diventano tanto luminosi, che per multiplicamento di luce in quelli è lo loro aspetto: e rendono agli altri di se grande splendore: siccom'è l'oro, e alcuna pietra. Certi sono, che per essere del tutto diafani, non folamente ricevono la luce, ma quella non impedifcono, anzi rendono lei del loro colore colorata nell'altre cose. E certi sono tanto vincenti nella purità del diasano, che diventano sì raggianti, che vincono l'armonia dell'occhio; e non si lasciano vedere sanza fatica del viso: siccome sono li specchi. Certi altri sono tanto sanza diasano, che quali poco della luce ricevono, ficcome la terra. Così la bontà di Dio è ricevuta altrimenti dalle fustanzie separate, cioè dagli Angeli , che fono fanza groffezza di materia, quali diafani per la purità della loro forma : e altrimenti dall'anima umana ; che, avvegnachè da una parte fia da materia libera, da un' altra è impedita ; siccome l'uomo , ch'è tutto nell'acqua , suori del capo, del quale non fi può dire, che fia tutto nell'acqua, ne tutto fuori di quella: e altrimenti dagli animali, la

a- 11

cui anima tutta in materia è compresa; ma tanto dico, alquanto nobilitata: e altrimenti dalle miniere, e altrimente dalla terra, che dagli altri; perocchè è materialissima, e però remotissima, e improporzionalissima alla prima semplicissima, e nobiliffima virtù, che fola è intellettuale, cioè Iddio. E avvegnachè posti siano qui gradi generali, nondimeno si posfono porre gradi fingolari, cioè, che quella riceve dell'anime umane altrimente una, che un' altra . E perocchè l'ordine intellettuale dell'universo si fale, e discende per gradi quasi continui dall' infima forma all'altiflima : all'infima, ficcome vedemo nell' ordine fensibile: e trall'Angelica natura, che è cosa intellettuale, e l'anima umana non sia grado alcuno, ma sia quasi l'uno e l'altro continuo per gli ordini delli gradi: e tra l' anima umana, e l'anima più imperfetta delli bruti animali, ancora mezzo alcuno non fia. E noi veggiamo molti uomini tanto vili, e di si baffa condizione, che quafi non pare effere altro che bestia; e così è da porre, e da credere fermamente, che sia alcuno tanto nobile, e di sì alta condizione, che quasi non sia altro che Angelo; altrimenti non si continuerebbe la umana spezie da ogni parte, che esser non può. Questi cotali chiama Aristotile nel settimo dell' Etica, divini ; e cotale, dico io, ch'è questa donna, sicchè la divina virtù, a guifa che discende nell'Angiolo, discende in lei. Poi quando dico: E qual donna gentil questo non crede; provi questo per la sperienza, che aver di lei si può in quelle operazioni, che fono propie dell'anima razionale; dove la Divina luce più espeditamente raggia, cioè nel parlare, e negli atti, che reggimenti, e portamenti fogliono effere chiamati. Onde è da fapere, che folamente l'uomo intra gli animali parla, e ha reggimenti e atti, che si dicono razionali; perocchè egli solo in se ha ragione. E se alcuno volesse dire, contraddicendo, che alcuno uccello parli , ficcome pare di certi , massimamente della gazza, e del pappagallo; e che alcuna bestia sa atti, ovvero reggimenti, ficcome pare della fcimia, e d'alcuno altro; rifpondo che non è vero, che parlino, nè che abbiano reggimenti; perocchè non hanno ragione, dalla quale queste cole convengono procedere : nè è in loro il principio di queste operazioni: nè conoscono, che sia ciò: nè intendono per quelle alcuna cofa fignificare; ma folo quello che veggiono, e odono, riprefentano. Onde, siccome la immagine delle corpora in alcuno corpo lucido si rappresenta, siccome nello ispecchio; così la immagine corporale, che lo specchio dimoftra, non è vera: così la immagine della ragione, cioè gli atti, e'l parlare, che l'anima bruta ripresenta, ovvero dimostra, non è vera. Dico, che qual donna gentile non crede quello ch'io dico, che vada con lei: e miri li fuoi atti ( non dico qual' uomo ; perocchè più onestamente per le donne si prende sperienza, che per l'uomo) e dico quello che di lei colei fentirà, dicendo quello che fa'l suo parlare, e che fanno gli suoi reggimenti. Che'l suo parlare, per l'altezza, e per la dolcezza fua, genera nella mente di chi l'ode, un pensiero d'Amore, il quale io chiamo Spirito Celestiale ; perocchè di lassit è il principio, e di lassit viene la sua sentenzia, siccome di sopra è narrato. Del quale pensiero si procede in ferma opinione, che questa sia miracolosa donna di virtu : e' suoi atti, per la loro soavità, e per la loro misura, fanno Amore difvegliare, e rifentire, laddovunque è della fua potenzia feminata per buona natura. La quale natural femenza fi fa , come nel feguente trattato fi mostra . Poi quando dico: Di costei si può dire; intendo narrare, come la bontà e la virtù della fua anima è agli altri buona, e utile: e prima, com' ella è utile all'altre donne, dicendo : Gentile è in donna ciò, che in lei si truores; dove manifesto esemplo rendo alle donne, nel quale mirando, possono fare parere gentile, quello seguitando. Secondamente narro, com'ella è utile a tutte le genti, dicendo, che l'aspetto suo ajuta la nostra sede, lo qual più, che tutte altre cose è utile a tutta l'umana generazione; siccome quella, per la quale campiamo dall'eternale morte, e acquistiamo eternal vita: e la nostra Fede ajuta; perocchè, conciossiacosachè principalissimo fondamento della Fede nostra siano i miracoli, fatti per colui che fu crocifisso, il quale creò la nostra ragione, e volle che fosse minore del suo potere; e satti poi nel nome suo per li Santi fuoi: e molti fiano sì offinati, che di que' miracoli per alcuna nebbia fiano dubbiofi, e non possano credere miracolo alcuno fanza visibilmente avere di ciò sperienzia: equesta donna sia una cofa visibilmente miracolofa, della quale gli occhi degli nomini cotidianamente possono sperienza avere, da noi faccia possibili gli altri : manifesto è , che questa donna, col suo mirabile aspetto, la nostra Fede ajuta. E però ultimamente dico, che da eterno, cioè eternalmente, fu ordinata nella mente di Dio, in testimonio della Fede, a coloro che in questo tempo vivono. E così termina la seconda parte, secondo la litterale fua fentenzia.

Intra gli effetti della Divina Sapienzia, l'uomo è mirabiliffimo; considerando, come in una forma la Divina virtù tre na-

ture congiunfe: e come fottilmente armoniato conviene effere to corpo fuo, a cotal forma effendo organizzato per tutte quasi sue virtù ; perchè per la molta concordia, che 'ntra tanti organi conviene, a bene rispondersi, pochi perfetti uomini in tanto poco numero sono. E se così è mirabile questa creatura; certo non pur colle parole è da temere di trattare di fue condizioni, ma eziandio col penfiero. Sicchè in ciò quelle parole dello Ecclesiastico: la sapienzia di Dioprecedette tutte le cose, che cercava; e quell'altre, dove dice: più alte cose di te non domanderai, e più forti cose di te non cercherai; ma quelle cose, che Dio ti comandò, pensa: e in più sue opere non sie curioso, cioè follicito. Io adunque, che in questa terza particola d'alcuna condizione di cotale creatura parlare intendo, in quanto nel fuo corpo, per bontà dell'anima fenfibile, bellezza appare; temorofamente non ficuro comincio, intendendo, se non appieno, almeno alcuna cosa di tanto nodo disnodare. Dico adunque, che, poichè è aperta la sentenzia di quella particola, nella quale questa donna è commendata dalla parte dell'anima; da procedere, e da vedere è, come, quando dico: Cose appariscon nello suo aspetto, io commendo lei dalla parte del corpo: e dico, che nel fuo aspetto appariscono cose, le quali dimostrano de piaceri, e intra gli altri di que' di Paradito. Lo più nobile è quello ch'è scritto, e fine di tutti gli altri, fi è contentarfi : e questo si è essere beato: e questo piacere è veramente; avvegnachè per altro modo nell'aspetto di costei (che guardando costei, la gente si contenta) tanto dolcemente ciba la fua bellezza gli occhi de' riguardatori; ma per altro modo, (1) che per lo contentare in Paradifo, è perpetuo, che non può ad alcuno effere questo. E perocchè potrebbe alcuno avere domandato, dove questo mirabile piacere appare in costei; distinguo nella sua perfona due parti, nelle quali la umana piacenza, e dispiacenza più appare. Onde è da sapere, che in qualunque parte l'anima più adopera del suo ufficio, che a quella più fisamente intende ad adornare, e più fottilmente quivi adopera. Ondevedemo, che nella faccia dell'uomo, laddove fa più del fuo ufficio che in alcuna parte di fuori, tanto fottilmente intende, che per sottigliarsi quivi, tanto quanto nella sua materia puote. nullo viso ad altro viso è simile; perchè l'ultima potenzia

<sup>(1)</sup> che per le contentare en Pa- | fio senso pere più chiaro, volendo radife, è perpetue, al. che per le con- itire, che per le consente che arreca, tentare, Paradife è prestue. Eque- | è un perpetue Paradife.

della materia, la qual'è in tutti quali diffimile, quivi si riduce in atto: e perocchè nella faccia, massimamente in due kuoghi, aopera l'anima; perocchè in quelli due luoghi quasi tutte tre le nature dell'anima hanno giurifdizione, cioè negli occhi, e nella bocca; quelli massimamente adorna, e quivi pone lo'ntento tutto, a far bello, se puote. E in questi due luoghi dico io, che appariscono questi piaceri, dicendo: negli occhi, e nel suo dolce riso; li quali due suochi per bella similitudine fi poffono appellare balconi della donna, e nel dificio del corpo abita, cioè l'Anima; perocchè quivi, avvegnachè quasi velata, spesse volte si dimostra: dimostrasi negli occhi tanto manifesta, che conoscer si può la sua presente passione, chi bene la mira. Onde, conciossacosache sei passioni fiano propie dell'anima umana, delle quali fa menzione il Filososo nella sua rettorica; cioè, grazia, zelo, misericordia, invidia, amore, e vergogna; di nulla di queste puote l'anima effere passionata, che alla finestra degli occhi non vegna la sembianza, se per grande virtù dentro non si chiude. Onde alcuno già si trasse gli occhi, perchè la vergogna dentro non paresse di suori, siccome dice Stazio Poeta del Tebano Edippo, quando dice, che con eterna nota folvette lo fuo dannato pudore. Dimostrasi nella bocca, quasi siccome colore dopo vetro. E che è ridere, se non una corruscazione della dilettazione dell'anima, cioè un lume apparente di fuori, fecondo sta dentro? (1) E però si conviene all' uomo, a dimostrare la sua anima nell'allegrezza moderata, moderatamente ridere, con onesta severità, e con poco movimento delle sue braccia : sicchè donna, che allora si dimostra, come detto è, paja modesta, e non dissoluta. Onde ciò sare ne comanda il libro delle quattro virtù cardinali: lo tuo rifo fia fanza cachinno, cioè fenza schiamazzare, come gallina. Ahi mirabile riso della mia donna, di cu' io parlo, che mai non si sentia, se non dell'occhio! edico, che Amore le reca queste cose quivi, siccome a luogo suo; dove si puote doppiamente Amore considerare. Prima l'amore dell'anima, speziale a questi luoghi: secondamente l'amore univerfale, che le cose dispone ad amore, e ad essere amate, ch,

<sup>(</sup>a) E prò fi cervire all norro, pho tropata dire verà latione, che interprese la fue autran sell'alle la muy che fice delle fer membra; service meterate, meteratamente rei meterate, meteratamente rei meterate, meteratamente rei meterate productiva della productiva di meterate in della coloro che tidono finoderatamente productiva della productiv

CONVITO DI DANTE; ch' ordina l' Anima a ordinare queste parti. Poi quando dico: Elle soverchian lo nostro intelletto; escuso me di ciò che di tanta eccellenza di biltà poco pare che io tratti , fovrastando a quella: e dico, che poco ne dico per due ragioni. L' una fi è, che queste cose, che pajono nel suo aspetto, soverchiano lo 'ntelletto nostro, cioè umano: e dico, come questo soverchiare è saito; ch'è fatto per lo modo, che soverchia il Sole lo fragile viso, non pur lo sano, e sorte. L'altra si è, che fisamente mosso, guardare non può, perchè qui s'inebria l' Anima; ficchè incontanente dopo difguardare, difvia in ciascuna fua operazione. Poi quando dico: Sua biltà piove fiammelle di fuoco: ricorro a ritrattare del fuo effetto: poiche di lei trattare interamente non si può. Onde è da sapere, che di tutte quelle cose, che lo 'ntelletto nostro vincono, sicchè non può vedere quello che sono; convenevolissimo trattare è per li loro effetti; onde di Dio, e delle sue sustanzie separate, e della prima materia così trattando, potemo avere alcuna conoscenza. E però dico, che la biltà di quella piove fiammelle di fuoco, cioè ardore d'amore, e di carità, Animate d'un spirito gentile; cioè informato Amore d'uno gentile spirto, cioè diritto appetito, per lo quale, e del quale nasce origine di buono penfero: e non folamente sa questo, ma dissa e distrugge lo fuo contrario delli buon penfieri, cioè li vizj innati, li quali maffimamente sono de buoni pensieri nemici. E qui è da sapere, che certi vizi fono anco nell'uomo, alli quali naturalmente egli è dispotto; siccome certi per complessione collerica fono ad ira disposti: e questi cotali vizi sono innati, cioè connaturali. Altri sono vizi consuetudinari, alli quali non ha colpa la complessione, ma la consnetudine; siccome la intemperanzia, e massimamente del vino. E questi vizj si suggono, e si vincono per buona consuetudine: e fassi l'uomo per essi virtuofo, fanza fatica avere nella fua moderazione, ficcome dice il Filosofo nel secondo dell' Etica. Veramente questa differenzia è intra le paffioni connaturali, e lè confuetudinarie; che le consuetudinarie per buona consuetudine del tutto vanno via; perocchè 'l principio loro, cioè la mala confuetudine , per lo fuo contrario fi corrompe; ma le connaturali, il principio delle quali è la natura del passionato, tuttochè molto per buona confuetudine si sacciano lievi, del tutto non se ne vanno, quanto al primo movimento, ma vannosene bene del tutto, quanto a durazione; perocchè la confuetudine non è equabile alla natura, nella quale è il principio di quelle. E però è più laudabile l'uomo, che dirizza sè, e regge sè malnaturato contro all'impeto della natura; che colui che bene naturato fi fostiene in buono reggimento: lo disviato si rovina: siccom' è più laudabile un mal cavallo reggere, che un'altro non reo. Dico adunque, che queste fiammelle, che piovono dalla sua biltà, come detto è, rompono li vizi innati, cioè connaturali ; a dare a intendere, che la fua bellezza ha podestà in rinnovare natura in coloro che la mirano, ch'è miracolofa cofa . E quello conferma quello che detto è di fopra nell'altro capitolo, quando dico ch'ella è ajutatrice della Fede nostra. Ultimamente, quando dico: Però qual donna sente sua biltate; conchiudo, fotto colore d'ammonire altrui, lo fine a che fatta fue tanta biltade . E dico, che qual donna fente per manco la fua biltà bialimare, guardi in questo perfettissimo esemplo, dove s'intende che non pure a megliorare lo bene è fatta, ma eziandio a fare della mala cofa buona. E foggiugne in fine: Costei pensò chi mosse l' universo, cioè Iddio; per dare a intendere, che per divino proponimento la natura cotale effetto produsse. E così termina tutta la seconda parte principale di questa Canzone.

L'ordine del presente trattato richiede, poichè le due parti di questa Canzone prima sono, secondoche su la mia intenzione, ragionate, che alla terza si proceda, nella quale io intendo purgare la Canzone d'una riprentione, la quale a lei potrebbe effere stata contraria. E a questo, ch' io prima che alla fua composizione venisse, parendo a me questa donna fatta contro a me fiera e superba alquanto, feci una Ballatetta, nella quale chiamai questa donna orgogliosa e dispietata; che pare effere contr'a quello che qui fi ragiona di fopra : però mi volgo alla Canzone, e fotto colore d'infegnare a lei, come sculare la conviene, scuso quella. Ed è una figura questa, quando alle cose inanimate si parla, che si chiama dalli Rettorici Prosopopea: ed usanla molto spesso li Poeti. Canzone, e' par, che tu parli contraro. Lo 'ntelletto della quale a più agevolmente dare ad intendere, mi conviene in tre particole dividere; che prima fi propone, a che la scusa sa mestiere: poi si procede colla scusa, quando dico: Tu fai , che'l Cielo: ultimamente parlo alla Canzone, ficcome a persona ammaestrata di quello ch' è da fare, quando dico: Così ti scusa, se ti fa mesticro. Dico dunque in prima : o Canzone, che parli di questa donna con tanta loda, e' par che tu sia contraria a una tua forella. Per fimilitudine dico forella; che, ficcome forella è detta quella femmina, che da uno medelimo generante è generata; così puote l'uomo dire forella quell'opera, che da

uno medefimo operante è operata; che la nostra operazione in alcun modo è generazione. E dico perchè pare contraria quella . dicendo: tu fai costei umile, e quella su superba, cioè sera e disdegnosa, che tanto vale. Proposta questa accusa, procedo alla fcufa per cfemplo, nella quale alcuna volta la verità si discorda dall'apparenza, e l'altra per diverso rispetto si può trattare . Dico: Tu fai , che 'l Ciel sempr' è lucente, e chiaro , cioè fempre con chiarità; ma per alcuna cagione alcuna volta è licito di dire, quello effere tenebroso. Dov'è da sapere, che propiamente è visibile il colore, e la luce; siccome Aristotile vuole nel secondo dell' Anima, e nel libro di Senso, e Sensato. Ben'è altra cosa visibile, ma non propiamente, perocchè altro fenfo fente quello, ficchè non fi può dire, che fia propiamente visibile, nè propiamente tangibile, siccome la figura, la grandezza, il numero; lo movimento, e lo star fermo, che sensibili si chiamano: le quali cose con più sensi comprendiamo; ma il colore, e la luce sono propiamente, perchè solo col viso comprendiamo, cioè non con altro senso. Queste cose visibili, si le propie, come le comuni, in quanto sono visibili, vengono dentro all'occhio : non dico le cose, ma la forma loro, per lo mezzo diafano, non realmente, ma intenzionalmente, siccome quasi in vetro trasparente, e nell'acqua. Che nella pupilla dell'occhio questo discorso, che sa la forma visibile, per lo meno sì si compie, perchè quell'acqua è terminata quali come specchio, che è vetro terminato con piombo; sicche passar più non può, ma quivi a modo d'una palla percolla si ferma; sicchè la forma, che nel mezzo trasparente non pare lucida, è terminata: e questo è quello, perchè nel vetro piombato la immagine appare, e non in altro. Di quella pupilla lo fpirito visivo, che si continua da essa alla parte del celabro, dinanzi dov'è la fensibile virtù, siccome in principio fontale, subitamente sanza tempo lo ripresenta; e così vedemo. Perchè, accioeche la visione sia verace, cioè cotale qual' è la cola visibile in se, conviene che 'l mezzo, per lo quale all' occhio viene la forma, fia fanza ogni colore, e l' acqua della pupilla similmente; altrimenti si macolerebbe la forma vifibile dal colore di mezzo, e di quello della pupilla. E però coloro, che vogliono fare parere le cose nello specchio d'alcuno colore, interpongono di quel colore tra 1 vetro e 1 piombo, ficchè I vetro ne rimane compreso. Veramente Plato, e altri Filosofi dissero , che 'l nostro vedere non era , perchè il visibile venisse all'occhio; ma perchè la virtù visiva andava fuori al visibile. E questa opinione è riprovata per falsa dal

Filotofo in quello di Senfo, e Senfato. Veduto questo modo della vista, veder si può leggiermente, che, avvegnachè la stella fempre fia d'un modo chiara e lucente, e non riceva mutazione alcuna, se non di movimento locale, siceome in quello di Cielo, e Mondo è provato; per più cagioni puote parere non chiara e non lucente. Però puote parere così per lo mezzo, che continuamente si trasmuta. Trasmutali questo mezzo di molta luce in poca, ficcome alla prefenza del Sole, e alla fua affenza: e alla prefenza lo mezzo ch'è diafano, è tanto pieno di lume, ch'è vincente della ftella; e però pare più lucente. Trasmutasi anche questo mezzo di sottile in grosso, di secco in umido per li vapori della terra, che continuamente falgono; il quale mezzo così trasmutato, trasmuta la immagine della stella, che viene per esso, per la grossezza in oscurità, e per l'umido, e per lo secco in colore. Però puote anche parere così per l'organo visivo, cioè l'occhio, lo quale per infermità, e per fatica fi trasmuta in alcuno coloramento. e in alcuna debilità; siccome avviene molte volte, che per esfere la tunica della pupilla fanguinofa molto, per alcuna corruzione d'infermitade, le cose pajono quasi tutte rubiconde. E però la stella ne pare colorara: e per essere lo viso debilitato incontra in esto alcuna disgregazione di spirito; sicchè le cofe non pajono unite, ma difgregate, quafi a guifa che fa nostra lettera in sulla carta umida. E questo è quello, perchè molti, quando vogliono leggere, fi dilungano le feritture dagli occhi; perchè la immagine loro venga dentro più lievemente, e più fottile: e in ciò rimane la lettera discreta nella vista . E però puote anche la stella parere turbasa; e io fui esperto di questo l'anno medesimo, che nacque questa Canzone : che per affaticare lo viso molto a studio di leggere, in tanto debilitai gli spiriti visivi, che le stelle mi parcano tutte d'alcuno albore ombrate: e per lunga ripofanza in luoghi scuri, e freddi, e con affreddare lo corpo dell'occhio con acqua chiara, rivinfi la virtù difgregata, che tornai nel primo buono stato della vista. E cost appajono molte cagioni per le ragioni notate, perchè la stella può parere, non com' ella è.

Partendomi de quella digrefione, che mellieri è flata avedere la verià, ritorio al propolito, e dies : che y ficcome il nostri occhi chiamano, eioè guidicano la fiella talora altrimenti, che fia la vera fua conditione; così quella ballatetta confiderò quella donna fetondo l'apparenta y, dificordante dal vero per infermità dell'anima, che di troppo difio cra puffionata. E ciò manifetto, quando dito: che l'amina timara; fische fetori

mi parea ciò che vedea nella sua presenzia. Dov'è da sapere , che quanto l'agente più al paziente sè unifce , tanto più è forte; e però la passione, siccome per la sentenza del Filosofo in quello di Generazione, si può comprendere. Onde, quanto la cofa difiderata più appropingua al defiderante, tanto il defiderio è maggiore : e l'anima più passionata, più si unifice alla parte concupifcibile, e più abbandona la ragione : fiechè allora non giudica come uomo la persona, ma quasi com'altro animale, pur secondo l'apparenza, non discernendo la verità. E questo è quello, perchè il sembiante onesto, fecondo il vero, ne pare disdegnoso e sero. E secondo queflo cotale fenfuale giudicio parlò quella Ballaterra . E in ciò s' intende affai, che quelta Canzone confidera questa donna secondo la verità, per la discordanza che ha con quella. E non sanza cagione dice: Là, ov'ella mi fente; e non là, dov'io la fenta. Ma in ciò voglio dare a intendere la gran virtù, che li fuoi, occhi aveano fopra a me; che, come fe fosse stato così per ogni lato, mi passava lo raggio loro, e quivi si potrebbono ragioni naturali, e sovrannaturali aslegnare; ma basti qui tanto aver detto; altrove ragionerò più convenevolmente. Poi quando dico: Così ti scusa, se ti sa mestiero; impongo alla Canzone, come per le ragioni assegnate sè iscusi, laddov'è mestiere, cioè laddove alcuno dubitaffe di questa contrarietà; che non è altro a dire, se non che, qualunque dubitasse in ciò che questa Canzone da quella ballatetta si discorda, miri in questa ragione che detta è. E questa cotale figura in Rettorica è molto laudabile, e anche necessaria, cioè, quando le parole sono a una persona, e la 'ntenzione è a un' altra; perocchè l'ammunire è sempre laudabile, e necessario, e non sempre sta convenevolmente nella bocca di ciascuno . Ond'è, quando il figliuolo è conoscente del vizio del padre: e quando il suggetto è conoscente del vizio del Signore : e quando l' amico conoice, che vergogna crescerebbe al suo amico, quello ammonendo, o mancherebbe fuo onore, o conofce l'amico fuo non piacente, ma iracundo all'ammonizione. Questa figura è belliffima, e utilissima: e puotesi chiamare Dissimulazione; ed è fimigliante all' opera di quello favio guerriero, che combatte il castello da un lato per levare la difesa dall'altro, che non vanno a una parte la 'ntenzione dell'ajutorio, e la battaglia. E impongo a cofte anche, che domandi parola di parlare a questa donna di lei; dove si puote intendere, che l'uomo non dee essere presuntuoso a lodare altrui, non ponendo bene propio mente, s' egli è piacere della persona lodata : perchè mol-

## CONVITO DI DANTE.

te volte credendosi alcuno dare loda, dà biasimo, o per disetto del datore, o per difetto di quello che ode. Onde molta discrezione in ciò avere si conviene; la qual discrezione è quasi un domandare licenzia, per lo modo ch' io dico, che do-mandi quella Canzone. E così termina tutta la litterale fentenzia di questo trattato; perchè l'ordine dell'opera domanda all' allegorica sposizione omai, seguendo la verità, procedere .

Siccome l'ordine vuele, ancora dal principio ritornando, dico, che questa donna è quella donna dello 'ntelletto . che Filosofia si chiama. Ma, perocchè naturalmente le lode danno desiderio di conoscere la persona lodata: e conoscere la cosa. sia sapere quello ch' ella è in se considerata , e per tutte le fue cose, siccome dice il Filososo nel principio della Fisica: e ciò lo dimoftri il nome, avvegnachè ciò fignifichi, ficcome dice nel quarto della Metafifica, dove fi dice che la difinizione è quella ragione, che'l nome fignifica; convienti qui prima che più oltre si proceda per le sue laude, mostrare e dire, che è questo che si chiama Filosofia, cioè quello che questo nome significa: e poi dimostrata essa, più efficacemente fi tratterà la presente allegoria. E prima dirò, chi questo nome prima diede; poi procederò alla fua fignificazione. Dico adunque, che anticamente in Italia, quali dal principio della costituzione di Roma, che su secento cinquanta anni, pocodal più al meno, prima che 'l Salvatore venisse, secondochè scrive (1) Papolo Aurosio, nel tempo quasi che Numa Pompilio, fecondo Re degli Romani, viveva uno Filosofo nobiliffimo, che si chiamò Pittagora. E che ello sosse in quel tempo, par che ne tocchi alcuna cosa Tito Livio nella prima parte del fuo volume incidentemente: e dinanzi da coftui erano chiamati i feguitatori di fcienzia, non filosofi, ma sapienti; (2) siccome surono quelli sette savi antichissimi, che la

(1) Pagelo Aurofio, I, Paele Oro-fio. E' da fapere, che i noffri anti-frantefe erano talmente i Tofcani chi leggevano più volentieri l'opere degli Autori, o Greci, o Latini, tempi composero in quella alcune queita intente, più che con quair l'elone ut intente vouville l'est voglia altra, d'alla noîtra gente mole la la l'ele (2) ficeme furene quelli fette favi noître contrade, i addour del Latino l'antichissim, che la gense acteun ne-pochi, del Greco quasi niuno era mina per fama: le primo de quali

augu natura y a szicka a Latint s comporter in queue alcune tradotte in Franzie che nella pro-pria lingua degli fteffi Autori , per direct lingua degli fteffi Autori , per direct linguaggio Franzie F, fante (Alboradio)e da Siana. Di qui e il commercio della mercatura , con derivata , come lo crado) a muta-quella anzione, più che con qualif-

gente ancora nomina per fama: lo primo delli quali ebbe nome Solon: lo fecondo Chilon: il terzo Periandro: il quarto Dedalo: il quinto Lidio: il festo Biante: il fettimo Perioneo. Quelto Pittagora, domandato se elli si riputava sapiente: ( s) negò a se lo quinto vocabolo, e disse: se essere non sapiente, ma amatore di sapienzia. E quinci nacque poi, ciafcuno studioso in sapienzia, che sosse amatore di sapienzia chiamato, cioè Filosofo; che tanto vale, come in Greco Filos, ch' è a dire Amore in Latino: e (1) quindi dicemo noi Filos, quasi Amore: e Sona, quasi Sapienzia; onde Filos, e Sofia, tanto vale, quanto Amatore di fapienzia; Perchè veder fi può, che questi due vocaboli fanno questo nome Filosofo, che tanto vale a dire, quanto Amatore di fapienzia; perchè notare si puote, che non d'arroganza, ma d'umiltade è vocabolo. Da quelto nasce il vocabolo del suo propio atto, Filosofia; siccome dell' amico nasce il vocabolo del suo propio atto, amicizia. Onde si può vedere, considerando la significanza del primo e del fecondo vocabolo, che Filosofia non è altro che amistanza a sapienzia, ovvero a sapere ; onde in alcun modo si può dire catuno Filosofo, secondo il naturale amore, che in ciascuno genera desiderio di sapere. Ma, perocchè l'effenziali paffioni fono comuni a tutti, non si ragiona di quelle per vocabolo diftinguente alcuno participante quella efsenza; onde non diciamo Giovanni amico di Martino, intendendo folamente la naturale amistà significare, per la quale tutti a tutti femo amici: ma per l'amistà sopra la natural generata, ch'è propia e distinta in singulari persone. Così non si dice Filosofo alcuno, per lo comune amore: e la 'ntenzione d' Aristotile nell'ottavo dell'Etica, quelli si dice amico, la cui amistà non è celata alla persona amata, ed a cui la persona amata è anche amica, ficchè la benivolenzia fia da ogni parte: e questo comune effere, o per utilità, o per diletto, o

side name Siden; le frenda Crides; timo Dedale. \* Lides, Lides; cide de la cret Remain Dedale. (Credenia Catalon Lides) and le cret Remain Lides; proprie Dedale. (Credenia Catalon Lides) and Lides; proprie Lides; pro

to, Periantee, Cievalus, e Taitti. (3) quintà atteme noi Files, quap Dedale, Libi, e Periante fon politi Imee. Non fi può dire, che Fi in luogo di Taiere, Cleisule, e Pit-Iler di per se vaglia Amere, ma amitace, Taiera e principio fara fitto [es. ma in compositione di parole, stritto Taie, dipol Dale, ed in ul-

per onestà. (1) E così, acciocchè sia filosofo, conviene essere l' amore alla sapienzia, che sa l'una delle parti : benivolenzia conviene effere lo fludio e la follecitudine, che fa l'altra parte anche benivolente; sicchè familiarità, e manifestamento di benivolenzia nasce ira loro, perchè sanza amore, e sanza iludio non si può dire filosofo; ma conviene, che l'uno e l'altro sia. E siccome l'amittà per diletto faita, o per utilità, non è amicizia vera , ma per accidente, siccome l'Etica dimostra ; così la Filosofia per diletto, e per utilità, non è vera filosofia, ma per accidente. Onde non si dee dicere vero filososo alcuno, che per alcuno diletto colla fapienzia in alcuna parte fia amico; ficcome fono molti che fi dilettano in intendere Canzoni, e di studiare in quelle: e che si dilettano studiare in Rettorica, e in Musica: e l'altre scienze suggono e abbandonano, che sono tutte membra di sapienzia. Non si dee chiamare vero filosofo colui, ch'è amico di sapienzia per utilità; siccome sono li Legisti, Medici, e quasi sutsi ti Religioti, che non per sapere studiano, ma per acquittare moneta, o dignità; e chi delle loro quello che acquittare iniendono, non iovrasterebbono allo studio. E siccome intra le spezie dell'amistà, quella ch'è per utilità, meno amista si può dire ; così quelli cotali meno participano del nome del filolofo, che alcun'altra gente. Perchè, siccome l'amistà per onetta fatta, è vera, e perfetta, e perpetua; così la Filosofia è vera e perfetta, ch'è generata per onesta solamente, sanz' altro rispetto: e per bonià dell'anima amica, ch'è per diritto appetito, e per diritta ragione. Siccome qui si può dire ( come la vera amilta degli uomini intra fe, che ciascuno ami tutto ciascuno) che 'l vero Filosofo ciascuna parre della sua sapienzia ama: e la fapienzia ciascuna parte del Filosofo, in quanto tutto a fe lo reduce, e nullo fuo penfiero ad altre cofe lafcia distendere. Onde essa sapienzia dice ne'Proverbj di Salamone: io amo coloro che amano me; e ficcome la vera amiftà, astratta dell'animo solo, in se considerata, ha per suggetto la conoscenza della buona operazione, e per forma l'appetito di quella; così la Filosofia, fuor d'anima in se conside-

che legue : E cost acciocche fia filo-

rata, ha per suggetto lo 'ntendere, e per sorma un quasi divino amore allo ntelletto. E siccome della vera amistà è cagione efficiente la virtù; così della Filosofia è cagione efficiente la verità. E siccome fine dell'amistà vera è la buona dilezione che procede dal convenire, secondo l'umanità propiamente, cioè secondo ragione, siccome pare sentire Aristotile nel nono dell'Etica; e così fine della Filosofia è quella eccellentiffima dilezione, che non pate alcuna intermissione, ovvero difetto : ciò è vera felicità, che per contemplazione della verità s'acquista. E così si può vedere, chi è omai questa mia donna per tutte le sue cagioni, e per la sua ragione: e perchè Filosofia si chiama: e chi è vero Filosofo, e chi è per accidente. Ma, perocchè alcuno fervore d'animo talvolta l'uno e l'altro termine degli atti, e delle passioni si chiamano, e per lo vocabolo dell'atto medesimo, e della passione: siccome sa Vergilio nel secondo dello Eneida, che chiama Enea: o luce; ch' era atto, e speranza delli Trojani, ch' è passione; che nè era esso luce, nè speranza; ma era termine, onde venia loro salute del consiglio; ed era termine, in che si riposava tutta la speranza della loro salute; (1) siccome dice Stazio nel quinto del Tebaidos, (2) quando Ififile dice ad Archimore: o consolazione delle cose, e della patria perduta: o onore del mio servigio; siccome cotidianamente dicemo, mostrando l'amico: vedi l'amistà mia; e'l padre dice al figliuolo: amor mio. Per lunga consuetudine le scienzie, nelle quali più ferventemente la Filosofia termina la sua vista, sono chiamate per lo suo nome, siccome la scienzia naturale, la morale, e la metafifica; la quale, perchè più neceffariamente in quelle termina lo fuo vifo, e con più fervore, Filosofia è chiamata. Onde si può, come secondamente le scienzie sono Filosofia appellate ( perchè è veduto, come la primaja è vera Filosofia in suo esfere, la qual'è quella donna, di cui io dico, siccome il suo nobile nome per consuetudine è comuni-

cato alle scienzie ) procedere oltre colle sue lode. Nel primo capitolo di quelto trattato è sì compiutamente ragionata la cagione, che mosse me a quella Canzone, che

<sup>(1)</sup> Siccome dice Statio nel quin- fredgie. \* Archimere , cioù Archete del Tebaider . \* Il Tebaider , co- more : O mibi deferta naterum dulcis

me Il Genefi, cioè il Libro della Genefi , Il Dan e diceano gli antichi . (2) quando Ififile dice ad Archimore : o confolazione delle cofe, e del

imago Archemere : o rerum & patria folamen ademte . la patria perduta: o enore del mie Serpititione decur .

non è più mestiere di ragionare; che assai leggiermente a questa sposizione ch'è detta, clla si può reducere ; e però, secondo le divisioni fatte, la litterale sentenzia trascorrerò per questa, volgendo il senso della lettera, laddove sarà mestiere, Dico: Amor, che nella mente mi ragiona. Per amore io intendo lo studio, il quale io mettea per acquistare l'amore di quelta donna. Ove si vuole sapere, che studio si può qui doppiamente considerare. E' uno studio, il quale mena l'uomo all'abito dell'arte, e della scienzia: e un'astro studio, il quale nell'abito acquistato adopera, usando quello; e questo primo è quello ch'io chiamo qui amore, il quale nella mia mente informava continue, nuove, e altiflime confiderazioni di questa donna che di sopra è dimostrata. Siccome suole fare lo studio, che si mette in acquistare una amistà; che di quella amistà gran cose prima considero, desiderando quella. Questo è quello studio e quella affezione, che suole precedere negli nomini la generazione della amistà, quando già dall'una parte è nato amore: e desiderasi, e proccurasi, che sia d'altra ; che, siccome di sopra si dice, Filosofia è, quando l'anima . e la sapienzia sono satte amiche, sicchè l'una sia tutta amata dall'altra, ficcome per lo modo ch'è detto di fopra. Nè più è mestiere di ragionare per la presente sposizione questo primo verso, che proemio su nella litterale sposizione ragionato; perocchè per la prima fua ragione affai di leggiero a questa seconda si può volgere lo'ntendimento; onde al secondo verso, il quale è cominciatore del trattato, è da procedere; laddove io dico: Non vede il Sol, che tutto il Mondo gira. Qui è da sapere che siccome, trattando di sensibil cosa, per cosa insensibile si tratta convenevolmente; così di cosa intelligibile per cofa non intelligibile trattare si conviene : e poi, siccome nella litterale fi parla, cominciando dal fole corporale e fenfibile; così ora è da ragionare per lo fole spirituale e intelligibile, ch'è Iddio, Nullo fensibile in tutto'l mondo è più degno di farsi asempro di Dio, che'l sole, lo quale di sensibile luce, sè prima, e poi tutte le corpora celestiali, e elementali allumina; così Iddio, sè prima con luce intellettuale allumina, e poi le celestiali, e l'altre intelligibili. Il Sole tutte le cose col fuo calore vivifica: e fe alcuna ne corrompe, non è della intenzione della cagione, ma è accidentale effetto; così Iddio tutte le cole vivifica in bontà: e se alcuna n' è rea, non è della Divina intenzione, ma conviene per quello accidente effere lo processo dello nteso effetto. Che se Iddio fece gli Angeli buoni, e li rei, non fece l'uno e l'altro per intenzio-

ne, ma folamente li buoni : feguitò poi, fuori d'intenzione , la malizia de'rei; ma non si fuori d'intenzione, che Iddio non fapesse dinanzi in se predire la loro malizia; ma tanta fu l'affezione a producere la ereatura spirituale, che la preienzia d'alquanti che a mal fine doveano venire, non dovea, nè potea Dio da quella produzione rimnovere; che non sarebbe da lodare la Natura, se sapendo propio, ehe li fiori d'uno arbore in certa parte perdere si dovessono, non producesse in quello fiori, e per li vani abbandonasse la produzione delli fruttiferi. Dico adunque, ehe Iddio ehe tutto intende, che suo girare, e suo intendere non vede tanto gentil cofa, quant'elli vede, quando mira, laddove è questa Filosofia; che avvegnache Iddio, ello medelimo mirando, veggia insiememente tutto, in quanto la distinzione delle cose è in lui per modo, che lo effetto è nella cagione, vede quelle distinte. Vede adunque questa nobilissima di tutte assolutamente, in quanto persettissimamente in se la vede, e in sua essenzia: perchè a memoria si riduce in ciò eh'è detto di sopra, Filosofia è uno amoroso uso di sapienzia, il quale massimamente è in Dio; perocchè in lui è fomma sapienzia, e fommo amore, e fommo atto, che non può effere altrove, fe non in quanto da esso procede . E dunque la divina Filosofia della divina essenzia, peroechè in esso non può essere cofa alla fua effenzia agginnta; ed è nobiliffima: perocchè nobilistima è la esfenzia divina in lui per modo perfetto e vero, quasi per eterno matrimonio: nell'altre intelligenzie è per modo minore, quali come druda, della quale nullo amadore prende compiuta gioja, ma nel fuo asperto contentane la loro vaghezza. Perchè vedere si può, che Iddio non vede, cioè non intende cosa alcuna tanto gentile, quanto questa; dico eofa alcuna, in quanto l'altre cofe vede e diffingue, come detto è, veggendosi essere eagione di tutto. O nobilissimo, ed eccellentissimo cuore, che nella Sposa dello mperadore del Cielo s'intende! e non solamente Sposa, ma Suora, e Figlia di-

Veduo, come nel principio delle lode di coftei fortilmente fi dies, effia effice della Divina fultantai, in quanto primieramente fi confidera; da procedere, e da vedere è, come fe-condamente dioc, offa effere nelle eautiete incligientie. Dioc adunque: Opi instilletto di Infini La mira; dovi è da fapere, che di Instil devi, acendo relazione a Dioc che dianati è menzionato; e per quefto fi Chiude le intelligentie, che Goo in effici della fiugrama partia, pe quali filio finare non possono; per quali filio della fiugrama partia, pe quali filio finare non possono; per

lettiflima.

rocchè amore è in loro del tutto spento: e a filosofare, come già detto è, è necessario amore; perchè si vede, che le infernali intelligenzie dello aspetto di questa bellissima sono private: e perocchè essa è beatitudine dello 'ntelletto, la sua privazione è amariffima, e piena d'ogni triftizia. Poi quando dico: E quella gente, che qui s'innamora; difcendo a mostrare, come nella umana intelligenzia essa secondariamente ancora verria; della qual filosofia umana seguito poi per lo trattato, essa commendando. Dico adunque, che la gente che s'innamora qui, cioè in questa vita, la fente nel fuo pensiero : non fempre; ma quando Amore fa della fua pace fentire; dove fono da vedere tre cose, ehe in questo testo son toccate. La prima si è, quando si dice: La gente, che qui s'innamora; perchè pare farfi diffinzione nell'umana generazione, e di necessità farsi conviene, che, secondochè manifestamente appare, e nel feguente trattato per intenzione si ragionerà, grandissima parte degli nomini vivono più fecondo fenfo, che fecondo ragione: e quelli che secondo senso vivono, di questa innamorare è impossibile; (1) perocchè da lei aver non possono alcuna apprensione. La seconda si è, quando dice : Quando Amor fa fentire; dove si par fare distinzione di tempo; la qual cofa aneo, avvegnachè le 'ntelligenze se parate questa donna mirino continuamente, la umana intelligenzia ciò fare non può; perocchè la umana natura, fuori della quale s' appaga lo 'ntelletto e la ragione, abbifogna fuori di speculazione di molte cofe a fuo fostentamento; perchè la nostra sapienzia è talvolta abituale folamente, e non attuale : e non incontra ciò nell'altre intelligenzie, che folo di natura intellettiva fono perfette. Onde, quando l'anima nostra non ha atto di speculazione, non si può dire che veramente sia in filosofia, se non inquanto ha l'abito di quella, e la potenzia di poter lei fvegliare; e però è talvolta con quella gente, che qui s' innamora, e talvoltanò. La terza è, quando dice l'ora, che quella gente è con effa, cioè, quando Amore della fua pace fa fentire; che non vuole altro dire, fe non quando l'uomo è in (1) ispeculazione at-

<sup>(1)</sup> Perceth da hu a la presenti unado patricolare a copilla poro actuaria perceta quando il norma (1) fiperinatura unado patricolare a copilla por de seguino (1) fiperinatura unado patricolare a finale por de seguino de como esta de copilla por desenva de la prima proteira de copilla de prima proteira de copilla de prima proteira, unamo selle Esta indi e che fi fono sectore. Simili justes che moletifica e foro fiperinatura del copilla de considera de copilla del copilla del copil de considera del copil del copil de considera del copil de copil de considera del copil de copil de

tuale; perocchè della pace di quelta donna non fa lo studio, se non nell'atto della speculazione. Ecosì si vede, come questa donna è primieramente di Dio : secondamente dell'altre intelligenzie separate per continuo sguardare: e appresso della umana intelligenzia per riguardare discontinuato. Veramente sempre è l'uomo, che ha costei per donna, da chiamare filosofo, non ostante che tuttavia non sia nell'ultimo atto di Filosofia, perocchè dall'abito maggiormente è altri da denominare. Onde dicemo alcuno virtuofo, non folamente virtù operando, ma l'abito della virtù avendo: e dicemo l'uomo facundo, eziandio non parlando per l'abito della facundia, cioè del bene parlare . E di questa Filosofia , inquanto dalla umana intelligenzia è participata, faranno omai le fegrete commendazioni a mostrare, come gran parte del suo bene alla umana natura è conceduto. Dico adunque appresso; su'essere piace tanto a chi gliele dà, dal quale siccome da sonte primo fi diriva, (1) che 'nfemprata è la capacità della nostra natura, la quale sa bella e virtuosa. Onde, avvegnachè all' abito di quella per alquanti si vegna ; non si viene sì per alcuno, che propiamente abito dire si possa; perocchè il primo studio, cioè quello, per lo quale l'abito si genera, non può quella persettamente acquistare. E qui si vede l' umile sua lode; che persetta, e impersetta, nome di perfezione non perde. E per questa sua dismisuranza si dice, che l'anima della Filosofia lo manifesta in quel che la conduce ; cioè, che Dio metta sempre in lei del suo sume. Dove si vuole a memoria riducere, che di fopra è detto, che Amore è forma di Filosofia; e però qui si chiama anima di lei : il quale Amore manifesto è nell'uso della sapienzia; il quale esso conduce mirabili bellezze, cioè contentamento in ciascuna condizione di tempo, e dispregiamento di quelle cose che gli altri fanno lor fignori. Perchè avviene, che gli altri miferi, che ciò mirano, ripenfando il loro difetto, dopo I difiderio della perfezione caggiono in fasica di sospiri : e questo è quello che dice: Che gli occhi di color, dov'ella mira, Ne mandan messi al cor pien di disiri, Che prendono aere, e diventan sospiri.

Siccome nella litterale sposizione, dopo le generali lode alle speziali si discende, prima dalla parte dell'anima, poi dalla parie del corpo; così ora intende il testo, dopo le generali commendazioni, a speziali discendere. Onde, siccome detto è

di

<sup>(1)</sup> che 'nfemprata d. al. che fem- lere nella niaggior parte de Teffi , pre attrae. Questa lezione, per ef- farà forse le migliore.

di fopra, Filosofia per suggetto materiale qui ha la Sapienza. e per forma Amore, e per composto dell'uno e dell'altro, l'uso di speculazione. Onde in questo verso, che seguentemente comincia: In lei discende la virtù divina; io intendo commendare l'Amore, ch'è parte di Filosofia. Ov'è da sapere, che discendere la virtù d'una cosa in altra, non è altro, che ridurre quella in fua similitudine : siccome nelli agenti naturali vedemo manifestamente, che discendendo la loro virtu nelle pazienti cofe, recano quelle a loro fimilitudine tanto, quanto possibili sono a venire ad essere. Onde vedemo il So. le, che discendendo lo raggio suo quaggiù, reduce le cose a sua fimilitudine di lume, quanto esse per loro disposizione possono dalla virtù lume ricevere. Così dico, che Dio questo amore a fua fimilitudine riduce, quanto ello è pollibile fimigliarli a lui. E ponsi la qualità della creazione, dicendo: Siccome face in Angelo, che 'l vede. Ove ancora è da sapere, che I primo agenie, cioè Dio, pinge la sua virtù in cose per modo di diritto raggio, e in cose per modo di splendore rinverberato; onde nelle intelligenze raggia la Divina luce sanza mezzo: nell'altre si ripercuote da queste intelligenze prima illuminate . Ma , perocché qui è satta menzione di luce e di splendore; a persetto intendimento mostrero differenza di questi vocaboli , secondochè Avicenna sente. Dico, che l'usanza de' Filosofi è di chiamare il Cielo, lume, in quanto esso è nel suo fontale principio: di chiamare raggio, in quanto esso è per lo mezzo dal principio al primo corpo, dove si termina: di chiamare splendore, in quanto ello è in altra parte alluminato ripercosso. Dico adunque, che la Divina virtù, sanza mezzo, questo Amor tragge a sua similitudine. E ciò si può sare manisesto massimamente in ciò, che, siccome il divino Amore è tutto eterno, così conviene che sia eterno lo suo oggetto di necessità: sicchè eterne cose siano quelle ch'egli ama. E così sace questo Amore amare, che la sapienzia, nella quale questo Amore sere, eterna è. Ond'è scritto di lei : dal principio dinanzi dalli fecoli creata fono: e nel fecolo che dee venire, non verrò meno. E nelli Proverbi di Salamone essa Sapienza dice: eternalmente ordinata sono. E nel principio di Giovanni nel Vangelio fi può la fua eternità apertamente notare . E quinci nasce, che laddove questo amore splende, tutti gli altri amori fi fanno scuri, e quasi spenti; imperocche 'l suo oggetto eterno improporzionalmente gli altri oggetti vince e soperchia; perchè gli Filosoft eccellentissimi nelli loro atti apertamente il dimoftrano; per li quali sapemo, essi tutte l'altre co-

fe, fuori che la fapienzia, avere messe a non calere. Onde Democrito, della propia persona non curando, nè barba, nè capelli , nè unghie si toglica . (1) Platone , delli beni temporali non curando, la reale dignità misse a non calere; che figliuolo di Re fu. Aristotile, d'altro amico non curando, contro al suo migliore amico, fuori di quella combatteo, ficcome contro allo nomato Platone. E perchè di questi parliamo, quando troviamo gli altri, che per quelli pensieri la loro vita disprezzaro, siccome Zeno, Socrate, Seneca, e molti altri ? E però è manifesto, che la Divina virtù, a guisa d'Angelo, in questo amore negli uomini discende; e per dare sperienzia di ciò, grida susseguentemente lo testo: E qual donna gentil questo non crede , Parli con lei, e miri. Per donna gentile s'intende la nobile anima d'ingegno, e libera nella sua propia potestà, che è la ragione; onde l'altre anime dire non si possono donne, ma ancille; perocchè non per loro fono, ma per altrui: e'l Filosofo dice nel secondo della Metafisica, che quella cosa è libera, che per sua cagione dice , e non per altrui. Dice: Parli con lei, e miri gli atti suoi; cioè, accompagnisi di questo amore, e guardi quello che dentro da lui troverà; e in parte ne tocca, dicendo: Quivi, dov' ella parla, si dichina; cioè, dove la Filofofia è in atto, si dichina un celestiale pensiero, nel quale si ragiona, questa essere più che umana operazione. Dice : del Cielo: a dare a intendere, che non folamente essa, ma li penfieri, amici di quella, fono astratti dalle basse e terrene cose. Poi susseguentemente dice, com'ella valora, e accende amore, ovunque clla si mostra colla soavità degli atti, che sono tutti li fuoi fembianti onefti, dolci, e fanza foperchio alcuno. E susseguentemente, a maggiore persuasione della sua compagnia fare, dice : Gentil' è in donna , ciò che in lei si trova ; E bello è tanto, quanto lei somiglia. Ancor soggiugne: E puossi dire, che'l suo aspetto giova: dov'è da sapere, che lo sguardo di questa donna fu a noi così largamente ordinato, non pur per la faccia ch'ella ne dimostra vedere, ma per le cose che ne tiene celate, desiderare ad acquistare. Onde, siccome per lei molto di quello si vede per ragione : e per conseguente veder per ragione, che fanza lei pare maraviglia; così per lei fi crede, ogni miracolo in più alto intelletto puote avere ragione,

<sup>(1)</sup> Platone, delli bent temperali di Platone, dice che il padre fuo non timande, la reale dignità misse rapportava la sua origine a Codro a non calere; che spisulos di Refu di Melanto: e Codro su un Re d' Lacraio, nel principio della Vita

e per confeguente può effere. Onde la noftra buona fede ha fius origine, dalla qual viene la fiperanza del provveduto del derare; e per quella nafee l'operazione della carità; per la quali tre virti fi fale a filosofare, a quella Arene celetila, dove gli Stoici, e Peripatetici, ed Epicuri, per l'arte della verità eterna, in un volere concordeolmente conocrono.

Nel precedente capitolo questa gloriosa donna è commendata secondo l'una delle sue parti componenti, cioè Amore; ora in questo, nel quale io intendo sponere quel verso, che comincia: Cose appariscon nello suo aspetto, si conviene trattare, commendando l'altra parte sua, cioè Sapienzia. Dice adunque lo testo, che nella saccia di costei appajono cose, che mostrano de piaceri di Paradifo: e distingue il luogo, ove ciò appare, cioè negli occhi, e nel rifo. E qui si conviene sapere, che gli occhi della fapienzia fono le fue dimoftrazioni , colle quali u vede la verità certiffimamente: e'l fuo rifo fono le fue perfuafioni, nelle quali fi dimoftra la luce interiore dalla fapienzia fotto alcuno velamento: e in queste due cose si sente quel piacere altiffimo di beatitudine, il qual'è massimo bene in Paradifo. Quelto piacere in altra cofa di quaggiù effer non vuò, se non nel guardare in questi occhi, e in questo riso. E la ragione è questa; che, conciossiacosachè ciascuna cosa disia naturalmente la sua persezione sanza quella esser non può contenta, che è esser beato; che quantunque l'altre cose avesse, sanza questa rimarrebbe in lui disiderio, il quale effer non può colla beatitudine; acciocchè la beatitudine fia perfetta cofa, e I desiderio sia cosa disettiva; che nullo disidera quello che ha, ma quello che non ha ch' è manifesto difetto. E in questo sguardo solamente la umana persezione s' acquista , cicè la perfezione della ragione , dalla quale , siccome da principalissima parte, tutta la nostra essenza dipende: e tutte l'altre nostre operazioni, (') sentire, nutrire, e tutte fono per quella fola, e questa è per se, e non per altri; ficche perfetta fia quella: perfetta è quella tanto, cioè, che l'uomo è, in quanto ello è uomo, ha diterminato ogni difiderio, e così è beato. E però si dice nel libro di Sapienzia : che gitta via la sapienzia e la dottrina, è inselice; ch'è privazione dell'esser felice : per l'abito della sapienzia seguita, che s'acquita, e felice effere e contento, fecondo la fentenza del Filosofo. Dunque si vede, come nell'aspetto di costei, delle

<sup>(1)</sup> fentice, nutrire, e tutte fono. al. fentice, nutrire, e tutte : fono . E tutte quali l'ificifo che ecceiera.

CONVITO DI DANTE.

cose di Paradiso appajono; e però si legge nel libro allegato di Sapienzia, di lei parlando: essa è candore dell'eterna Juce, speceliio sanza macola della Maestà di Dio. Poi quando si dice: Elle soverchian lo nostro intelletto; scuso me, dicendo che poco parlare posso di quelle per la loro soperchianza. Dov'è da fapere, che in alcuno modo queste cose nostro intelletto abbagliano, in quanto certe cose affermano esfere, che lo 'ntelletto nostro guardar non può, cioè Iddio, e la eternitate, e la prima matera, che certiflimamente fi veggono, e con tutta fede si credono essere: e per quello che sono, intendere noi non potemo, se non cose negando, si può appressare alla fua conofcenza, e non altrimenti. Veramente può qui alcuno forte dubitare, come ciò sia, che la sapienzia possa fare l'uomo beato, non potendo a lui certe cose mostrare persettamente : conciossiacolachè 'l naturale desiderio sia a l' nomo sapere : e sanza compiere il desiderio, beato esser non possa. A ciò si può chiaramente rispondere, che 'I desiderio naturale in ciafcuna cofa è misurato secondo la possibilità della cosa desiderante : altrimenti anderebbe in contrario di se medesimo, che impossibile è: e la natura l'averebbe fatto indarno, ch'è anche impossibile. In contrario andrebbe, che desiderando la sua perfezione, desidererebbe la sua imperfezione; imperocchè desidererebbe sè sempre desiderare, e non compiere mai suo desiderio. E in questo errore cade l'avaro maladetto, e non s'accorge che desidera se sempre desiderare, andando dietro al numero impossibile a giugnere. Averebbe anche la natura fatto indarno, perocchè non farebbe ad alcuno fine ordinato; e però l'umano defiderio è mifurato in questa vita a quella scienzia, che qui aver si può: e quel punto non passa, se non per errore, il qual'è di fuori di natura-le intenzione. È così è misurato nella natura angelica, e terminato in quanto in quella fapienzia, che la natura di ciascuno può apprendere . E questa è la ragione, perchè li Santi non hanno tra loro invidia; perocchè ciascuno aggiugne il fine del fuo defiderio, il quale defiderio è colla natura della bontà misurato. Onde, conciossiacosachè conoscere Dio, e dire altre cose, quello esso è, non sia possibile alla nostra natura; quello da noi naturalmente non è disiderato di sapere; e per questo è la dubitazione soluta. Poi quando dico: Sua bilta piove fiammelle di fuoco; discendo a un'altro piacere di Paradifo, cioè della felicità fecondaria a questa prima, la quale della fua biltate procede; dov'è da fapere, che la moralità è bellezza della Filosofia: che siccome la bellezza del corpo refulta dalle membra, in quanto fono debitamente ordinate; co-

sì la bellezza della fapienzia ch'è corpo di Filosofia, come detto è, rifulta dall'ordine delle virtù morali , che fanno quella piacere fensibilmente. E però dico, che sua biltà, cioè moralità, piove fiammelle di fuoco, cioè appetito diritto, che fi genera nel piacere della morale dottrina; il quale appetito ne diparte eziandio dalli vizi naturali, non che dagli altri. E quinci nasce quella felicità, la quale difinisce Aristotile nel primo dell'Etica, dicendo ch'è operazione secondo virtù in vita perfetta. E quando dico: Però qual donna sente sua biltate; procede in loda di costei : grido alla gente, che la seguiti, dicendo loro lo suo benesicio, cioè, che per seguitare lei diviene ciascuno buono; però dico: qual donna, cioè, quale anima sente sua biltà biasimare, per non parere qual parere si conviene, miri in questo esemplo. Ov'è da sapere, che gli costumi sono biltate dell'anima, cioè le virtù massimamente, le quali talvolta per vanità, o per superbia si fanno meno belle, o men gradite, siccome nell'ultimo trattato veder si potrà. E però dico che a fuggire questo si guardi in costei, cioè colà, dov'ella è essemplo d'umiltà, cioè in quella parte di se, (1) morale Filosofia si chiama. E soggiungo, che mirando costei, dico la sapienzia, in questa parte ogni viziato tornerà diritto, o buono; è però dico : Questa è colei, ch'umilia ogni perverso; cioè volge dolcemente chi fuori del debito ordine è piegato. Ultimamente in massima lode di sapienzia dico lei essere di tutto madre; qualunque principio dicendo, che con lei Iddio cominciò il Mondo, e spezialmente il movimento del Cielo, il quale tutte le cole genera, e dal quale ogni movimento è principiato e mosso, dicendo: Costei pensò, chi mosse l'universo; cioè a dire che nel divino pensiero ch'è esso intelletto, essa era, quando il Mondo fece; onde feguita che ella lo facesse; e però disse Salamone in quello de Proverbj in persona della Sapienza: quando Dio apparecchiava li Cieli, io era prefente: quando con certa legge, e con certo giro vallava gli abissi: quando suso fermava, e sospendea le fonti dell'acque: quando circuiva il fuo termine al mare, e poneva legge all'acque, che non paffaffero li fuoi confini : quando elli appendea li fondamenti della terra; con lui ed io era, disponente tutte le cose, e dilettavami per ciascun die. Oh peggio che morti, che l'amistà di costei fuggite! aprite gli occhi vostri, e mirate; che anzi che voi foste, ella fu amatrice di voi, acconciando e ordinando il vostro processo: e poichè fatto sosse, per voi dirizzare, in vostra similitudine venne a voi: e se

<sup>(1)</sup> morale Ellofofia. 21. che merale Ellofofia.

tutti al suo cospetto venire non potete, onorate lei ne'suoi amici. e seguite li comandamenti loro, siccome che iniziano la volontà di questa eternale Imperadrice. Non chiudete gli orecchi a Salamone, che ciò vi dice, dicendo: che la via de giusti è quasi luce splendente, che procede e cresce infino al di della beatitudine ; andando loro dietro, mirando le loro operazioni, ch'esser debbono a voi luce nel cammino di quelta brevislima vita. E qui si può terminare la vera sentenzia della presente Canzone. Veramente l'ultimo verso, che per tornata è posto, per la litterale sposizione assai leggiermente qua si può redurre, falvo intanto quanto dice, che io la chiamai questa donna fera e disdepnosa Dov'è da sapere che dal principio essa Filosofia parea a me, quanto dalla parte del suo corpo, cioè sapienzia fiera, che non mi ridea, in quanto le sue persuasioni ancora non intendea: e disdegnosa, che non mi volgea l'occhio, cioè, ch'io non potea vedere le fue dimostrazioni. E di tutto questo il detto difetto era dal mio lato: e per questo, e per quello, che nella sentenzia litterale è dato, è manisesta allegoria della tornata; firchè tempo è, per più oltre procedere, di porre fine a questo trattato.

Le dolci rime d' Amor , ch' i' folis Cercar ne' miei pensieri . Convien, chi lasci, non perch'i' non speri Ad effe ritornare; Ma perchè gli atti disdegnosi, e feri, Che nella donna mia Sono appariti, m' ban chiulo la via Dell'ufato parlare: E poiche tempo mi par d'aspettare, Diporrò gui lo mio foave stile, Ch' i' bo tenuto nel trattar d' Amore, E dirò del valore, Per lo qual veramente nomo è gentile; (1) Con rime aspre, e sottile, Riprovando il giudicio falso, e vile, Di que', che voglion, che di gentilezza Sia principio ricchezza: E cominciando, chiamo quel fignore, Ch' alla mia donna negli occhi dimora, Perch' ella di se steffa s'innamora. Tale imperò, che gentilezza volse,

(1) Con rime afpre, al. Con rima afpra,

CONVITO DI DANTE. 156 Secondo'l Suo parere, Che fosse antica possession d'avere, Con reggimenti belli: E altri fu di più lieve sapere, Che tal detto rivolfe: E l'ultima particola ne tolse, Che non l'avea fors' elli . Di dietro da coftor van tutti quelli, Che fan (') gentili per ischiatta altrui, Che lungamente in gran ricchezza è stata; Ed è tanto durata La così falfa opinion tra noi . Che l'uom chiama colui, Uomo gentil, che può dicere i' fui Nipote, o figlio di cotal valente, Benche sia da niente : Ma vilistimo sembra, a chi'l ver guata: Cui è scorto il cammino, e poscia l'erra, (1) E tocca tal, ch'è morto, e va per te Chi difinisce: uomo è legno animato; Prima dice non vero , E dopo 'l falso parla non intero; Ma più forse non vede. Similemente (1) fu, chi tenne impero. (4) In diffinire errato . Che prima pose'l falso, e d'altro lato Con difetto procede; Che le divizie , siccome si crede , Non posson pentilezza dar , ne torre : Perocche vili son da lor natura: Poi chi pinge figura, Se non può effer lei, non La può porre: Ne la diritta torre, Fa piegar rivo, che da lunge corre. Che sieno vili appare, e imperfette. Che quantunque collette, Non posson quietar, ma dan più cura;

Na-

(1) gentilt, al. gentile. (2) E tecca tal. al. E tecca a tal. (3) for chi tenne. al. fa chi tenne. (4) In diffinite. al. in corregers.

Onde l'anima, ch'è dritto, e verace, Per lor difcorrimento non si sface. Nè voglion, che vil nom gentit droegna: Nè di vil padre scenda,

CONVITO DI DANTE: 157 Nazion, che per gentil giammai s'intenda, Queft' è da lor confesso; Onde la lor ragion, par, che s'offenda, Intanto quanto affegna, Che tempo a gentilezza si convegna, Difinendo con efso. Ancor segue di eiò, che nanzi bo messo, Che sien tutti gentili, ovver villani, O che non fosse a nom cominciamento Ma ciò io non consento, Nè eglino altresì, se son Cristiani; Perch' a'ntelletti sani E' manifesto, i lor diri esser vani: E io così per fals li ripruovo, E da lor mi rimuovo: E dicer vogli'omai, siccom' io sento, Che cofa è gentilezza, e da che viene: E dirò i segni, che gentil uom tene, Dico, ch' ogni virtù principalmente Vien da una radice: Vertute intendo, ebe fa l'uom felics In fua operazione. Queft'e, fecondoche l' Etica dice . Un' abito eligente, Lo qual dimora in mezzo folamente, E ta' parole pone. Dico, che nobiltate in sua ragione Importa sempre ben del suo suggetto, Come viltate importa sempre male: E vertute cotale Da sempre altrui di se buono 'ntelletto; Perche in medesmo detto Convengono ambedue, cb'(1) en d'un'effetto; Onde convien, che l'una Vegna dall'altra, o d'un terzo ciascuna; Ma fe l'una val ciò, che l'altra vale, Ed ancor più da lei verrà più tofto: E ciò, eb io bo detto, qui fia (1) per supposto. E gentilezza, dovunque virtute,

(1) En l'ifteffo che fons : fi conferva ancora univerfalmente fra i no-Rri contadini. (2) Per supposto. al. presupposto.

Ma non virtute ov'ella; Siccome è'l Cielo, dovunque la Stella;

```
CONVITO DI DANTE.
158
        Ma ciò non è converso.
       E noi (1) in donna, e in età novella
        Vedem questa Salute
       In quanto vergognose son tenute;
       Che da virtu diverso
       Dunque verrà, come dal nero il perso,
       Ciascheduna virtute, da coftei,
       Ovvero il gener lor, ch'i' mis avanti?
       Però nessun fo vanti,
       Dicendo: per ischiatta i' son colei;
       Ch'elli son quaf Dei,
       (1) Que'con tal grazia, suor di tutti rei;
       Che solo Iddio all' anima la dona,
       Che vede in fus persona
       Persettamente star , ficche d' alquanti,
       (1) Che'l seme di felicità s' accosta,
       Messa da Dio nell' anima ben posta.
  L'anima, cui adorna esta bontate;
       Non la f tiene ascosa;
       Che dal principio, ch' al corpo si sposa,
       La mostra infin la morte,
       ( + ) Ubidente , foave , vergognofa:
       E nella prima etate
       E' sua persona acconcia di biltate,
       Colle sue parti accorte,
       In giovanezza temperata, e forte,
       Piena d'amore, e di cortese lode,
       E solo in lealtà far f diletta:
       E nella sua senetta,
       Prudente, e giusta larghezza se n'ode:
      E'n se medelma sodi
      D'udire, e ragionar dell'altrui prode:
      Poi nella quarta parte della vita
```

Poi nella querta parte della vita A Dio fi rimarita, Contemplando la fine, che l'aspetta: E benedice li tempi passati.

Vedete omai, quanti son gl'ingannati! Contr'agli erranti, mia, tu te n'andrai: E quando tu satai

(1) in denna, al. in denne, (1) Que' ein tal. al. Ree' ei' non giz Oidenie, come flamparono i Gianti.

CONVITO DI DANTE.
In parte, dove fia la donna nostra,
Non le tenere il tuo mestier coverto.
(1) Tu le puoi dir per certo:
10 vo parlando dell'amica vostra.

Amore, fecondo la concordevole fentenzia delli favi, di lui ragionanti, e fecondo quello che per isperienza continuamente vedemo, è che giugne e unifce l'amante colla persona amata; onde Pittagora dice: nell' amiltà si sa uno di più. E perocchè le cose congiunte comunicano naturalmente intra se le loro qualità, intantochè talvolta è, che l'una torna del tutto nella natura dell'altra; incontra, che le passioni della perfona amata entrano nella persona amante, sicchè l'amor dell'una si comunica nell'altra, e così l'odio, e'l desiderio, e ogni altra passione; perchè gli amici dell'uno sono dall' altro amati, e li nemici odiati ; perchè in Greco proverbio è detto: degli amici effer deono tutte le cole comuni. Onde, io fatto amico di questa donna, di sopra nella verace sposizione nominata, cominciai ad amare, e a odiare, fecondo l'amore, e l'odio suo. Cominciai dunque ad amare li seguitatori della verità: e odiare li feguitatori dello errore, e della falfità, com'ella face. Ma perocchè ciascuna cosa per se è da amare, e nulla è da odiare, se non per sopravvenimento di malizia; ragionevole e onesto è, non le cose, ma le malizie delle cose odiare, e proccurare da esse di partire. E a ciò se alcuna persona intende , la mia eccellentissima donna intende massimamente , a partire, dico, la malizia delle cose; la qual cagione è di Dio, perocchè in lei è tutta ragione, e in lei è fontalmente l'onestade. Io, lei seguitando nell'opera, siccome nella passione, quanto potea, gli errori della gente abbominava e dispregiava, non per infamia, o vitoperio degli erranti, ma degli errori; li quali, bialimando, credea fare dispiacere : e dispiaciuti, partire da coloro che per essi eran da me odiati. Intra li quali errori , uno massimamente io riprendea , il quale non solamente è dannoso, e pericoloso a coloro, che in esso stanno; ma eziandio agli altri, che lui riprendono; (2) parto da loro, e danno. Questo è l'errore dell'umana bontà, in quanto in noi è dalla natura seminata, e che nobiltade chiamar si dee : che per mala consuetudine , e per poco intelletto era tanto fortificata, che opinione di tutti

<sup>(</sup>t) Tu le puel die. al. Petrale le diparte. L'ellemeno, da effi l'errore, del quale Dante ha parlato (2) pare da lere, e danno. cioè: di fopra: e le cendanno.

Nel principio della mpresa sposizione, per meglio dare a intendere la sentenzia della proposta Canzone, conviensi quella partire propia in due parti ; che nella prima parte proemialmente fi parla: nella feconda fi feguita il trattato; e comincia la feconda parte nel cominciamento del fecondo verso, dove e'dice: Tale imperò, che gentilezza volse. La prima parte ancora in tre membri si può comprendere. Nel primo si dice, perchè dal parlare usato mi parto: nel secondo dice quello, che è di mia intenzione a trattare : nel terzo domando ajutorio a quella cofa, che più ajutare mi può, cioè alla verità. Il secondo membro comincia: E poiche tempo mi par d' aspet-

<sup>(1)</sup> della verità . forfe dalla ve- (2) da trattare , 21, da trapafarità .

il quale seco porta il fine d'ogni desiderio ; e qui rappresenta, quali come donatore, a coloro, acui non incresce d'aspettare. Onde dice Santo Jacopo Apostolo nella sua Pistola al quinto capitolo: ecco lo agricola aspetta lo prezioso frutto della terra, pazientemente foltenendo, infinochè riceva lo temporaneo e lo ferotino; che tutte le nostre brighe, se bene venimo a cercare li loro principi, procedono quafi dal non conofcere l'uso del tempo. Dico (poichè d'aspettare mi pare) diporròe, cioè lascero stare lo mio stile, cioè modo soave che, d'Amore parlando, è stato tenuto: e dico di dicere di quello valore, per lo quale uomo, gentile è veramente. E avvegnachè valore intender si possa per più modi, qui si prende valore quali potenzia di natura, ovvero bontà, dal quella data siccome di sotto si vedrà: e prometto trattare di questa materia con rima fottile e aspra. Perchè saper si conviene, che rima si può doppiamente considerare, cioè largamente, e strettamente. Stretta s' intende pur quella concordanza, che nell'ultima e penultima fillaba far fi fuole; quando largamente s'intende per tutto quello parlare, che numeri e tempo regolato in rimate confonanze cade; e così qui inquesto proemio prendere e intendere si vuole. E però dice aspro, quanto al suono del dettato; che a tanta materia non conviene essere leno: e dice fottile, quanto alla fentenzia delle parole che, fottilmente argomentando e disputando, procedono. E foggiungo: Riprovando il giudicio falso, e vile; ove si promette ancora di riprovare il giudicio della gente piena d'errore : falfo , cioè rimosto dalla verità: e vile, cioè da viltà d'animo affermato, e fortificato. Ed è da guardare a ciò che in questo proemio prima si promette, di trattare lo vero, e poi di riprovare il fallo: e nel trattato si fa l'opposito, che prima si riprova il fallo, e poi si tratta il vero; che pare non convenire alla promissione. E però è da sapere, che tuttochè all'uno e all'altro s'intenda, al trattare lo vero s'intende principalmente: di riprovar lo falfo s' intende intanto, quanto la verità meplio fi fa apparire. E qui prima si promette lo trattare del vero, siccome principale intento, il quale agli animi degli uditori porta desiderio d'udire; che nel trattato prima si ripruova lo falfo, acciocche, fuggite le male opinioni, la verità poi più liberamente sia ricevuta. E quelto modo tenne il maestro della umana ragione, Aristotile, che sempre prima combatteo cogli avversari della verità; e poi quella congiunta, la verità mostroe. Ultimamente, quando dico: E cominciando, chiamo quel fignore; chiamo la verità, che fia meco, la quale è quel fignognore, che negli occhi, cioè nelle dimontrazioni della Filifonia dimora: e ben'è fignore, che a lei diffosita l'anima, è donna, c altrimenti è ferva, fuori d'ogni libertà. E dice, pertà ella di felfa s' innamora: peroche lei fil Filofosi a he è, ficcome detto è nel precedente trattato, amorofo ulo difapientia, fe medefima riguarda. Quando apportica belleraz degli occhi fuoi a lei, e che altro è a dire, fe non che l'anima Filofosina non folamente contempla fila verità, ma an-cora contempla fil fuo contemplare medefimo: e la bellerta di quella rivolgendio fiorra fa fieffa, e di fe feffa; innamorando per bellectas del producti del presente del presen

Veduta la fentenzia del proemio, è da seguire il trattato: e per meglio quello mostrare, partire si conviene per le sue parti principali, che fono tre; che nella prima fi tratta della nobiltà, fecondo opinioni d'altri: nella feconda fi tratta di quella, secondo la prima opinione: nella terza si volge il parlare alla Canzone, ad alcuno adornamento di ciò che detto è. La feconda parte comincia: Dico, ch' ogni virtà principalmente. La terza comincia: Contra gli erranti, mia, tu te n'andrai. E appresto queste parti generali, altre divisioni fare si convengono, a bene prendere lo 'ntelletto, che mostrare s' intende. Però nullo si maravigli, se per molte divisioni si procede; conciosfiacofache grande e alta opera fia per le mani al prefente, e dagli autori poco cercata: e che lungo convenga effere lo trattato, e fottile, nel quale per me ora s'entra, ad istrigare lo testo perfettamente, secondo la sentenzia ch' esso porta. Dico, che ora quella prima parte si divide in due; che nella prima si pongono le opinioni altrui: nella seconda si ripruovano quelle; e comincia questa seconda parte: Chi difinisce: uomo è legno animato. Ancora la prima parte che rimane, si ha due membra: il primo è la variazione dell'opinione dello 'mperadore : il secondo è la variazione dell'opinione della gente volgare, ch'è d'ogni ragione ignuda : e comincia questo secondo membro: E altri fu di più lieve sapere. Dico adunque: Tale imperò, cioè, tale usò l'ufficio imperiale. Dov' è da sapere, che Federigo di Soave, ultimo Imperadore delli Romani (ultimo dico, per rispetto al tempo presente; non ostante che Ridolfo, e Andolfo, e Alberto poi eletti fieno apprello la fua morte, e de' suoi discendenti) domandato, che fosse gentilezza? rispose: ch'era antica ricchezza, e be'costumi. E dico, che altri fu di più lieve sapere, che pensando e rivolgendo

quelta difinizione in ogni parte, levò via l'ultima particola i cioè i belli coltumi; e tennesi alla prima, cioè all'antica ricchezza. E fecondochè'l testo par dubitare, forse per non avere i belli costumi; non volendo perdere il nome di gentilezza difinio quella, secondochè per lui facea, cioè possessione d'antica ricchezza. E dico, che quelta opinione è quali di tutti . dicendo che dietro da costui vanno tutti coloro che sanno altrui gentile, per effere di progenie lungamente stata ricca : conciossiacofache quasi tutti così latrano. Queste due opinioni (avvegnachè l'una, come deito è, del tutto sia da non curare ) due gravistime ragioni pare, che abbiano in ajuto. La prima è, che dice, che quello che pare alli più, impossibile è, del tutto effer falso: la seconda è l'autorità della definizione dello 'mperadore . E perchè meglio si veggia poi la virtù della verità, che ogni autorità convince, ragionare intendo, quanto l'una e l'altra di quelle ragioni è ajutatrice, e posfente: e prima della imperiale autorità sapere non si può, se non fi truovano le fue radici; di quelle per intenzione in ca-

pitolo speziale è da trattare.

Lo fondamento radicale della 'mperiale maestà , secondo il vero, è la neceffità dell'umana civilità che a uno fine è ordinata, cioè a vita felice; alla quale nullo per se è sofficiente a venire fanza l'ajuto d'alcuno; conciossiacofachè l'uomo abbifogna di molte cofe, alle quali uno folo fatisfare non può. E però dice il Filosofo, che l'uomo naturalmente è compagnevole animale: e ficcome uomo a fua fufficienzia richiede compagnia dimeftica di famiglia; così una casa a sua sufficienzia richiede una vicinanza; altrimenti molti difetti fosterrebbe, che farebbono impedimento di felicità. E perocchè una vicinanza sè non può in tutto fatisfare, conviene a fatisfacimento di quella effere la Città. Ancora la Città richiede alle fue arti, e alle fue difentioni avere vicenda, e fratellanza colle circa vicine Cittadi; e però fu fatto il regno. Onde, conciossiacofachè l'animo umano in terminata possessione di terra non si quieti, ma sempre desidera gloria d'acquistare; siccome per esperienza vedemo, discordie e guerre conviene surgere tra regno e regno; le quali sono tribulazioni delle Cittadi:e per le Cittadi, delle vicinanze: e per le vicinanze, delle case dell'uomo; e così s' impedisce la felicità. E perche a queste guerre, e alle loro cagioni torre via, conviene di necessità, tutta la terra e quanto all'amana generazione a possedere è dato, essere monarchia, cioè un solo principato, e uno principe avere; il quale, tutto possedendo, e più desiderare non -log

possendo, li Re tenga contenti nelli termini delli regni, ficchè pace intra loro sia, nella quale si posino le Cittadi: e in quelta posa le vicinanze s'amino: in questo amore le case prendano ogni loro bilogno; il quale preso, l'uomo viva felicemente; ch'è quello, perchè esso è nato. È a queste ragioni si possono reducere le parole del Filosofo, che elli nella Politica dice, che quando più cose a uno fine sono ordinate, una di quelle conviene effere regolante ovvero reggente, e tutte l'altre rette e regolate. Siccome vedemo in una nave, che diversi ufficj, e diversi fini di quella a nno solo fine sono ordinati, cioè prendere loro desiderato porto per salutevole via : dove, siccome ciascuno ufficiale ordina la propia operazione nel propio fine; così è uno, che tutti questi fini considera, e ordina quelli nell'ultimo di tutti; e questi è il nocchiere, alla cui boce tutti ubbidire deono. E questo vedemo nelle religioni, e nelli eserciti, in tutte quelle cose che sono, com'è detto, a fine ordinate. Perchè manisestamente veder si può, che a perfezione dell'universale religione della umana spezie, conviene esfere uno quasi nocchiere, che considerando le diverse condizioni del mondo, e li diversi, e necessari uffici ordinare, abbia del tutto universale, e irrepugnabile ufficio di comandare. E questo ufficio è per eccellenzia Imperio chiamato sanza nulla addizione : perocchè esso è di tutti gli altri comandamenti comandamento: e così chi a questo ufficio è posto, è chiamato Imperadore ; perocchè di tutti li comandamenti egli è comandatore: e quello che egli dice, a tutti è legge, e per tutti dee effere abbidito; e ogni altro comandamento da quello di costui prende vigore e autorità. E così si manifesta la mperiale maestà e autorità essere altissima nell'umana compagnia. Veramente potrebbe alcuno gavillare dicendo, che tuttochè al mondo ufficio d'Imperio si richiegga, non sa ciò l' autorità del Romano Principe ragionevolmente fomma; la quale s'intende dimostrare; perocchè la Romana potenzia, non per ragione, nè per dicreto di convento universale fu acquistata; ma per forza, che alla ragione pare esfere contraria. A ciò si può lievemente rispondere: che la elezione di questo sommo ufficiale conversia primieramente procedere da quelto consiglio, che per tutti provvede, cioè Iddio; altrimenti sarebbe stata la elezione per tutti non iguale ; conciossiacofachè anzi l'uficiale predetto nullo a ben di tutti intendea . E perocchè più dolce natura fignoreggiando, e più forte in foltenendo, e più sottile in acquistando, nè fu, nè fia, che quella della gente Latina, siccome per isperienza si può vedere, e massi-

mamente quello popolo fanto, nel quale l'alto fangue Trojano era mischiato, cioè Roma; Iddio quello elesse a quello usficio. Perocchè, conciossiacofachè a quello ottenere non fanza grandissima virtù venire si potesse : e a quello usare grandissima, e umanissima benignità si richiedesse; questo era quello popolo, che a ciò più era disposto. Onde non da forza su principalmente preso per la Romana gente; ma da Divina provvidenzia ch'è fopra ogni ragione. E in ciò s'accorda Vergilio nel primo dello Eneida, quando dice in persona di Dio, parlando a costoro, cioè alli Romani: nè termine di cose, nè di tempo pongo: a loro ho dato imperio fanza fine. La forza dunque non fu cagione movente, siccome credea chi gavillava; ma fu ragione strumentale, siccome sono i colpi del martello cagione del coltello: e l'anima del fabbro è cagione efficiente, e movente; e così non forza, ma ragione ancora Divina esfere stata principio del Romano Imperio. E checio sia, per due apertissime ragioni vedere si può, le quali mostrano quella civitate imperadrice, e da Dio avere spezial nascimento, e da Dio avere spezial processo. Ma, perocchè in questo capitolo fanza troppa lunghezza ciò trattare non si potrebbe: e li lunghi capitoli fono nemici della memoria; farò ancora digressione d'altro capitolo, per le toccate ragioni mostrare ; che non fieno fanza utilità, e diletto grande.

Non è maraviglia, se la Divina provvidenzia, che del tutto l'angelico, e l'umano accorgimento soperchia, occultamente a noi molte volte procede : conciofliacofachè fpeffe volte le umane operazioni alli uomini medefimi ascondono la loro intenzione. Ma da maravigliare è forte, quando la esecuzione dello eterno configlio tanto manifesto procede, che la nostra ragione discerne. E però io nel cominciamento di questo capitolo posso parlare colla bocca di Salamone, che in persona della Sapienzia dice nelli fuoi Proverbi: udite, perocchè di gran cole io debbo parlare. Volendo la fmisurabile bonta Divina l'umana creatura a se riconformare, che per lo peccato della prevaricazione del primo uomo da Dio era partita, e difformata, eletto fu in quell'altiflimo, e congiuntifimo concifloro divino della Trinità, che I Figlipolo di Dio in terra discendesse a fare questa concordia. E perocchè nella sua venuta, il mondo, non folamente il cielo, ma la terra, conveniva essere in ottima disposizione: e la ottima disposizione della terra sia, quand' ella è Monarchia, cioè tutta a uno Principe, come detto è di sopra ; ordinato su per lo divino provvedimento quello popolo, e quella Città che ciò dovea compiere, cioè

cioè la gloriosa Roma. E però anche l'albergo, dove il celestiale Re entrare dovea, convenia esfere mondissimo e purisfimo ; ordinata fu una progenie fantissima, della quale dopo molti meriti nascesse una femmina ottima di tutte l'altre, la quale fosse camera del Figliuolo di Dio. E questa progenie è quella di Davit, del quale nascesse la baldezza, e l'onore dell' umana generazione, cioè Maria; e però è scritto in Isaia; nascerà virga della radice di Jesse, e'l fiore della sua radice salirà: e Jesse fu padre del sopraddetto Davit. E tutto questo su in uno temporale, che Davit nacque, e nacque Roma; cioè, che Enea venne di Troja in Italia, che fu origine della nobilissima Città Romana, siccome testimoniano le scritture. Perchè affai è manifesto la Divina elezione del Romano Imperio per lo nascimento della Santa Città, che su contemporaneo alla radice della progenie di Maria. È incidentemente è da toccare, che, poichè esso Cielo cominciò a girare, in migliore disposizione non su che allora, quando di lassù discese cofui che l'ha fatto, e che'l governa; siccome ancora per virtù di loro arti li mattematici possono ritrovare. Nè'l mondo non fu mai, nè farà sì perfettamente disposto, come allora, che alla boce d'un folo Principe del Roman popolo, e comandatore fu ordinato, siccome testimonia Luca Evangelista. E però pace universale era per tutto, che mai più non fu, ne fia: la nave della umana compagnia dirittamente per dolce cammino a debito porto correa. O ineffabile, e incomprensibile Sapienzia di Dio, che a un'ora per la tua venuta in Siria fufo, e qua in Italia tanto dinanzi ti preparafti! ed o istoltissime, e vilissime bestiuole, che a guisa d'uomo voi pascete, che profumete contro a nostra Fede parlare; e volete sapere filando, e zappando ciò ch' è Iddio, che tanta prudenza ha ordinata! Maladetti fiate voi, e la vostra presunzione, e chi a voi crede . E , come detto è di sopra nella fine del precedente trattato, non folamente speziale nascimento, ma speziale processo ebbe da Dio; che brievemente da Romolo cominciando, che fu di quello primo padre, infino alla fua perfettiffima etade, cioè al tempo del predetto suo Imperadore, non pur per umane, ma per divine operazioni, andò il fuo processo. Che se consideriamo li sette Regi, che prima la governarono, Romolo, Numma, Tullio, Anco, e (1) li tre Tarquini, che fu-

<sup>(1)</sup> li tre Tarquinj, che fureno vità principosca o legititme : che a quas bait. al. baits. al. baits. al. baits. dece, come asterna il Berni \* Baits, da Lat. bajus, quas be-nell'Oralmo, è una genn faccioralis. Lat. matricis. Di qui bajusticus, iria. In Gr. ngare, in Tedesco Bait: bailaq quas bajustica sute; (ros).

rono quasi baili, e tutori della fua puerizia; noi trovare potremo per le scritture delle Romane Storie, mastimamenté per Tito Livio, coloro effere stati di diverse nature, sccondo la opportunità del precedente trattato tempo. Se noi confideriamo poi, che per la fua maggiore adolescenza, perchè dalla reale tutoria fu manceppata da Bruto primo Confolo, infino a Cefare primo Principe fommo; noi troveremo lei efaltata, non come umani cittadini, ma come divini; nelli quali, non amore umano, ma divino era spirato in amare lei : e ciò non potea, nè dovea estere, se non per ispeziale fine da Dio inteso in tanta celestiale infusione. E chi dirà, che sosse sanza divina spirazione, Fabrizio infinita quasi moltitudine d'oro rifiutare, per non volere abbandonare fua patria? Curio, dalli Sanniti tentato di corrompere, grandissima quantità d'oro per carità della patria rifiusaffe, dicendo, che li Romani Cittadini, non l'oro, ma li posseditori dell'oro posseder voleano? e Muzio la fua mano propia incendere, perchè fallato avea il colpo, che per diliberare Roma pensato avea? Chi dirà di Torquato, giudicatore del fuo figliuolo a morte, per amore del pubblico bene, fanza divino ajutorio ciò avere fofferto? e Bruto predetto similemente? Chi dirà de' Decj, e delli Drusi, che puosoro la loro vita per la patria? Chi dirà del cattivo Regolo, da Cartagine mandato a Roma per commutare li presi Cartaginesi a se, e agli altri presi Romani, avere contra fe per amore di Roma, dopo la legazion ritratta, configliato, folo da divina natura mosso? Chi dirà di Quinto Cincinnato, fatto Dittatore, e tolto dall'aratro, dopo il tempo dell' ufficio , fpontaneamente quello rifiutando , allo arare effere tornato? Chi dirà di Cammillo , sbandeggiato e cacciato in efilio, effere venuto a liberare Roma contro alli suoi nemici, e dopo la sua liberazione, spontaneamente essere tornato in esilio, per non offendere la Senatoria autorità, sanza la divina stigazione? O sacratissimo petro di Catone, chi presumerà di te parlare? Certo maggiormente parlare di te non si può, che tacere, e seguitare Jeronimo, quando nel proemio della Bibbia, laddove di Paolo tocca, dice che meglio è tacere, che poco dire. Certo manifesto essere dee, rimembrando la vita di costoro, e degli altri divini cittadini, non sanza alcuna luce della divina bontà, aggiunta fopra la loro buona natura, effere tante mirabili operazioni state . E manifesto esfere dee, quefli eccellentistimi essere stati strumenti, colli quali procedette la Divina provvedenza nello Romano Imperio, dove più volte parve, elle braccia di Dio effere presenti. E non pose Iddio

le mani propie alla battaglia, dove li Albani colli Romani dal principio per lo campo del Regno combattero, quando uno folo Romano nelle mani ebbe la franchigia di Roma? Non pose Iddio le mani propie, quando li Franceschi, tutta Roma prefa, prendeano di fatto Campidoglio di notte, e folamente la voce d'un'oca fece sentire? E non pose Iddio le mani. quando per la guerra d'Annibale, avendo perduti tanti cittadini, che tre moggia d'anella in Affrica erano portate, li Romani vollero abbandonare la terra, se quello benedesto Iscipione giovane non avelle impresa l'andata in Affrica per la fua franchezza? E non pose Iddio le mani, quando uno nuovo cittadino di piccola condizione, cioè Tullio, contro a tanto cittadino, quanto era Catelina, la Romana libertà difese? Cerso sì. Perchè più chiedere non si dee a vedere, che spezial nascimento, e spezial processo da Dio pensato, e ordinato fosse quello della santa Città. E certo sono di ferma opinione, che le pietre che nelle mura fue flanno, fiano degne di riverenza: e 'l suolo, dov' ella siede, sia degno oltre

quello che per li uomini è predicato e provato.

Di fopra nel terzo capitolo di questo trattato, promesso fu di ragionare dell'altezza della 'mperiale autorità, e della Filosofica. E però ragionato della mperiale, procedere oltre si conviene la mia digressione, a vedere di quella del Filosofo, secondo la promissione fatta : e qui è prima da vedere, che questo vocabolo vuol dire; perocchè qui è maggior mestiere di faperlo, che fopra lo ragionamento della Imperiale, la quale per la fua maestà non pare effere dubitata. E' dunque da fapere, che autorità non è altro che atto d'autore. Questo vocabolo, cioè autore, fanza quella terza lettera E, può discendere da due principi: l'uno si è d'uno verbo, molto lasciato dall'uso in gramatica, che significa tanto, quanto legare parole, cioè A.U.I.E.O. e chi ben guarda lui nella fua prima boce, apertamente vedrà, che ello stesso il dimostra, che folo di legame di parole è fatto, cioè di fole cinque vocali, che fono anima e legame d'ogni parola, e composto d' esse per modo volubile, a figurare immagine di legame; che cominciando dall' A, nell' U, quindi rivolve, e viene diritto per I, nell' E. quindi si rivolve, e torna nell' O; sicchè veramente immagina quelta figura A, E, I, O, U, la qual' è figura di legame : ed in quanto autore viene e discende di quello verbo, s'imprende folo per li poeti, che coll' arte mufaica le loro parole hanno legate : e di questa fignificazione al

presente non s' intende . (1) L'altro principio, onde autore discende, siccome testimonia Uguccione nel principio delle sue derivazioni, è uno vocabolo Greco, che dice autentin, che tanto vale in Latino, quanto degno di fede e d'obbedienzia. E così autore quinci derivato, si prende per ogni persona degna d'effere creduta, e obbedita: e da questo viene questo vocabolo, del quale al presente si tratta, cioè autoritade; perchè si può vedere, che autoritade vale tanto, quanto atto degno di fede e d'obbedienzia. Manifesto è, che le sue parole sono fomma e altissima autoritade. Che Aristotile sia dignissimo di fede e d'ubbidienzia, così provare si può. Intra operari e artefici di diverse arti e operazioni, ordinati a una operazione o arte finale, l'artefice ovvero operatore di quella, massimamente dee essere da tutti obbedito e creduto, siccome colui che solo considera l' ultimo fine di tutti gli altri fini. Onde al cavaliere dee credere lo spadajo, il frenajo, e 'l fellajo, e lo fcudajo, e tutti quelli mestieri che all'arte di cavalleria fono ordinati. E perocchè tutte le umane operazioni domandano uno fine, cioè quello della umana vita, al quale l'uomo è ordinato, in quanto egli è uomo; il maestro, e l'artefice che quello ne dimostra, e considera, massimamente ubbidire e credere si dee : questi è Aristotile; dunque esso è dignissimo di fede e d'obbedienza. E da vedere, come Aristotile è maestro e duca della ragione umana, in quanto intende alla fua finale operazione : ficcome fapere, che questo nostro fine, che ciascuno difia naturalmente, antichissimamente fu per li favj cercato: e perocchè li desideratori di quello fono in tanto numero, che gli appetiti fono quafi tutti fingularmente diversi, avvegnachè universalmente sieno; pur maraviglievole fu molto a scerner quello, dove dirittamente ogni umano appetito si riposasse. Furono Filosofi molto antichi, delli quali primo e principe su Zenone, che videro, e credettero questo fine della vita umana esfere solamente la rigida onestà, cioè: rigidamente, sanza rispetto alcuno, la verità e la giustizia seguire: di nulla mostrare dolore: di nulla mostrare allegrezza: di nulla passione avere sentore. E difini-

<sup>(1)</sup> L'aire peneipes, ande Au- | Pifa, applè del monte di S. Giutere dell'erade , fecsom enfrancea, il inno, complò un Vocabolilla che
le des des autonita, che rane, sude se
Laines, quante depart di fede se
debidire autonita, che rane, sude se
laines quante depart de fede se
peneipe de l'aire d

to così questo onesto : quello che sanza utilità, e sanza frutto per se di ragione è da laudare. E costoro, e la loro setta chiamati furono Stoici : e fu di loro quello glorioso Catone, di cui non fui di sopra oso di parlare. Altri Filosofi furono, che videro, e credettono altro che costoro; e di questi fu primo e principe uno filosofo, che fu chiamato Epicuro; che veggendo, che ciascuno animale tosto ch' è nato, è quali da natura dirizzato nel debito fine, che fugge dolore, e domanda allegrezza; quelli diffe; questo nostro fine effere voluptade; non dico volontade, ma scrivola per p, cioè diletto fanza dolore; e però tra'l diletto, e'l dolore non ponea mezzo alcuno: dicea, che voluptade non era altro che non dolore: siccome pare a Tullio recitare nel primo di Fine di bene. E di questi che da Epicuro sono Epicuri nominati, su Torquato, nobile Romano, disceso del sangue del glorioso Torquato, del quale feci menzione di fopra. Altri furono, e cominciamento ebbero da Socrate, espoi dal successore Platone, che agguardando più fottilmente, e veggendo che nelle nostre operazioni si potea peccare, e si peccava nel troppo, e nel poco, disfero che la nostra operazione, fanza foperchio, e fanza difetto, (1) misurato col mezzo, per nostra elezione preso, che virtù era quel fine, di che al presente si ragiona: e chiamarlo operazione con virtù: e (1) quetti furono Accademici chia-mati, ficcome fue Platone, e Pseufippo suo Nipote; chiamati per luogo così, dove Plato studiava, cioè Accidenziani : da Socrate presono vocabolo, perocchè nella sua Filosofia nulto fu affermato. Veramente Aristotile, che (1) Scargere ebbe foprannome, e (+) Zenocrate Calcidonio suo compagno, per lo 'ngegno, e quasi divino, che la natura in Aristotile messo avea, questo fine conoscendo per lo modo Socratico, quali ad Accademico, limaro, e a perfezione la Filosofia morale ridussero, e massimamente Aristotile. E perocchè Aristotile cominciò a disputare andando qua e là, chiamato su Lindico. e li suoi compagni Peripatetici, che tanto vale, quanto deambulatori. E perocchè la perfezione di questa moralità per Aristotile terminata fu , lo nome delli Accademici si spense ; e tutti quelli che a quelta fetta si presero, Peripatetici sono

<sup>(1)</sup> Mijnesto, Kufie milimete, skiedemitjeste i Frant. Academit, (2) greft prime Academitetoni corre, focome nel Vecabe, Frant. Academit, frant. English files, endlers, dal Frant. Phylicin. English files, endlers, dal Frant. Phylicin. Chivagiane, chiragian chiragiane, ch

diava, ciol Accidenziani. Acciden-ziani, al. Accadenziani. \* Leggo

chiamati: e tiene questa gente oggi il reggimento del mondo in dottrina per tutte parti: e puotesi appellare quasi Cattolica opinione. Perchè vedere si può, Aristotile essere additatore, e conducitore della gente a questo fegno ; e questo mostrare si volea. Perchè tutto ricogliendo, è manifesto il principale intento, cioè che l'autorità del Filosofo sommo, di cui s'intende, fia piena di tutto vigore, e non repugna autorità alla 'mperiale; ma quella sanza questa è pericolosa: e questa sanza quella è quasi debile, non per se, ma per la disordinanza della gente : ficche l'una coll'altra congiunta , utiliffime, e pienissime sono d'ogni vigore; e però si scrive in quello di Saplenza: amate il lume della Sapienzia, voi tutti, che fiete dinanzi a'popoli; cioè a dire: congiungafi la filosofica autorità colla imperiale, a bene e perfettamente reggere. O miferi, che al prefente reggete! e o miferi, che retti fiete! che nulla filosofica autorità si congiugne colli vostri reggimenti, nè per propio studio, nè per configlio; sicchè a tutti si suò dire quella parola dello Ecclefiastico: guai a te terra, lo cui Re è fanciullo, e li cui Principi la domane mangiano: e a nulla terra si può dire quello che seguita: beata la terra, lo cui Re è nobile, e li cui Principi usano il suo tempo a bisogno, e non a lusturia. Ponetevi mente, nemici di Dio, a'fianchi, voi, che le verghe de'reggi-menti d'Italia prese avete. E dico a Voi, Carlo, e Federigo Regi, e voi altri Principi, e tiranni: e guardate, chi allato vi siede per consiglio: e annumerate quante volte il di questo fine della umana vita per li vostri configlieri v'è additato. Meglio farebbe, voi, come rondine, volare ballo, che, come nibbio, altissime rote fare sopra le cose vilissime.

Poich' è veduto quanto è da reverire l' autorità imperiale, e la fisiofòria, che deggiono apiane le propole opinioni, è da ritornare al diritto calle dello intefo proceflo. Dico adunque, che quefta ultima opinione del vulgo è tanto durata, che fanta altro rifjetto, fanta imquifritone d' alcuna regione, gentile è chiamato ciafetuno, che figliulo fia, o nipote d'al cuno valente uomo, tuttochè ello fia da niente: e quefto è quello che dice: El è tanto durata. La casi fiali opinioni tra noi. Che l'amm chiama colni tomo gentil, che può dicere i fiai Nipote, o figilo di osilo voltare, Brackle fa da mente perché e da no non prendere piede; che propositi del propositi della propositi d

la mente non gastigata, nè corretta, si cresce e multiplica, ficchè le spighe della ragione, cioè la vera opinione si nasconde, e quasi sepulta si perde . Oh come è grande la mia impresa in questa Canzone, a volere omai così trasoglioso campo farchiare, come quello della comune fentenzia, sì lungamente da questa cultura abbandonata! Certo non del tutto questo mondare intendo, ma solo in quelle parti, dove le spighe della ragione non sono del tutto sorprese : cioè coloro dirizzare intendo, ne' quali alcuno lumetto di ragione per buona loro natura vive ancora; che degli altri tanto è da curare, quanto di bruti animali ; perocchè non minore maraviglia mi fembra, reducere a ragione del tutto spenta, che reducere in vita colui , che quattro di è stato nel sepolero . Poichè la mala condizione di questa popolare opinione è narrata, subitamente, quasi come cosa orribile, quella percuote fuori di tutto l'ordine della reprovazione, dicendo: Ma vilifsimo sembra a chi'l ver guata; a dare a intendere la sua intollerabile malizia, dicendo, coltoro mentire mallimamente; perocchè non solamente colui è vile, cioè non gentile, ch' è disceso di buono, ed è malvagio; ma eziandio è vilissimo : e pongo asempro del cammino mottrato, dove a ciò mottrare, fare mi conviene una quistione, e rispondere a quella in questo modo. Una pianura è con certi sentieri, campo con fiepi, con fossati, con pietre, con legname, con tutti quasi impedimenti, fuori delli suoi stretti sentieri. Nevato è, sicchè tutto cuopre la neve, e rende una figura in ogni parte, ficchè d'alcuno sentiero vestigio non si vede. Viene alcuno dall' una parte della campagna, e vuole andare a una magione, ch'è dall'altra parte : e per sua industria, cioè per accorgi-mento, e per bontà d' ingegno, solo da se guidato, per lo diritto cammino si va, laddove intende, lasciando le vestigie de' suoi passi dietro da se. Viene un' altro appresso costui, e vuole a questa magione andare; e non gli è mestiere, fe non seguire le vestigie lasciate : e per suo disetto il cammino , che altri fanza scorta ha saputo tenere, questo scorto erra, e tortisce per li pruni, e per le ruine, ed alla parte, dove dee, non va. Quale di costoro si dee dicere valente? Rispondo: quello che andò dinanzi. Quest'altro come si chiamerà? Rispondo: vilissimo. Perchè non si chiama non valente, cioè vile? Rispondo: perchè non valente, cioè vile farebbe da chiamare colui, che non avendo alcuna scorta, non fosse bene camminato; ma perocchè questi l'ebbe, lo suo errore e'l suo disetto non può salire : e però è da dire non

vile, ma vilissimo. E così quelli che dal padre, o da alcuno suo maggiore, non solamente è vile, ma vilissimo, è degno d'ogni dispetto, e vitoperio più che altro villano. E perchè l'uomo da questa infima viltà si guardi, comunda Salamone a colui che I valente anticessore ha auto, nel vigesimo secondo capitolo de Proverbj: non trapasserai i termini antichi, che puofero li padri tuoi; e dinanzi dice nel quarto capitolo del detto libro : la via de giusti, cioè de valenti, quasi luce splendiente procede, e quella delli malvagi è oscura, ed essi non sanno, dove rovinano. Ultimamente, quando fi dice: E tocca tal, ch'è morto, e va per terra; (1) a maggiore dottrimento dico, questo cotal vilissimo essere morto, parendo vivo. Dov'è da sapere, che veramente morto il malvagio uomo dire si può, e massimamente quelli che dalla via del buono suo anticessore si parte: e ciò si può così mostrare. Siccome dice Aristotile nel secondo dell' Anima : vivere è l'essere delli viventi; e perciocchè vivere è per molti modi: siccome nelle piante vegetare: negli animali vegetare , e fentire : negli uomini vegetare , e fentire, muovere , e ragionare, ovvero intelligere: e le cose si deono denominare dalla più nobile parte ; manifesto è, che vivere negli animali è fentire, animali dico bruti : vivere nell' uomo, è ragione usare; dunque se vivere è l'essere dell'uomo, e così da quello uso partire è partire da essere, e così è essere morto. E non si parte dall'uso di ragione, chi non ragiona il fine della fua vita? E non fi parte dall'ufo della ragione, chi non ragiona il cammino che far dee? Certo si parte: e ciò si

MSS. si vogliono offervare, trall', hè diffe: altre, queste due regole : che la voce più ofcura è sempre per lo più la legittima; talchè le più usa-

<sup>(1)</sup> mogator detrimente de la face polificat o testive interpete et al detrimente, al terminamente et activité de l'activité de Copilité et et al distrimente al terminamente de la force pete de la force pet de unite et e, che pure autone all'Editional da loro petrée de la voide et de la force et de voide et de la copie del la copie de la copie del la copie de la copie del la copie de la copie del la copie de la copie del la copie de la copie del la copie del la copie del la copie del la copie de la copie d

manifesta massimamente in colui che ha le vestigie innanzi. e non le mira; e però dice Salamone nel quinto capitolo de' Proverbi; quelli more, che non ebbe disciplina, e nella moltitudine della fua stoltizia farà ingannato; cioè a dire: colui è morto, che non fi fe' discepolo, che non segue il maestro: e questo vilitlimo è quello . Potrebbe alcuno dire: come è morto, e va? Rispondo: che è morto, e rimaso bestia; che, ficcome dice il Filosofo nel secondo dell'Anima: le potenzie dell'anima stanno sopra se, come la figura dello quadrangolo sta sopra lo triangolo: e lo pentangolo, cioè la figura che lia cinque canti, sta sopra lo quadrangolo; e così la sensitiva fla fopra la vegetativa, e la intellettiva fla fopra la fenfitiva. Dunque, come levando l'ultimo canto del pentangolo, rimane quadrangolo; così levando l'ultima potenzia dall'anima, cioè la ragione, non rimane più uomo, ma cofa con anima fensitiva solamente, cioè animale bruto. E questa è la sentenzia del fecondo verso della Canzone impresa, nella quale

si pongono l'altrui opinioni. Lo più bello ramo, che della radice razionale confurga, fi è la discrezione; che, siccome dice Tommaso sopra al prologo dell' Etica: conoscere l'ordine d'una cosa ad altra, è propio atto di ragione. E questa discrezione, uno de' più belli, e dolci frutti di questo ramo , è la reverenza ch' è dal minore al maggiore. Onde Tullio nel primo degli uffici parlando della bellezza che in full'onestà risplende, dice, la reverenzia essere di quella; e così come questa è bellezza d'onestà, così lo suo contrario è turpezza, e menomanza dell'oneflo, il quale contrario irreverenza, ovvero tracotanza dicere in nostro volgare si può . E però esso Tullio nel medesimo luogo dice, mettere a negghienza di sapere quello che gli altri fentono di lui, non folamente è di persona arrogante, ma di diffoluta; che non vuole altro dire, fe non che arroganza e dissoluzione è se medesimo non conoscere ; ch' è principio della misura d'ogni reverenzia. E perch'io volendo, con tutta reverenzia e al Principe, e al Filosofo portando, la malizia d'alquanti della mente levare, per fondarvi poi fufo la luce della verità; prima che a riprovare le poste opinioni proceda, mostrerò, come quelle riprovando, nè contro a 'mperiale maestà, nè contro al filosofo si ragiona irreverentemente. Che se in alcuna parte di tutto questo libro irreverente mi mostrassi, non sarebbe tanto laido, quanto in questo trattato, nel quale di nobiltà trattando, me nobile e non villano deggio mostrare. E prima mestiere m'è non prefumere contro alla maestà imperiale. Dico adunque, che quando il Filosofo dice quello che pare alli più impossibile, e del tutto effer falfo, non intende dire del parere di fuori, cioè fenfuale; ma di quello dentro, cioè razionale; concioffiacofachè I fenfuale parere, secondo la più gente, sia molte volte falfiflimo, maffimamente nelli fenfi comuni, laddove il fenfo spesse volte è ingannato. Onde sapemo che alla più gente il Sole pare di larghezza nel diameiro d'uno piede : e fi è ciò fallistimo; che secondo il cercamento, e la invenzione che ha fatto la umana ragione coll'altre fue arti, il diametro del corpo del Sole è cinque volte quanto quello della terra . e anche una meaza volta; concioffiacofachè la terra per lo diametro suo sia semilia cinquecento miglia : lo diametro del Sole che alla fenfuale apparenza appare di quantità d' uno piede, è trentacinque milia fecento cinquanta miglia. Perchè manifesto è, Aristotile non avere inteso della sensuale apparenza; e però se io intendo folo (1) a la sensuale apparenza riprovare, non faccio contro alla ntenzione del Filosofo; e però nè la reverenzia che a lui si dee, non offendo. E che io sensuale apparenza intenda riprovare, è manifesto; che cofloro che così giudicano, non giudicano se non per quello che sentono di queste cose che la foriuna può dare, e torre; che, perchè veggiono fare le parentele, e gli altri matrimonj , li edifici mirabili , le possessioni larghe , le signorie grandi, credono quelle effere cagioni di nobiltà, anzi effa nobiltà credono quella effere; che s'elli giudicassono coll'apparenza razionale, direbbono il contrario, cioè la nobiltà effere cagione di questo, siccome di sorto in questo trattato si vedra. E come io, secondochè veder si può, contro alla reverenzia del Filosofo non parlo, ciò riprovando; così non parlo contro alla reverenzia dello imperio : e la ragione mostrare intendo. Ma, perocchè dinanzi all'avversario si ragiona, il Rettorico dee molta causela usare nel suo sermone, acciocchè l'avversario quindi non prenda materia di turbare la verità. Io, che al volto di tanti avversari parlo in questo trattato, non posso le riverenze parlare; onde, se le mie digressioni fono lunghe, nullo fi maravigli. Dico adunque, che a mostrare, me non essere irreverente alla maestà dello mperio . prima è da vedere, che è reverenzia. Dico, che reverenzia non è altro, che confessione di debita suggezione per manifesto

(1) a la sensuale apparenza reprevare. cioè a riprevare la sensuale apparenza.

fegno; e veduto quelto, da diftinguere è intra loro. Irreverente, dice privazione: lo non reverente, dice negazione ; e però la irreverenza è disconsessare la debita suggezione per manifesto segno: la non reverenzia è negare la debita suggezione. Puote l'uomo difdire la cofa doppiamente: per un modo puote l'uomo disdire, non offendendo alla verità, quando della debita consessione si priva; e questo propiamente è disconfessare: per altro modo può l'uomo disdire, non offendendo alla verità, quando quello che non è, non si consessa; e questo è propio negare : siccome disdire l'uomo, sè effere del tutto mortale, è negare, propiamente parlando; perchè se io che niego la reverenzia dello mperio, io non sono irreverente, ma fono non reverente; che non è contro alla reverenzia, conciossiacosachè quello non offenda; siccome lo non vivere, non offende la vita, ma offende quella la morte, ch'è di quella privazione; onde altro è la morte, e altro è non vivere; che non vivere è nelle pietre : e perocchè morte dice privazione che non può essere, se non nel suggetto dell'abito: e le pietre non sono suggetto di vita ; perchè non morte, ma non vivere dire fi deono. Similmente io che in questo caso allo mperio reverenzia avere non debbo, della discrezione irreverente non fono, ma sono non reverente; che non è tracotanza, nè cofa da biasimare: ma tracotanza sarebbe l'essere reverente, se reverenzia si potesse dire ; perocchè in maggiore, e in men vera reverenzia si caderebbe, cioè della natura, e della verità, ficcome di fotto si vedrà . Da questo fallo si guardò quello maestro de' filosofi Aristotile, nel principio dell' Etica, quando dice: se due sono gli amici, e l' uno è la verità, alla verità è da consentire. Veramente, perchè detto ho, ch'io fono non reverente, ch'è la reverenzia negare, cioè negare la debita suggezione per manisesto segno; da vedere è come questo è negare, e non dissconsessare; cioè, da vedere è come in questo caso io non sia debitamente alla 'mperiale maestà suggetto : e perchè lunga conviene essere la ragione, per propio capitolo (1) immediante intendo ciò mostrare.

A vedere, come in questo caso, cioè in riprovando, o in approvando l'opinione dello imperadore, a lui non sono tenuto a suggezione; reducere alla mente si conviene quello che dello imperiale ufficio, di sopra nel quarro capitolo di questo frattatto, è ragionato: cioè, che a perfecione della umana vi-

<sup>( 1 )</sup> immediante, al. immediate, che è l'ifteffo,

ta la imperiale autorità fue trovata : e che ella è regolatrice e rettrice di tutte le oneste opinioni giustamente; che per tanto oltre, quanto le nostre operazioni si stendono, tanto la maestà imperiale ha giuridizione, e suori di quelli termini non si sciampia. Ma, siccome ciascuna arte e ufficio umano dallo'mperiale è a certi termini limitato; così quelto da Dio a certi termini è finito. E non è da maravigliare che l'ufficio, e l'arte della natura finito in tutte fue operazioni vedemo ; che, se prendere volemo la natura universale di tutto, tanto ha giuridizione, quanto tutto il mondo ( dico il Cielo, e la Terra ) si stende: e quello è a certo termine , siccome per lo terzo della Fifica, e per lo primo di Cielo, e Mondo è provato. Dunque la giuridizione della natura universale è a certo termine finito, e per conseguente la particularità: e anche di costei egli è imitatore colui che da nulla è limitato, cioè la prima bontà, ch'è Iddio, che folo colla infinita capacità infinito comprende. E a vedere i termini delle nostre operazioni, è da sapere che solo quelle sono nostre operazionì, che foggiacciono alla ragione, e alla volontà ; che se in noi è l'operazione digestiva, questa non è umana, ma naturale. Ed è da sapere che la nostra ragione a quattro maniere d'operazioni, diversamente da considerare, è ordinata; che operazioni sono, che ella solamente considera, e non fa, nè può fare alcuna di quelle, siccome sono le cose naturali, e le soprannaturali, e le mattematiche; e operazioni, ch'essa considera, e sa nel propio atto suo, le quali si chiamano razionali; ficcome fanno arti di parlare; e operazioni fono, ch' ella confidera, e fa in materia di fuori di fe ; siccome sono arti meccaniche. E queste tutte operazioni, avvegnachè'l confiderare loro foggiaccia alla nostra volontà, elle per loro a nostra volontà non soggiacciono; che, perchè noi volessimo che le cose gravi salissino per natura sulo, non potrebbono : e perchè noi volessimo che'i sologismo con falsi principi conchiudesse verità dimostrando: e perchè noi volessimo che la casa sedesse, così forte pendente, come diritta, non sarebbe ; perocchè di queste operazioni non fattori propiamente, ma li trovatori femo: altri l'ordinò, e fece maggiore fattore. Sono anche operazioni, che la nostra ragione considera nell'atto della volontà, ficcome offendere, e giovare : ficcome stare fermo, e fuggire alla battaglia: ficcome stare casto, e lussuriare; e quelle del tutto foggiacciono alla nostra volontà; e però semo detti da loro buoni e rei, perch'elle sono propie nostre del tutto; perchè, quanto la nostra volontà attenere

puote, tanto le nostre operazioni si stendono. E, conciossiacofachè in tutte queste volontarie operazioni sia equità alcuna da confervare, e iniquità da fuggire; la quale equità per due cagioni si può perdere: o per non sapere qual'essa si sia: o per non volere quelle seguitare; trovata su la ragione scritta. e per mostrarla, e per comandarla . Onde dice Agustino : se questa, cioè equità, gli nomini la conoscessero, e conosciuta servassero, la ragione scritta non sarebbe mestieri; e però è scritto nel principio del vecchio Digesto: la ragion scritta è arte di bene, e d'equità. A questa scrivere, mostrare, e comandare, è questo ufficiale posto, di cui si parla, cioè lo mperadore ; al quale tanto , quanto le nostre operazioni propie, che dette sono, si stendono, siamo suggetti : e più oltra nò. Per quelta ragione in ciascuna arte, e in ciascuno mestiere, li artefici e li discenti sono, ed esser deono suggetti al Principe e al maestro di quelle, in quelli mestieri, e in quella arte : fuori di quello la fuggezione pere; peroc-chè pere lo principato. Sicchè quafi dire fi può dello 'mperadore, volendo il fuo ufficio figurare con una immagine, che elli fia il cavalcatore della umana volontà; lo qual cavallo , come vada fanza il cavalcatore per lo campo, affai è manifesto, e spezialmente nella misera Italia, che sanza mezzo alcuno alla fua governazione è rimafa. E da confiderare è. che quanto la cosa è più propia dell'arte, o del magisterio, tanto è maggiore in quella la fuggezione ; che multiplicata la cagione, è multiplicato l'effetto. (') Onde è da sapere che cose sono, che sono a si pure arti ; che la natura è strumento dell'arte; ficcome vogare col remo, dove l'arte fa fuo firumento della impulsione ; che è naturale moto: siccome nel trebbiare il formento, che l'arte fa suo strumento del caldo, ch'è naturale qualitade . E in questo massimamente il Principe e maestro dell'arte esser dee suggetto. E cose sono, dove l'arte è istrumento della natura : e queste sono meno arte: e in esse sono meno suggetti li artefici al loro Principe; ficcome dare lo feme alla terra, quivi fi vuole attendere la volontà della natura : siccome uscire di porto, quivi si vuole attendere la naturale disposizione del tempo; e però vedemo in queste cose spesse volte contenzione tra gli artefici, e domandare configlio il maggiore al minore. Altre cofe fono, che non fono dell'arte, e pajono avere con quella al-

<sup>(2)</sup> Onde à da sapere, che cose sono, che sono a it pure arit. A it termine delle scuole : ed il suo latino è a se.

cuna parentela: e quinci sono gli uomini molte volte ingannati : e in queste li discenti all'artefice, ovvero maestro suggetti non fono, nè credere a lui fono tenuti, quanto è per l'arte; ficcome pescare pare avere parentela col navicare: e conoscere la virtù dell'erbe pare avere parentela coll'agricoltura, che non hanno insieme alcuna regola; conciossiacofachè'l pescare sia sotto l' arte della venagione, e sotto suo comandare : il conoscere la virtù dell'erbe sia sotto la medicina, ovvero fotto più nobile dottrina. Queste cose simigliantemente, che dell'altre arte sono ragionate, veder si possono nell'arte imperiale; che regole sono in quelle che sono pure arti, siccome sono le leggi de matrimonj, delli servi, delle milizie, delli successori in dignitade: e di queste in tutto siemo allo mperadore suggetti, sanza dubbio, o sospetto alcuno. Altre leggi sono, che sono quasi seguitatrici di natura, siccome costituire l'uomo d'etade sofficiente a ministrare : e di questo non semo in tutto suggetti; onde molti sono, che pajono avere alcuna parentela coll' arte imperiale : e qui fu ingannato, ed è chi crede che la sentenzia imperiale sia in questa parte autentica, siccome giovanezza, sovra la quale nullo imperiale giudizio è da consentire, in quanto elli è imperadore; però quello che è di Dio, fia renduto a Dio. Onde non è da credere, nè da consentire a Nerone Imperadore, che diffe che giovanezza era bellezza, e fortezza del eorpo; ma a colui, che dicesse che giovanezza è colmo della natural vita; che sarebbe filosofo. E però è manifesto, che difinire di gentilezza non è dell' arte imperiale : e se non è dell'arte, trattando di quella, a lui non fiamo fuggetti : e fe non suggetti, reverire a lui in ciò non siamo tenuti: e quefto e quello eziandio s'andava. (1) Perchè omai con tutta licenzia, con tutta franchezza è da fedire nel petto alle vifate opinioni , quelle per terra versando, acciocche la verace per questa mia vittoria tenga lo campo della mente di coloro ; perciò fa questa luce avere vigore .

Poi-

<sup>(1)</sup> Proble and on tutte h-|Vocabolatio della Crufe a quella teração, no tutte francêrça è de lyone, con deci. Follow, solitar di Follow, al petra de la vigar general (Follow), al officiar el petra de la vigar general (Follow), al officiar el de la vigar de la vigar el de la v

e mi maraviglio non poco, che non fie flato fin' ora confiderato; perciocchè di due parole fe ne fe une. Viferat deve leggeth vi ferat, cioè vi farat. In due Codici a penna della Laurenziana el Benco XLI. che uno è antichiffimo in cartapecora, e pare

Nullo , ch'to credo ch' a stafchedun

get-

To degna del ler luoge: ove fo mat Sarat ( che vi farat ) nel divin Seno Me, che più t' amo, ancor riceve-

rai è antichiffuso in cartapecora e pare difolazamente del po. di 1 tello del Con quelle ortografia, colla quale ho Boccacio nell'Ameto, che è nel pri-giudicato heme difitiguere quelle di in quella conformità: Chi fand quelle Idalie, ch'a is ne-Chi fand quelle Idalie, ch'a is ne-Vifer fi trova in Frant, per mirare, O veglia o poffa cià che chiederai? mettere in mira , traguardare .

getto, cioè, antica ricchezza: e poi procedere a defettiva forma, ovvero differenza, cioè belli costumi che non comprendono ogni formalità di nobilità, ma molto piccola parte, ficcome di fotto si mostra. E non è da lasciare, tuttochè'i teito si taccia, che effere lo'mperadore in questa parte non errò pur nelle parti della difinizione , ma eziandio nel modo del difinire; avvegnachè, fecondo la fama che di lui grida, egli fosse laico, e (1) cherico grande; che la difinizione della nobiltà più degnamente si saccia dalli effetti, che da' principi ; conciossiacofachè essa paja avere ragione di principio, che non si può notificare per cose prime, ma per posteriori. Poi quando dico: Che le divizie, siccome si crede; (1) mostro, com'elle non possono curare nobilià, perchè sono vili : e mostro, quella non poterla torre, perchè fono difgiunte molto da nobiltà: e pruovo quelle effere vili per uno loro massimo, e manifeltissimo discito; e questo soe quando dico: Che sieno vili appare. Ultimamente conchiudo, per viriù di quello ch'è detto di fopra, l' animo diritto non mutarfi per loro trafmutazione, che pruova quello che detto è di fopra, quelle effere da nobiltà disgiunte, per non seguire l'effetto della conginnzione. Ove è da sapere che, siccome vuole lo Filosofo, tutte le cose che sanno alcuna cosa, conviene essere prima quella persettamente in quello essere ; onde dice nel settimo della Metafilica: quando una cola si genera d'un'altra, generasi di quella, essendo in quello essere. Ancora è da sapere che ogni cofa che si corrompe, sì si corrompe, precedente alcuna alterazione: e ogni cosa ch'è alterata, conviene essere congiunta coll'alterazione; siccome vuole il Filososo nel settimo della Fifica, e nel primo di Generazione. Queste cose proposte così, procede; e dico che le divizie, come altri credea, non possono dare nobiltà : e a mostrare maggiore diversità avere con quella, dico che non la possono torre a chi l'ha: dare non la possono; conciossiacosachè naturalmente siano vili , e per la viltà fieno contrarie a nobiltà . E qui s' intende viltà per degenerazione, la quale alla nobiltà s'oppone ; concioffiacofache l'uno contrario non sia fattore dell'altro, nè possa essere per la prenarrata cagione; la quale brievemente s'aggiugne al testo, dicendo: Poi qual pinge figura; onde nullo dipintore potreb-

<sup>(1)</sup> cherica grande, a cioà granjimaggior parte del MSS. al, caufare, horizoras, MS. Franz. del 1900. in lio dico, che debba dire carare e a S. Loemeno. Phenase, è hori derier: che queffor verbo pofia avere il fa(2) mafre, cam'elle, som paffere [golficato di restrume», ficome el grande nobile di Course il tegge balla mitto di cifico.

trebbe porte alcuna figura, se intenzionalmente non si facelle prima tale, quale la guar effere dec. Ancora torre non la possione presente da luagi fono domochità le pre la razione presente da luagi fono domochità le pre la razione presente del luagi fono domochità la presente del consumeratori del luagi consumerator

Resta omai solamente a provare, come le divizie sono vili, e come difgiunte e lontane fono da nobiltà; e ciò fi pruova in due particulette del testo, alle quali si conviene al presente intendere: e poi, quelle sposte, sarà manisesto ciò che detto ho, cioè le divizie effere vili, e lontane da nobiltà: e per quelto faranno le ragioni di fopra contra le divizie perfettamente provate. Dico adunque; Che fieno vili, appare, ed imperfette. Ed a manifestare ciò che dire s'intende, è da sapere che la viltà di ciascuna cosa dalla impersezione di quella fi prende, e così la nobiltà dalla perfezione; onde tanto quanto la cofa è perfetta, tanto è in sua natura nobile : quanto imperfetta, tanto vile. E però se le divizie sono impersette, manifesto è che sieno vili. E ch'elle sieno imperfette, brievemente pruova il testo, quando dice: Che quantunque collette , Non posson quietar, ma dan più cura. In che non solamente la loro imperfezione è manifesta, ma la loro condizione effere imperfettissima, è per esfere quelle vilissime : e ciò testimonia Lucano, quando dice, a quelle parlando: fanza contenzione periro le leggi: e voi ricchezze, vilissima parte, moveste delle cose battaplia. Puotesi brievemente la loro imperfezione in tre cose vedere apertamente : prima nello indiscreto loro avvenimento: fecondamente nel pericolofo loro accrescimento: terzamente nella dannosa loro possessione. E prima ch'io ciò dimostri, è da dichiarare un dubbio che pare consurgere; che, conciossiacosachè l'oro, le margherite, e li campi, persettamente forma, e atto abbiano in loro effere, non par ver dire che sieno impersette. E però si vuole sapere che quanto è per esle, in loro considerate, cose persette sono, e non sono ricchezze, ma oro, e margherite; ma in quanto fono ordinate alla possessione dell'uomo, sono ricchezze: e per questo modo sono piene d'impersezione; che non è inconveniente, una cosa, fecondo diversi rispetti, essere persetta ed impersetta. Dico che la loro imperfezione primamente si può notare nella indiscrezione del loro avvenimento, nel quale nulla distributiva giustizia risplende , ma tutta iniquità quasi sempre ; la quale iniquità è propio effetto d'imperfezione; che se si considerano li modi, per li quali esse vengono, tutte si possono in tre maniere ricogliere. Che, o vengono da pura fortuna; siccome quando fanza intenzione, o speranza vengono, per invenzione alcuna non peníata; o vengono da fortuna ch'è da ragione ajutata; ficcome per testamenti, o per mutua successione : o vengono da fortuna, ajutatrice di ragione; ficcome quando per licito, o per inlicito procaccio: licito dico, quando per arte, o per mercatanzia, o per fervigio meritate: inlicito dico, quando o per furto, o per rapina. E in ciascuno di quefli tre modi fi vede quella iniquità che io dico: che più volte alli malvagi, che alli buoni le celate ricchezze che fi truovano, o che si ritruovano, si rappresentano: e questo è sì manifesto, che non ha mestieri di pruova. (1) Veramente io vidi in luogo, nelle coste d'un monte, che si chiama Falterona in Toscana, dove il più vile villano di tutta la contrada

(4) Personness to state in longs, il biama una finite demonitations and maint espet wire somme, est p étais. Bocc. Gior, p. Nov. 1. oders fit au p belierante in Telenan, deve til mentione d'un certo Pietro da Tratagonale, pair d'un septime de la capanda, pair d'un septime de la capanda, pair d'un septime de la capanda, pair d'un septime de la capanda pair d'un servi man Chiefa, che forté dall'un situer di mostes correcte. Il pertie, pertie parie del Vecabolario fui-ser di mostes correcte de perties qu'est de la capanda pair del vecabolario fui-ser de la capanda pair del capanda pair de la capanda pair de la capanda pair de la capand

(t) Veramente to vidt in luege, | biamo una fimile denominazione nel nissano, facome da quello che fi (linningollia, Byzantiuma unde sal-diràs potremo congetturare, Il Bi-hue montenti illus Civiratis Bysfaute, differo gil Accademici delli Curcia und lorp finno Vendobaleo, il come antica notice sotto della partica della finno della finna di come della finno della finna di la citta con giane il Propieto della finna della zappando, più d'uno stajo di Santalene d'argento finissimo vi trovò, che forse più di dumilia anni l'avevano aspettato. E per vedere questa iniquità, disse Aristotile, che quanto l'uomo prì foggiace allo ntelletto, tanto meno foggiace alla fortuna. E dico che più volte alli malvagi, che alli buoni pervengono li retaggi, legati, e caduti: e di ciò non voglio recare innanzi alcuna testimonianza; ma ciascuno volga gli occhi per la

Janti ) Ma affermationmente le de-l'inference con cipque altri Fiorentini en Legen Levence port. 1. métrée des feronos : Lionated ell Microb en Legen Levence port. 1. métrée des feronos : Lionated ell Microb en Control de l'activité des feronos : Lionated ell Microb en Control de l'activité des feronos : Lionated ell Microb no s'odano ch' altri le chiarulpo, cetto Rinaccio : Cliepte di Caronico di Saltani, cioè da Signeri (Promonte) | Propie (Promonte) | Propie (Promonte) | Propie (Propie de Caronico de Saltani, cioè da Signeri (Promonte) | Propie (Propie de Caronico de Caronico de Saltani, cioè da Signeri (Promonte) | Propie (Propie de Caronico de Caronico de Caronico de Caronico de Lanjuelo : Santi del Caronico : Caronico de Lanjuelo : Santi del Caronico : C fu descritto da Simoce Sigoli Cit-tadioo Fiorentino, avvengache egli andasse in quelle part l'anno 1384. E nella Priapeja.

fua vicinanza, e vedrà quello che io mi taccio, per non abbominare alcuno. Così fosse piaciuto a Dio, che quello che domandò il Provenzale, fosse stato, che chi non è reda della bontà, perdesse il retaggio dell'avere. E dico che più vol-

24. fi legge : Diffegli , che le arrecas guente Sonetto :

Marena protel bien abita esfe vi jen quefa term dagente must Pier Trope el ver lagre tempellar acrès a lét quille del Cellantimphi e que l'entre la grant acrès de l'entre la collèta e de l'entre la quelle de l'entre la collèta e de l'entre le quelle de sanciane. Le collèta e dei dell'uniformità de l'entre la collèta appelle e compressa papelle e compressa de l'entre la collèta e quelle de sancia e quelle de l'entre le quelle de l'entre la collèta e quelle de l'entre le quelle de l'entre la collèta e l'entre l voce T-terfa i Dirine a Galli, ma Traductions alla detta page 34dant Zina, far nijeda Zaull. His. a tergo Mifran in menera all spira.
Januar Zina, far nijeda Zaull. His. a tergo Mifran in menera all spira.
Idida idenospa prida is denominatione ia monata coll detta. Nelli Traducines Tofensa dal Fransafa del
lon-Canaga nile Goldificia Indicitato dal Di-Caraga nile Indicedeletto del Di-Caraga nile Indicedeletto especiale del Di
la qual I Tradicione manderitari yor washer tras milita fisharos, fefa trova seprefio il già Indice Sig.
Intra-propertive, Tra I. R'uniu Indice

La liggez Di/Prija Astra-armenia gunter Sonatoro il legga il ha
sal liggez Di/Prija Astra-armenia gunter Sonatoro

il legga il Marvoce Therefia : Dicitur n Galles ma Traduzione alla detta pag. 24.

> So non to caggia in tun Santalona Qiù per lo colto tea le dure zolle : E venga a man di qualche villan felle, Che la firepicci, e rendalati appenn s Dimmi fe'il fratte, che la terra mena; Nafet del fecco, di caldo, o di melle: E qual' d'i vento, che l'ammorta e telle: E di cho nobbin la tempefia è piena. E fe ti piaco, quando la mattina E je il place, quanto ta matrino Odi la voce del lavoratoro; E'l tramazzar dell'altra fina famiglia; Io bo per certo, che fe la Bottinn Porta feave spirito nel coro, Del nuovo acquifto fpeffo ti ripiglin.

te alli malvagi, che alli buoni pervengono appunto li procacci; che li non liciti a'buoni mai non pervengono, perocchè li rifiutano: e qual buono uomo mai per forza, o per fraude procaccerà? impossibile sarebbe ciò; che solo, per la elezione della inlicita impresa, più buono non sarebbe. E li liciti rade volte pervengono alli buoni; perchè, concioffiacofachè molta follecitudine quivi fi richiegga: e la follecitudine del buono sia diritta a maggiori cose, rade volte sufficientemente quivi il buono è sollecito. Perchè è manisesto in ciascuno modo,

quel-

A' nostri tempi continua la denominazione di Santelene ad alcune imperii mumifimatibus, n. 98. insterimonette concave, che la baffa gentei
per una certa falfa credenta tiene Glossario : Nummos concavos aureor, ne teneratione . a. l'opposite a fig.:

giud lateva a 1000 de piccoli fine d'annie disputero C avez l'ampartero Giuli, come rimedio o prefervativo l'annie politicore de l'annie calcular. D'annie politicore de l'annie calcular. D'annie calcular de l'annie de l'anni tendou imprella la hgura di qual-che Impressora di Coffanzinopoli, loggata di circotta. L'i lifetto Du-colina in la companzione di Coffanzione di Coffanzione di contra la la companzione di Coffanzione di Coffanzione di la la companzione di Coffanzione di Coffanzione di Coffanzione concerna con marche di Coffanzione di na, madre di Coftantino ; ond' è che fatto il foro fopra il di lei capo, per lo fuo diritto la tengono appela : laddove la parte anterio-re, nella quale, come ho veduto in alcune, è la figura di nostra Signo-duri Benedettino, i nitiolata Nura colle lettere MP OT, viene aftare per lo rovescio pendente. Ed è flata facile nel volgo l' introduzio- ta d'alcune monete dell' undecimo ne di quelta superstizione; perocchè non sapendo egli, che la denomina-zione di quelta moneta venisse dal nome del luogo, ove era coniata ; per quella crore, e per l'abito ta-lare ancora, ha creduto effere un 

ita, exifitmantis, ita nuncupatat, qued in its caucit feu caliculi figumifmata Imperaterum Romanorum al Teme 2. fi può vedere la 'mprone duodecimo fecolo , le quali fono molto fimili alle Santelene, ma non fono incavare ; che di queste egli non ne fa menzione veruna. Questa moneta ( quando era pero di

floro. Come detto è , la 'mperfezione delle ricchezze , non folamente nel loro avvenimento si può comprendere, ma eziandio nel pericolofo loro accrescimento; e però in ciò che più si può vedere di loro difetto, folo di questo fa menzione il tefto, dicendo: quelle, Quantunque collette, non folamente non quietare, ma dare più sete, e rendere altrui più disettivo e insufficiente. E qui si vuole sapere che le cose disettive posfono avere i loro difetti, per modo che nella prima faccia non pajono; ma forto protefto di perfezione la imperfezione fi nasconde: e possono avere quelli, sicchè del tutto sono discoperti, sicchè apertamente nella prima faccia si conosce la imperfezione. E quelle cose che prima non mostrano i loro difetti, fono più pericolose; perocchè di loro molte fiate prendere guardia non si può, siccome vedemo nel traditore, che nella faccia dinanzi fi mostra amico, sicchè fa di se fede ave-

vorrebbono, che ciò fare, amore hanno alla memoria di co-

n'est, pi vrepa'ung nyapuirput. Nel-| millidenominationi, che effendo par-la fuddeux Differatione ai h. pēl. (ticolari, 6 diffende il loro fignif-e sp. infine, rigitica che di quelli cao all'univerlate e con i appute Cantri d'aro fe ne vegroon acora loro de la vegroon acora loro de la vegroon acora loro de la vegroon de la vegroon de la vegroon de la vegroon de la fette, che di Milano parimente fe ne fette, che di Milano parimente fe ne fette, che di Milano parimente fe ne fette con de la vegroon. All differen periodi de tenerfe e di lango, citano di Dante la voce Sun-lativo e prefe goorenmente, pette la tampfile. All avece l'origine dal rimine prefe goorenmente, pette la tampfile e, che quivi fopra ab-lativo i prefe goorenmente, pette la tampfile e, che quivi fopra ab-lativo i prefe goorenmente, pette la tampfile e, che quivi fopra ab-

<sup>(1)</sup> feste presefte d'amifià . Presefte | Lat. jacent bac verba , xurau ; onde (1) juille prissifie s'amissa. Pressigni LAZI, juitin del tresso a areas a une in vece di pressis ; siccome anorea lappressió un gran citatore di passi d' at contrario presentemente il nostroi autori, dall'avere spessio per la bocvolgo dice prignesin luogo di pressione, ca questa parola sur m, juces , buch se pressione si questio bible. 2 [to il nome di Kunsamy.

vendo: quanto Orazio, quanto Giovenale, e brevemente quanto ogni scrittore, ogni p 2/4, e quanto la verace Scrittura Divina chiama contro a queste salse meretrici, piene di tutti difetti: e pongali mente, per avere oculata fede, pur alla vita di coloro che dietro elle vanno : come vivono ficuri, quando di quelle hanno raunate: come s'appagano, come si riposano. E che altro cotidianamente pericola, e uccide le città, le contrade, le fingulari persone tanto, quanto lo nuovo raunamento d' avere appo alcuno; lo quale raunamento nuovi defideri difcuopre ; al fine delli quali fanza ingiuria d' alcuno venire non fa può. E che altro intende di medicare l'una e l'altra ragione. Canonica dico, etCivile (\*) tanto, quanto a riparare alla cupidità, che raunando ricchezze cresce ? cerso assai lo manisesta l'una e l'altra ragione, se li loro cominciamenti, dico della loro scrittura si leggono. Oh com'è manisesto, anzi manisestisfimo, quelle in accrescendo essere del tutto impersette, quando di loro altro che imperfezione nascere non può , quanto che accolte sieno ! e questo è quello che'l testo dice : Veramente qui surge in dubbio una quistione da non trapassare fanza farla, e rispondere a quella. Potrebbe dire alcuno caluniatore della verità, che, se per crescere disiderio acquistando, le ricchezze sono impersette, e poi vili, che per questa ragione sia imperfetta, e vile la scienza, nell'acquisto della qua-le cresce sempre lo desiderio di quella: onde Senaca dice; se l'uno de'piedi avessi nel sepolero, apprendere vorrei. Ma non è vero, che la scienza sia vile per impersezione ; dunque per la diffinzione del confeguente, il crescere desiderio non è cagione di viltà alle ricchezze. Che sia persetta, è manisesto per lo Filosofo nel sesto dell'Etica che dice. la scienza essere perfetta ragione di certe cose. A questa quistione brievemente è da rispondere : ma prima è da vedere, se nell'acquisto della scienzia il disiderio si sciampia, come nella quistione si pone: e se sia per ragione; perchè io dico, non solamente nell' acquisto della scienza, e delle ricchezze, ma in ciascuno acquisto il disiderio umano si dilata, avvegnachè per altro e altro modo : e la ragione è questa : Che'i fommo desiderio di ciafcuna cofa è prima dalla natura dato, e lo ritornare al fuo principio è, perocchè Iddio è principio delle nostre anime, e fat-

<sup>(1)</sup> tante quante a riparere alla profes. Redex constant malerum cuespédia. Compidia, Lat. Compidias, judius; dove nel tello Greco èscite detta per antonomafa l'Avati-lastrojeria, amos d'argantes, come dituis, come fi trova in S. Girolamo: [cono i Greci l'Avatilia. e la Volgata versone transcription de la Volgata versone transcription.

fattore di quelle fimili a fe, ficcom'è feritto: facciamo l'uomo ad immagine e simiglianza nostra; essa anima massimamente difidera tornare a quello. E ficcome peregrino che va per una via, per la quale mai non fu, che ognicasa che da lungi vede, crede che sia l'albergo: e non trovando ciò essere, dirizza la credenza all'altra; e così di casa in casa tanto, che all' albergo viene; così l'anima nostra, incontanente che nel nuovo . e mai non fatto cammino di quelta vita entra . dirizza gli occhi al termine del fuo fommo bene ; e però qualunque cofa vede, che paja avere in se alcun bene, crede che sia esfo. E perchè la fua conoscenza prima sia impersetta, per non effere sperta, nè dottrinata, piccioli beni le pajono grandi; e però da quelli comincia prima a defiderare. Onde vedemo li parvoli desiderare massimamente un pomo: e poi, più oltre procedendo, desiderare uno uccellino: e poi più oltre desiderare bello veftimento, e poi il cavallo, e poi una donna, e poi ricchezza non grande, e poi più grande, e poi più. E questo incontra, perchè in nulla di queste cose truova quello, che va cercando, e credelo trovare più oltre. Perchè vedere fi puote, che l'uno defiderabile sta dinanzi all'altro agli occhi della nostra anima, per modo quasi piramidale, che'l minimo li cuopre prima tutti, ed è quasi punta dell'ultimo desiderabile ch'è Dio, quasi base di tutti: sicchè. quando dalla punta ver la base più si procede, maggiori appariscono li desiderabili: e quest' è la ragione, perchè acquistando, li difideri umani fi fanno più amici l'uno appresso l'altro. Veramente così questo cammino si perde per errore, come le strade della terra; che siccome da una Città a un'altra di necessità è una ottima, e dirittissima via: e una altra che sempre ne dilunga, cioè quella che va nell' altra parte : e molte altre, qual meno allungandoli, e qual meno apprellandoli; così nella vita umana sono diversi cammini, delli quali uno è veracissimo, e un' altro fallaciffimo: e certi men fallaci, e certi men veraci, E siccome vedemo, the quello che dirittissimo va alla città, e compie il disiderio, e da posa dopo la fatica : e quello che va in contrario, mai nol compie, e mai posa dare non può; così nella nostra vita avviene: lo buono camminatore giugne a termine, e a pola: lo erroneo mai non là giugne, ma con molta fatica del fuo animo fempre colli occhi golofi fi mira innanzi. Onde, avvegnachè quelta ragione del tutto non rifponda alla quiftione mossa di sopra ; almeno apre la via alla risposta che sa vedere, non andare ogni nostro disiderio dilatandosi per uno modo. Ma perchè questo tapitolo è alquanto produtto, in capitolo nuovo alla quiftione è da rispondere,

nel quale sia terminata tutta la disputazione, che fare s'intende al presente, contro alle ricchezze.

Alla quistione rispondendo, dico che propiamente erescere il disiderio della scienza dire non si può; avvegnachè, come detto è , per alcuno modo fi dilati. Che quello che propiamente crefce, sempre è uno: il desiderio della scienza non è sempre uno, ma è molti: e finito l'uno viene l'altro; sicchè propiamente parlando, non è crescere lo suo dilatare, ma suecessione di piccola cosa in grande cosa. Che se io disidero di fapere i principi delle cose naturali , incontanente che io so questi, è compiuto e terminato questo desiderio : e se poi io disidero di sapere che cosa è, com'è ciascuno di questi principi, questo è un'altro disiderio nuovo: nè per lo avvenimento di quelto non mi si toglie la persezione, alla quale mi condusse l'altro, e questo cotale dilatare non è cagione d'imperfezione, ma di perfezione maggiore. Quello veramente della ricchezza è propiamente crescere, ch'è sempre pure uno: siechè nulla successione quivi si vede , e per pullo termine , e per nulla perfezione. E se l' avversario vuol dire che, siccome è altro desiderio quello di sapere li principi delle cose naturali, e altro di sapere che elli sono ; così altro desiderio è quello delle cento marche, e altro è quello delle mille : rifpondo che non è vero; che 'l cento si è parte del mille , ha ordine ad esso, come parte d'una linea a tutta la linea . su per la quale si procede per uno moto solo : e nulla suecessione quivi è, ne persezione di moto in parte alcuna ; ma conoscere che sieno li principi delle cose naturali, e conoscere quello che fia ciascheduno, non è parte l'uno dell'altro, e hanno ordine insieme, come diverse linee, per le quali non procede per uno moto, ma perfetto il moto dell'una, fuccede il moto dell' altra . E così appare che dal defiderio della scienza, la scienza non è da dire imperfetta; siccome le ricchezze sono da dire per lo loro, come la quistione ponea; che nel desiderare della scienza successivamente finiscono li desideri, c viensi a perfezione : e in quello della ricchezza no; sicchè la quistione è assoluta, e non ha luogo. Ben puote ancora calunniare l'avversario, dicendo che, avvegnaché molti difiderj fi compiano nell'acquisto della scienza, mai non si tiene all'ultimo, ch' è quafi fimile alla perfezione di quello che non si termina, e che è pure uno. Ancora qui si risponde, che non è vero ciò che s'oppone, cioè che mai non si viene all'ultimo : che li nostri desideri naturali , siccome di sopra nel terzo trattato è mostrato, sono a certo termine discendenti: e

quello della scienza è naturale, sicchè certo termine quello compie ; avvegnaché pochi per mal camminare compiano la giornata. (1) E chi intende il Comentatore nel terzo dell'Anima, questo intende da lui; e però dice Aristotile nel decimo dell'Etica, contra fermoni de'poeti parlando, che l'uomo si dee traere alle divine cose quanto può; in che mostra che a certo fine bada la nostra potenza. E nel primo dell'Etica dice. che'l disciplinato chiede di sapere certezza nelle cose, secondochè la loro natura di certezza fi riceva; in che mostra che non solamente è della parte dell'uomo desiderante, ma deesi fine attendere dalla parte del suo scibile desiderato ; e però Paolo dice: non più sapere, che sapere si convenga, ma sapere a misura. Sicchè per qualunque modo il desiderare della scienza si prende o generalmente, o particularmente, a persezione viene; e però la scienza persetta è nobile persezione; e per suo desiderio sua persezione non perde, come le maladette ricchezze, le quali, come nella loro possessione siano dannote, brievemente è da mostrare; che è la terza nota della loro impersezione. Puossi vedere la loro possessione essere dannosa per due ragioni: l'una che è cagione di male : l'altra che è privazione di bene. Cagione è di male, che fa pure vegghiando lo possessore timido, e odioso. Quanta paura è quella di colti, che appo sè fente ricchezza in camminando, in foggiornando, non pur vegghiando, ma dormendo, non pur di perdere l' avere, ma la persona per l'avere! Ben lo sanno li miseri mercatanti che per lo mondo vanno, che le foglie che I vento fa menare, li fa tremare, quando seco ricchezze portano: e quando fanza effe fono, pieni di ficurtà cantando, e ragionando fanno loro cammino più brieve . E però dice il Savio : se voto camminatore entraffe nel cammino, dinanzi a' ladroni canterebbe. E ciò vuole dire Lucano nel quinto libro, quando commenda la poverta di ficuranza, dicendo: o ficura faculta della povera vita! o stretti abitacoli, e masserizie! o non ancora intele ricchezze delli Dei ! a'quali tempi, e a'quali muri poteo quefto avvenire, cioè non temere con alcuno tumulto, buffando la mano di Cefare? E quello dice Lucano, quando ritrae, come Cefare di notte alla casetta del petcatore Amiclas venne per passare il mare Adriano. E quanto odio è quello, che ciascuno al posseditore della ricchezza porta, o per invidia, o per desiderio

<sup>(1)</sup> E chi intende il Comentatere prois. L'iftesto Dante Inf. Canto 4. nel terzo dell'Anima. Il Comentate et a fuerto per antonomasa Aver-et processo per antonomasa Aver-

## TOL CONVITO DI DANTE:

di prendere quella possessione? Certo tanto è, che molte volte contra alla debita pietà il figlio alla morte del padre intende: e di questo grandissime, e manifestissime sperienze possono avere i Latini, e dalla parte di Po, e dalla parre di Tevero. E però Boezio nel fecondo della fua confolazione dice: per certo l'avarizia fa gli nomini odiofi. Anche è privazione di bene la loro possessione; che possedendo quelle, larghezza non si fa, che è virtù, la quale è perfetro bene, e la quale fa gli uomini fplendienti, e amati; che non può effere possedendo quelle, ma quelle lasciando di possedere. Onde Boezio nel medesimo libro dice: allora è buona la pecunia, quando trasmutata negli altri per uso di larghezza, più non si possiede. Perchè asiai è manifesto la loro viltà per tutte le sue note; e però l' uomo di diritto appetito, e di vera conoscenza quelle mai non: ama: e non amandole, non si unisce ad esse; ma quelle sempre di lungi da se essere vuole, se non in quanto ad alcunonecessario servigio sono ordinate: ed è cosa ragionevole, perocchè il perfetto collo imperfetto non si può congiugnere. Onde vedemo, che la torta linea colla diritta non fi congiugne mai : e fe alcuno eongiugnimento v'è; non è da linea a linea, ma da punto a punto. E però feguita che l'animo, ch' è diritto, cioè d'appetito verace, cioè di conoscenza, per loro perdita non si disface; siccome il testo pone in fine di questa parte. E per quelto effetto intende di provare il testo, ch'elle fieno fiume corrente di lungi dalla diritta torre della ragione ovvero di nobiltà: e per quelto, che esse divizie non possono torre la nobiltà a chi l'ha. E per questo modo disputasi, e ripruovafi contro alle ricchezze per la prefente Canzone.

fentenzia medefima, quando dicono che tempo fi richiede a nobiltà, ponendo questo vocabolo antico; perocch'è impossibile per processo di tempo venire alla generazione di nobiltà per quelta loro ragione che detta è, la qual toglie via, che villano uomo mai non possa essere gentile per opera che saccia, o per alcuno accidente: e toglie via la mutazione di villan padre in gentil figlio; che se'l figlio del villano è pur villano, e'l figlio fia pur figlio villano; e così fia anche villano, e anche suo figlio; e così sempre mai non savrà trovare, laddove nobiltà per processo di tempo si cominci. E se l'avverfario volendosi difendere, dicesse che la nobilità si comincerà in quel tempo, che si dimenticherà il basso stato degli anticeffori; rispondo che ciò fia contro a loro medesimi, che pur di necessitade quivi sarà trasmutazione di viltà in gentilezza . d'uno nomo in altro, o di padre a figlio, ch'è contro a ciò che essi pongono. E se l'avversario pertinacemente si disendesse, dicendo che ben vogliono questa trasmutazione potersi sare, quando il baffo flato degli anticeffori corre in obblivione; . avvegnachè I testo ciò non curi, degno è che la chiosa a ciò risponda. E però rispondo cosi: che di ciò che dicono, seguono quattro grandiffimi inconvenienti, ficche buona ragione effere non può. L'uno si è, che quanto la natura umana sosse migliore, tanto farebbe più malagevole, e più tarda generazione di gentilezza, ch'è maffimo inconveniente; concioffia commemorata la cofa, che quanto è migliore, tanto è più cagione di bene: e nobiltà in tra li beni fia commemorata: e che ciò sosse, così si pruova. Se la gentilezza, ovvero nobiltà che per una cosa intendo, si generasse per obblivione, più tofto farebbe generata la nobiltà: e quanto gli uomini foffono più smemorati, tanto più tosto ogni obblivione verrebbe ; dunque, quanto gli uomini imemorati più fossero, più tosto sarebbero nobili; e per contrario, quanto con più buona memoria, tanto più tardi nobili farebbero. Lo fecondo si è, che nulla cola fuori degli nomini questa dittinzione si potrebbe sare, cioè nobile o vile, ch'è molto inconveniente; concioffiacofachè in ciateuna spezie di cole veggiamo la immagine di nobilia, e di vilia; onde spesse volte diciamo uno nobile cavallo, e uno vile; e uno nobile falcone, e uno vile; e una nobile margherita, e una vile. E che si non posesse fare questa distinzione, così si pruova. Se la obblivione delli bassi anticesfori è cagione di nobilia: e ovunque baffezza d'anteceffori mai non fu, non può effere la obblivione di quelli, concioffiacofachè la obblivione sia corruzione di memoria: e in questi al-B b 2

tri animali, e piante minore baffezza, e altezza non si noti; perocehè in uno fono naturati folamente, e d'iguale stato in loro generazione di nobiltà essere non può, e così nè viltade: concioffiacofachè l'una e l'altra fi guardi come abito, e privazione che fono a uno medefimo fuggetto possibili; e però in loro dell'una e dell' altra non potrebbe effere distinzione. E se l'avversario volesse dire, che nell'altre cose nobiltà s'intende per la bonta della cosa; ma negli uomini s'intende, perchè di fua baffa condizione non è memoria; risponder si vorrebbe. non colle parole, ma col coltello a tanta bestialità, quanta è dare alla nobiltà dell'altre cose bontà per cagione, e a quella degli uomini per principio di dimenticanza. Il terzo fi è, che molte volte verrebbe prima il generato, che'l generante; ch'è del tutto impossibile: e ciò si può così mostrare. (1) Pognamo, che Gherardo da Cammino fosse stato nepote del più vile villauo che mai bevesse del siele, o del cagnano: e la obblivione ancora non sosse del fuo avolo venuta : chi farà ofo di dire , che Gherardo da Cammino fosse vile uomo? e chi non parlerà meco dicendo, quello esfere stato nobile? Certo nullo, quanto vuole, sia presuntuoso; ch' egli fu, e fia sempre la sua memoria. E se la obblivione del fuo baffo anticeffore non foffe venuta, ficcome s'oppone : ed ella sosse grande di nobiltà : e la nobiltà in lui si vedesse così apertamente, come aperta si vede, prima sarebbe stata in lui. che'l generante suo sosse stato; e questo è massimamente impossibile. Il quarto si è, che tale uomo sarebbe tenuto no-bile morto, che non fu nobile vivo; che più inconveniente essere non potrebbe: e ciò si mostra. Pognamo che nella età di Dardanio de fuoi anticessori bassi sosse memoria: e pognamo che nella età di Laumedon quetta memoria fosse distatta, e venuta l'obblivione : secondo la opinione avversa, Laumedon fue gentile, e Dardanio sue villano in loro vita. Noi, alli qua-

(1) Pegname, che Gherarde da Spettacoli, attribuiti a Martiale, ove Cammino fesse fide nepere del pri la P. Epige, 2, si legge: vile villane, che mai bezesse del sei le e del cannane. Gherarde da Ce-na Nist. mine, v'e chi vuole, che fia Gbr- | rardo da Camerino. lo non ho ritrovata alcuna notizia, tanto intorno alla prima, che alla feconda delial noftro elegante Poeta Senator
lial noftro elegante Poeta Senator
Linguis de Filicais en Elegan ella fus Gannominazione. Stele . al. file , forfe Vincenzio da Filicaja nella fua Canmeglio. Sile Cagnane è indito del inome di due fumi, na di piccola inome di due fumi, na di piccola inomenata, sile fi trova nel Venetalano. Une fimile frafeè ufatt dall Equit che class la Etfenia nere, aiano. Une fimile frafeè ufatt dall Autore degli Epigrammi fopra gli

Es quem suprema Te:byes unda fe-

beer.

li la memoria de loro anticessori, dico di la da Dardanio, vivendo fosse villano, e morto sia nobile, non è contro a ciò che si dice, Dardanio esfere stato figlio di Giove; che ciò è savola, della quale, filosoficamente disputando, curare non si dee; e pur se volesse alla favola fermare l'avversario, di certo quello che la favola cuopre, disfà tutte le fue ragioni. E così è manifesto la ragione, che ponea la obblivione causa di nobiltà effer falfa ed erronea.

Dappoichè per la loro medesima sentenzia la Canzone ha riprovato, tempo non richiedersi a nobilità; incontanente seguita a confondere la (\*) premessa loro opinione, acciocchè di loro false ragioni nulla ruggine rimanga nella mente che alla verità fia disposta: e questo sa quando dice: Ancor segue di ciò, che 'nnanzi ho messo. Ov' è da sapere che se nomo non si può sare di villano gentile, o di vile padre non può nascere gentil figlio, ficcome messo è dinanzi per soro opinione : che delli due inconvenienti, l'uno seguire conviene: l'uno si è, che nulla nobilità sia: l'altro si è, che'l mondo sempre sia stato con più uomini, sicchè da uno solo la umana generazione discesa non sia. E ciò si può mostrare, se nobilità non si genera di nuovo, siccome più volte è detto, che la loro opinione vuole, non generandola di vile uomo in lui medefimo, nè di vile padre in figlio, sempre è l'uomo tale, quale nasce, e tale nasce quale il padre: e così questo processo d'una condizione è venuto infino dal primo parente; perchè tale, quale fu il primo generante, cioè Adamo, conviene effere tutta la umana generazione, che da lui alli moderni non fi può trovare per quella ragione alcuna trasmutanza; (\*) dunque se esso Adamo fu nobile, tutti siamo nobili : e se esso su vile , tutti fiamo vili; che non è altro che torre via la distinzione di quelle condizioni, e così è torre via quelle. E questo dice che di quello, ch'è messo dinanzi, seguita, Che sien tutti gentili, ovver villani. E se questo non è, pure alcuna gente è da dire nobile, e alcuna da dire vile di necessità. Dappoichè

(1) Primafia, al. erserfa,

1) Desque f. of Anne f. re. ... Ekinom del. Bonaccarti, nelkler, tunt f.ems enbitt : f. refle fu e non de bacol MSS. I quali haneria, tunt f.ems enbitt : il. Bembo ell. o e f. off. event e e e fu
e non de bacol MSS. I quali haneria e del Glolito : y. v. f. firre di
errer e de formar regole fora di
errer e de formar regole fora di
errer e de formar regole fora di
guella matris i fonta ia forta deprimo ca (s) an a egli fi ferri delli

la trasmutazione di viltà in nobiltà è tolta via , conviene la umana generazione da diversi principi esfere discesa, cioè da uno noble, e da uno vile : e ciò dice la Canzone, quando dice: O che non fosse a nom cominciamento; cioè uno solo non dice cominciamento: e quelto è falsissimo appo il Filososo. appo la nostra Fede che mentire non può, appo la legge e credenza antica de Gentili; che, avvegnachè l' Filosofo non ponga il processo da uno primo uomo, pur vuole una sola essenza esfere in tutti gli uomini, la quale diversi principi avere non può. E Plato vuole, che tutti gli uomini da una fola idea dipendano e non da più: ch'è dar loro un folo principio. E fanza dubbio forte riderebbe Ariftotile, vedendo fare due spezie dell'umana generazione, siccome de cavalli, e degli alini; che, perdonimi Ariftotile, alini ben si postono dire coloro che così pensano. Che appo la nostra Fede , la quale del tutto è da confervare, sia saltistimo; per Salamone si manifesta, che laddove distinzione sa di tutti gli uomini alli animali bruti, chiama quelli sutti figli d' Adamo: e ciò fa quando dice: Chi sa, se gli spiriti de figlinoli d'Adamo vadano fuío, e que'delle bestie vadano giuso? E che appo li Gentili falso sosse, ecco la testimonianza d Ovidio nel primo del suo Metamorfofeos, dove tratta la mundiale costituzione, secondo la credenza Pagana, ovvero delli Gentili, dicendo: nato è l' uomo: non diffe gli uomini, diffe nato è l'uomo: ovvero che questo l'artefice delle cose di seme Divino sece : ovvero che la ricente terra, di poco dipartita dal nobile corpo fottile e diafano, li semi del cognato Cielo ritenea, la quale mista coll'acqua del fiume, lo figlio di Giachetto, cioè Prometeos, compuole in immagine delli Dei che tutto governano : dove manifettamente pone, lo primo uomo uno effere flato folo ; e però dice la Canzone: Ma ciò io non consento; cioè che cominciamento a uomo non fosse: e soggiugne la Canzone: Ned ellino altresi, se son Cristiani: e dice Cristiani, e non Filosofi, ovvero Gentili, Le sentenze anche sono incontro; perocchè Cristiana sentenzia è di maggior vigore, ed è rompitrice d' ogni calunnia, mercè della fomma luce del Cielo, che quella allumina. Poi quando dico: Perch' a'ntelletti fani E' manifesto i lor diri ester vani; conchindo lo loro errore ester confuto : e dico che tempo è d'aprire gli occhi alla verità : e questo dice, quando dico; E voglio dire omai, siccom' io sento. Dico aduaque, che per quello che detto è, è manifesto alli fani intelletti, che i detti di costoro sono vani, cioè sanza midolla di verità: e dico fani non fanza cagione. Onde è da fapere

che

199

che lo nostro intelletto si può dire sano, e infermo. E dico intelletto per la nobile parte dell'anima noftra , (1) che comune vocabolo Mente si può chiamare. Sano dire si può. quando per malizia d'animo o di corpo impedito non è nella ma operazione: che è, conofcere quello che le cose sono, ficcome vuole Ariftotile nel terzo dell' Anima. Che, secondo la malizia dell'anima, tre orribili infermitadi nella meute degli nomini ho vedute: l'una è di naturale fustanza causata : che sono molti tanto presuntuosi, che si credono tutto sapere, e per questo le non certe cose affermano per certe : lo qual vizio Tultio massimamente abbomina nel primo delli Offici, e Tommaso nel suo Contra Gentili , dicendo : Sono molti tanto di fuo ingegno prefuntuoli, che credono col fuo intelletto potere misurare tutte le cose, stimando tutto vero quello che a loro pare, salso quello che a loro non pare: e quinci nasce che mai a dottrina non vengono, credendo da se susticientemente esfere dottrinati: mai non domandano, mai non ascoltano, disiano esfere domandati, e anzi, la domandagione compiuta, male rispondono. E per cottoro, dice Salamone nelli Proverbi: Vedesti l'uomo ratto a rispondere? di lui stoltezza, più che correzione è da sapere. L'altra è di naturale pusillanimità causata; che sono molti vilmente ostinati, che non possono credere, nè per loro nè per altrui si possano le cole sapere : e questi corali mai per loro non cercano, nè ragionano mai: quello che altri dice, non curano. E contro a costoro Arittotile parla nel primo dell' Etica dicendo, quelli essere insufficienti uditori della morale filosofia. Costoro sempre, come bestie, in groffezza vivono, d'ogni dottrina disperati. La terza è da levitade di natura causata; che sono molti di sì lieve fantalia, che in tutte le loro ragioni trasvanno, e anzichè fillogizzino, hanno chiufo: e di quella conclusione vanno trasvolando nell'altra, e pare loro fotti lissimamente argomentare: e non fi muovono da neuno principio: e nulla cosa veramente veggiono vera nella loro immagine. E di costoro dice il Filosofo, che non è da curare, nè d'avere con essi faccenda; dicendo nel primo della Fisica, che contro a quelli che niega li principi, disputare non si conviene. E di questi cotali sono molti idioti che non saprebbono l'ABC, e vorrebbono disputare in Geometria, in Astrologia, e in Fisica. E secondo malizia, ovvero difetto di corpo, può essere la mente non fana: quando per difetto d'alcuno principio dalla

<sup>(</sup> I ) che comune vecabole. al. che di comune vecabele.

mativitade, ficcome mentecatii: quando per l'alterazione del ceclebro, ficcome fono frencitic. E di quella intermitade della mente intende la legge, quando lo Inforzato dice: in colui che fa tellamento, di quel tempo, nel quale il tell'amento fa, fanitade di mente, non di corpo. E addomandato, perché a quelli intelletti che per maliais d'animo, o di corpo infernii, non fono liberi, efpediti, e fani alla luce della verità: dico cliere manifella a opinione della gente che detto è effer yena, cioè fanza valore. Appreflo foggiugne che io così li giudico falfi, e vani, e così li riprovo : e ciò fi fa, quando fi dice: E in così per falf ii riprovo. E e appreflo dico ch'è da venire alla verità moltrare: e dico che moltrare quello, ciò che cola è gentilezza, e come fi pob conofere l'uomo, in cui effa è e ciò dico quivir. El ferro rogglo mona; focconì fi riprovo.

Lo Rege si letificherà in Dio, e saranno lodati tutti quelli che giurano în lui; perocchè ferrata è la bocca di coloro, che parlano le inique cofe. Queste parole posso io qui veramente proporre; perocchè cialcuno vero Rege dee massimamente amare la verità. Onde è feritto nel Libro di Sapienzia: amate il lume di Sapienzia, voi, che fiete dinanzi alli popoli : e lume di Sapienzia è essa verità. Dico adunque che però si rallegrerà ogni Rege, che riprovata è la fallissima, e dannolistima opinione delli malvagi , ed ingannatori uomini, che di nobiltà hanno infino a ora iniquamente parlato . Conviensi procedere al trattato della verità, secondo la divifione fatta di fopra nel terzo Capitolo del presente trattato . Questa seconda parte adunque comincia : Dico , ch'ogni virtin principalmente. Intende diterminare d'essa nobiltà, secondo la verità: e partefi questa parte in due; che nella prima s'intende mostrare che è questa nobiltà: e nella seconda, come conoscere si può colui, dov'ella è: e comincia questa parte seconda: L' anima, cui adorna esta bontate. La prima parte ha due parti, ancorachè nella prima si cercano certe cose che sono mettiere a vedere la difinizione di nobiltà : nella feconda si cerca della sua difinizione: e comincia questa seconda parte: E' gentilezza, dovunque vertute . A perfettamente entrare per lo trattato è prima da vedere due cole: L'una, che questo vocabolo nobiltà s'intende folo femplicemente confiderato : l' altra è, perchè via sia da camminare a cercare la prenominata difinizione. Dico adunque che se volemo riguardo avere dalla comune confuetudine di parlare, per questo vocabolo nobiltà s'intende perfezione di propia natura in ciascuna cosa ; onde non pur dell' nomo è predicata, ma eziandio di tutte cofe

CONVITO DI DANTE. cofe; che l'uomo chiama nobile pietra, nobile pianta, nobile cavallo, nobile falcone, qualunque in fua natura fi vede effere perfetta. E però dice Salamone nell' Ecclesiastico : beata la terra, lo cui Re è nobile; che non è altro a dire, se non: lo cui Re è perfetto, secondo la perfezione dell'anima, e del corpo : e così manifesta per quello che dice dinanzi . quando dice: guai a te, terra, lo cui Re è pargolo, cioè non perfetto uomo: e non è pargolo uomo pur d'etade, ma per cofiumi disordinati, e per difetto di vita, siccome n'ammaestra il Filososo nel primo dell'Etica. Ben sono alquanti folli che credono, che per questo vocabolo, nobile, s'intenda effere da molti nominato, e conosciuto: e dicono che vien da uno verbo che sta per conoscere, cioè nosco: e questo è fallissimo; che se ciò fosse, quelle cose che più sossero nominate, e conosciute in loro genero, più sarebbero in loro genero nobili: e così la guglia di San Piero farebbe la più nobile pietra del Mondo: e Aldente, il calzolajo di Parma, farebbe più nobile, che alcuno fuo cittadino : e Albuino della Scala farebbe più nobile, che Guido da Castello di Reggio : the ciascuna di queste cose è fassissima : e però è fassissimo , che nobile vegna da conoscere; ma viene da non vile : onde nobile è quali non vile. Quelta persezione intende il Filosofo nel settimo della Fisica, quando dice : ciascuna è massimamente perfetta, quando tocca, e aggiugne la fua vertù propia: e altra è massimamente perfetta, secondo sua natura . Onde allora lo circolo si può dicere perfetto, quando veramente è circolo; cioè quando aggiugne la fua propia vertù : e allora è in tutta fua natura : e allora fi può dire nobile circolo, e questo è quando in esso è un punto, il quale igualmente sia distante dalla circunserenza, sna vertù parte per lo circolo che ha figura d'uovo, non è nobile, e quello che ha figura di presso che piena luna, perocchè non è in quello fua natura perfetta. E così manifestamente veder si può che generalmente questo vocabolo, cioè nobiltà dice in tutte cofe perfezione di loro natura: e questo è quello che primamente fi cerca, per meglio entrare nel trattato della parte che sporre s'intende. Secondamente è da vedere, com'è da chiamare, e a trovare la difinizione dell'umana nobileade, alla quale intende il presente processo. Dico adunque che, conciossiacofachè in quelle cofe che sono d'una spezie, siccome sono tutti gli uomini, non si può per li principi essenziali la loro

ottima perfezione difinire, conviensi quella difinire, e conoscere per li loro effetti; e però si legge nel Vangelio di San

Appresso che vedute sono quelle due cose, che parevano utili a vedere, prima che sopra il testo si procedesse, ad esso sporre è da procedere: e dice, e comincia adunque : Dico, che ogni vertù principalmente Vien da una vadice : Vertute intendo, che fa l' nom felice In sua operazione: e soggingno: Questo è secondoche l' Etica dice, Un' abito eligente; ponendo tutta la difinizione della morale vertù, secondochè nel secondo dell'Etica è per lo Filosofo difinito: in che due cose principalmente s' intende : l'una è, che ogni vertù vegna da uno principio: l'altra fi è, che queste ogni vertù sieno le vertù morali, di cui si parla : e ciò si maniscita, quando dice : Questo è, secondoche l' Etica dice. Dov'è da sapere che propiissimi nostri frutti sono le morali vertù; perocchè da ogni canto fono in nostra podesta; e queste diversamente da diversi Filosofi sono distinte, e numerate. Ma perocchè in quella parte, dove aperfe la bocca la divina sentenzia d'Aristotile , da lasciare mi pare ogni altrui sentenzia; volendo dire, quali queste sono brievemente, secondo la fua fentenzia, trapaffero di quelle ragionando. Queste sono undici vertù, dal detto Filosofo nomate. La prima si chiama Fottezza, la quale è arme e freno a moderare l' audacia, e la timidità nostra nelle cose che sono correzione della nostra vita. La seconda è Temperanza, ch'è regola e freno della nostra golosità, e della nostra soperchievole astinenza nelle cose che conservano la nostra vita. La terza si è Liberalità, la qual'è moderatrice del nostro dare, e del nostro ricevere le cose temporali. La quarta si è Magnificenza, la qual'è moderatrice delle grandi spese, quelle facendo, e sostenendo a certo termine. La quinta si è Magnanimità , la quale è moderatrice, e acquistatrice de'grandi onori, e fama. La festa si è Amativa d'onore, la qual'è moderatrice, e ora dina noi agli onori di quetto mondo. La fettima è Mansuetudine, la quale modera la nostra ira, e la nostra troppa pazienzia contra gli nostri mali esteriori. La ottava si è Affabilità, la quale sa noi ben convenire co gli altri. La nona si è chiamata Verità, la quale modera noi dal vantare noi , oltre-

ehè siamo, e dal diminuire noi , oltrechè siamo , in nostro fermone. La decima si è chiamata Eutropelia, la quale modera noi nelli follazzi facendo, quelli ufando debitamente. La undecima si è Giultizia , la quale ordina noi ad amare , e operare dirittura in tutte cofe. E ciascuna di queste vertù ha due nemici collaterali, cioè vizi, uno in troppo, e un'altro in poco. E queste tutte sono li mezzi intra quelli: e nascono tutte da uno principio, cioè dall' abito della nostra buone elezione. Onde generalmente si può dire di tutte, che sieno abito elettivo confittente nel mezzo; e queste sono quelle che fanno l'uomo beato, ovvero felice nella loro operazione, fiecome dice il Filosofo nel primo dell'Etica , quando difinifce la felicitade dicendo, che felicità è operazione di vertù in vita perfetta. Bene si pone Prudenzia, cioè senno, per moltà effere morale vertù : ma Aristotile dinumera quella intra le'ntellettuali , avvegnachè effa fia conducitrice delle morali vertù, e mostri la via, perchè elle si compongono, e sanza quella effete non possono. Veramente è da sapere che noi potemo avere in questa vita due felicità, secondo due diversi cammini buoni e ottimi, che a ciò ne menano: l'una è la vita attiva: e l'altra la contemplativa, la quale, avvegnachè per l' attiva si pervegna, come detto è, a buona felicità, ne mena a ottima felicità e beatitudine, secondechè pruova il Filosofo nel decimo dell'Etica: e Cristo l'afferma colla sua bocca nel Vangelo di Luca, parlando a Marta, e rispondendo a quella: Marta, Marta follicita fe', e turbiti intorno a molte cofe : certamente una cofa è necessaria, cioè quello che fai: e soggiugne : Maria ottima parte ha eletta, la quale non le farà tolta. E Maria, secondochè dinanzi è scritto a queste parole del Vangelo, a' piedi di Crifto fedendo, nulla cura del miniflerio della casa mostrava; ma solamente le parole del Salvatore alcoltava. Che se moralmente ciò volemo esporre, volle il nostro Segnore in ciò mostrare che la contemplativa vita fosse ottima, tuttochè buona fosse l'attiva: ciò è manifesto a ehi ben vuole por mente alle Evangeliche parole. Potrebbe alcuno però dire, contro a me argomentando: poichè la felicità della vita contemplativa è più eccellente, che quella dell' attiva: e l'una e l'altra possa essere , e sia frutto e fine di nobiltà; perchè non anzi si procedette per la via delle vertù intellettuali, che delle morali? A ejò fi può brevemente rispondere, che in eiascuna dottrina si vuole avere rispetto alla facultà del difcente, e per quella via menarlo, che più a lui fia lieve. Onde, perciocche le vertù morali pajono effere, e

Cc 2

e unità nell'aspetto di fuori; utile, e convenevole su più per quello cammino procedere, che per l'altro; che così bene fi verrebbe alla conoscenza delle api per lo frutto della cera ragionando, come per lo frutto del mele, tuttochè l' uno e

l'altro da loro procede.

Nel precedente Capitolo è terminato, come ogni vertù morale viene da uno principio, cioè buona e abituale elezione : e ciò importa il testo presente infino a quella parte, che comincia: Dico, che nobiltade in sua ragione. In questa parte adunque si procede per via probabile, a sapere che ogni sopraddetta vertù , fingularmente , ovver generalmente prefa , procede da nobiltà, siccome effetto di sua cagione: e fondasse fopra una propofizione filosofica che dice, che quando queste due cole si truovano convenire in una, che ambo queste sa deono riducere ad alcuno terzo, ovvero l'una all'altra, ficcome effetto a cagione; perocchè una cosa, auta prima, e per se, non può essere, se non da uno: e se quelle non fossero ambedue effetio d'un terzo, ovver l'una dell'altra, ambedue avrebbero quella cosa prima, e per se ; ch'è impossibile. Dice adunque che nobilitate, e vertute cotale, cioè morale, convegnono in questo; che l'una e l'altra importa loda di colui, di cui si dice : e dicono, quando dice : Perchè in medesmo detto Convengono ambedue ch' en d' uno effetto; cioè lodare, e credere pregiato colui, cui esser dicono. E poi conchiude, prendendo la vertù della soprannotata proposizione, e dice : che però conviene l'una procedere dall'altra, ovvero ambe da un terzo: e foggiugne che piuttofto è da prefumere l'una venire dall'altra, ovvero ambe da terzo, s'egli pare che l'una vaglia quanto l'altra, e più ancora: e ciò dice: Ma se l'una val ciò, che l'altra vale. Ov'è da fapere che qui non si procede per necessaria dimostrazione, siccome sarebbe a dire , se il freddo è generativo dell'acqua: e noi vedemo i nuvoli di sì bella e convenevole induzione, che se in noi sono più cose laudabili, e in noi è il principio delle nostre lode ragionevoli: e questo a questo principio reducere, e quello che comprende più cole, più ragionevolmente fi dee dire principio di quelle, che quello principio da lui ; che lo piè dell' albero che tutti gli aliri rami comprende, si dee principio dire, e cagione di quelli, e non quelli di lui : e così nobiltà comprende ogni vertù, ficcome cagione effetto comprende molte altre nofire operazioni laudabili, si dee avere per tale, che la vertù sia da redurre ad essa prima, che ad altro terzo, che in noi fia.

fia. Ultimamente dice, ch' è quello ch' è detto, cioè che ogni vertui morale venga da una radice: e che vertui cotale; e nobilità, convengano in una cola, com'e detto di fopra; e che però si convegna l'una redutre all'altra, ovvero ambe a un terzo: e che se l'una vale quello che l'altra, e più di quella, procede meggiormente, che d'altro terzo tutta fia per opposito, cio ordito, e apparecchiato a quello che per inanzi s'intende: e così termina questo verso e quella presente

Poichè nella precedente parte sono pertrattate tre certe cose determinate, ch' erano necessarie a vedere, come definire si possa questa buona cosa, di che si parla; procedere si conviene alla seguente parte, che comincia: E' gentilezza, dovunque vertute. E questa si vuole in due parti reducere. Nella prima fi pruova certa cofa che dinanzi è toccata, e lasciata non provata: nella seconda conchiudendo si truova quelta difinizione che cercando si va: e comincia questa seconda parte: Dunque verra come dal nero il perso. Ad evidenza della prima parte da reducere a memoria è, che di fopra si dice che se nobiltà vale, e si stende più che vertù; piuttosto procederà da essa: la qual cofa ora in questa parte pruova ciò che nobiltà più si stenda, e rende esempro del Cielo, dicendo, che dovunque è vertù, quivi è nobiltà. E quivi si vuole sapere che siccom'è scritto in ragione , e per regola di ragione si tiene , quelle cofe che per se sono manische, non è mestieri di pruova, e nulla n'è più manifetta che nobiltà effere, dov'è vertù; ciascuna cosa volgarmente vedemo in sua natura nobile effere chiamata . Dice adunque : Siccom' è Cielo, dovunqu'è la Stella, e non è questo vero e converso, cioè rivolto, che dovunque è cielo sia la stella; così è nobiltate dovunque vertù, e non vertù dovunque nobiltà. E con bello, e convenevole esempro, che veramente è cielo, nel quale molte e diverse stelle rilucono, riluce in essa le intellettuali, e le morali vertù: riluce in essa le buone disposizioni, da natura date, cioè pietà e religione: le laudabili paffioni , cioè vergogna e milericordia e altre molte: riluce in essa le corporali bontadi, cioè bellezza, fortezza, e quasi perpetua valitudine : e tante fono le fue stelle , che del cielo si stendono, che certo non è da maravigliare, se molti e diversi frutti fanno nella umana nobiltà, tante fono le nature e le potenzie di quelle, in una fotto una femplice fustanza

comprese e adunate : nelle quali , siccome in diversi rami fruttifica diversamente; certo daddovero ardisco a dire, che la nobiltà umana, quanto è dalla parte di molti suoi frutti quella dell'Angelo soperchia, tuttochè l'Angelica sia in sua unità più divina di questa nobiltà nostra, che in tanti e in tali frutti fruttificava, s'accorse il Salmista, quando fece quel Salmo, che comincia. Segnore nostro Iddio, quanto è ammirabile il nome tuo nell'universa terra ! laddove commenda l'uomo . quali maravigliandoli del Divino effetto, e effa umana creatura, dicendo: che cosa è l'uomo, che tu, Iddio, lo visiti! l' hai fatto poco minore che gli Angeli: di gloria e d'onore l' hai coronato , e posto lui sopra l' opera delle tue manil. Veramente dunque bella, e convenevole comparazione fu del Cielo alla umana nobiltà! Poi, quando dice; E noi in donna, e in età novella; pruova ciò che dico, mostrando che la nobiltà si stenda in parte, dove vertù non sia : e dice: noi Vedem questa salute: tocca nobiltade che bene, e vera salute estere, dov'è vergogna, cioè tema di disonoranza: siccom' è nelle donne, e nelli giovani, dove la vergogna è buona e laudabile: la qual vergogna non è vertù, ma certa passion buona. E dice: E nos in donna, e in eta novella, cioè in giovani; perocchè, secondochè vuole il Filosofo nel quarto dell' Erica, vergogna non è laudabile, nè sta bene ne vecchi, nè negli nomini tludiofi; perocchè a loro si conviene di guardare da quelle cose che a vergogna gli inducono. Alli giovani, nè alle donne non è tanto richiesto di cotale; e però in loro è laudabile, la paura del disonore ricevere per la colpa che da nobiltà viene: e nobiltà si può credere il loro chiamare , ficcome viltà e innobiltà la sfacciatezza; onde buono e ottimo fegno di nobiltà è nelli pargoli, e imperfetti d'etade, quando, dopo il fallo, nel viso loro vergogna si dipigne, ch' è allora frutto di vera nobiltà.

Quando appreflo (quita: Dompue corrà, come dal ser si perfe; precede il tefto alla difinitione di nobilità, la quafe (creca, e per la quale fi portà vedere che è quefta nobilità, di che tanna genie croncamente parla. Dice adunque, conchiuendo da quello che dinanzi detro è: dunque ogni verture, Osoure il previ per, ciche l'abilito clettivo, confillente nel messo, verrà da quetta, ciod nobilità. E rende cémpro nelli colori, dicendo; Siccome il perfo dal nero difende ; cod quefta, cioè vertià, dificale da nobilità. Il perfo è un colore ; mitto di prepuro e di nero; ma vince il nero, e da la if di dinomina. E così la vertià e una cofa mitta di nobiti è e di

paffione; ma perchè la nobiltà vince quella, e la vertù , denominata da essa, ee appellata bonta. Poi appresso argomenta per quello che detto è, che nessuno, per poter dire: io fono di cotale schiatta; non dee eredere effere con efsa, se questi frutti non sono in lui. E rende incontanente ragione, dicendo che quelli che hanno quella grazia, cioè quelta divina cofa, fono quali come Dei, fanza macola di vizio : e ciò dare non può , se non Iddio solo , appo cui non è scelta di persone , siccome le Divine Scritture manifestano. E non paia troppo alto dire ad alcuno, quando si dice : Perche fon quaf Dei ; che, sicoome di sopra nel settimo Capitolo del terzo trattato fi ragiona , così come uomini fono viliffimi e bestiali , così uomini sono nobilissimi e divini . E ciò pruova Aristotile nel settimo dell'Etica per lo telto d'Omero Poeta; (\*) sicchè non dica quelli degli Uberti di Firenze, nè quelli de' Visconti di Melano: perch'io sono di cotale schiatta, io sono nobile; che il divino seme non cade în ischistta, cioè in istirpe, ma cade nelle singulari perfone nobili: e, siccome di sotto si proverà, la stirpe non fa le fingulari persone nobili; ma le fingulari persone fanno nobile la ttirpe. Poi quando dice: Che foto Iddio all' anima la dena : ragione è del fuscettivo, cioè del suggetto , dove questo divino dono discende, ch'è bene divino dono, secondo la parola dell'Apostolo: ogni ottimo dato, e ogni dono perfette di suso viene , discendendo dal Padre de' lumi . Dice adunque, che Iddio folo porge quetta grazia all'anima di quelli, cui vede ftare perfettamente nella fua persona , acconcio e disposto a questo divino atto ricevere ; che , secondochè dice il Filosofo nel secondo dell'Anima, le cose convengono effere disposte alli loro agenti , e ricevere li loro atti ; onde se l'anima è imperfettamente posta , non è disposta a ricevere questa benedetta, e divina infusione : siccome , se una pietra margarita è male disposta , ovvero imperfetta , la vertù celestiale ricevere non può : siccome disse quel nobile Guido Guinizzelli in una fua Canzone, che comincia:

Al cor gentil ripara fempre amore.

Puote adunque l'anima tiare non bene nella persona per manco di complessione, e sorte per manco di temporale: elin questa cotale questo raggio divino mai non risplende. E posiono

(1) Siechi non diea quelli de-i Dante, cloèverso la fine del 1200, gli Ubriti di Firenze, ni qualli de' in Firenze erano Famiglie, da poter Vissoni di Milano: perch' to sone garegiare in mobilità colle più nobi-nobile, ce, Noia, che a'tempi di ili d'italia.

dire questi cotali , la cui anima è privata di questo sume ; che esti sieno, siccome valli volte ad aquilone, ovvero spelonche sotterrance, dove la luce del Sole mai non discende, se non ripercolla da altra parte, da quella illuminata. Ultimamente conchiude, e dice che per quello che dinanzi è detto, cioè che le vertù fono frutto di nobiltà: e che Iddio questa metta nell' anima che bene fiede; che ad alquanti, cioè quelli che hanno intelletto, che son pochi, è manifesto che nobiltà umana non sia altro che seme di selicità, Messa da Dio nell' anima ben pofla : cioè lo cui corpo è d' ogni parte disposto persettamente. Che se le vertù sono frutto di nobiltà, e felicità, e dolcezza comparata; manifesto è, essa nobiltà essere sementa di selicità, come detto è. E se ben si guarda questa difinizione, tutte e quattro le cagioni , cioè materiale , formale , efficente , e finale comprende : materiale, in quanto dice : nell' alma ben pofla; che materia è suggetto di nobiltà: sormale comprende, in quanto dice ; Che è seme : efficente, in quanto dice : Meffa da Dio nell' anima: finale, in quanto dice: di felicità. E così è difinita quelta nostra bontà , la quale in noi similemente discende da somma, e spirituale vertù, come vertute in pietra, da corpo nobilissimo celestiale.

Acciocche più perfettamente s'abbia conoscenza dell' umana bontà, secondochè in noi è principio di tutto bene, la quale nobiltà si chiama; da chiarire è in questo speziale capitolo, come questa bontà discende in noi: e prima per modo natura-le, e poi per modo Teologico, cioè Divino e spirituale. In prima è da sapere che l'uomo è composto d'anima, e di corpo; ma dell'anima è in quella, ficcome detto è, che è a guifa di semente della vertù divina . Veramente per diversi filosofi della differenza delle nostre anime fu diversamente ragionato; che Avicenna, e Agazel vollero che esse da loro, e per loro principio fossero nobili, e vili. Plato, e altri vollero che esse procedessero dalle stelle, e sossero nobili, e più e meno, secondo la nobiltà della stella. Pittagora volle che tutte sossero d'una nobiltà, non folamente le umane, ma colle umane, quelle degli animali bruti, e le piante, e le forme delle minere : e diffe che tntte le differenze delle corpora, e forme, se cialcuno fosse a difendere la sua opinione, potrebbe essere che la verità si vedrebbe essere in tutte ; ma perocchè nella prima faccia pajono un poco lontane dal vero, non fecondo quelle procedere si conviene, ma secondo l'opinione d'Aristo- s tile, e delli Peripatetici. E però dico che quando l'umano seme cade nel suo recettacolo, cioè nella matrice, esso porta seco la

vertù dell'anima generativa, e la vertù del cielo, e la vertù degli elementi legata, cioè la complessione matura: e dispone la materia alla vertù formativa, la quale diede l'anima generante alla vertù formativa: prepara gli organi alla vertù celestiale, che produce della potenzia del seme l'anima in vita : la quale incontanente produtta, riceve dalla vertù del motore del Cielo (\*) lo intelletto possibile : il quale potenzialmente in se adduce tutte le sorme universali , secondochè sono nel fuo produttore, e tanto meno, quanto più è dilungato dalla prima intelligenzia. Non fi maravigli alcuno s'i'parlo sì, che pare forte a'ntendere; che a me medesimo pare maraviglia . come cotale produzione si può pur conchiudere: e collo ntelletto vedere non è cosa da manifestare a lingua, lingua dico veramente volgare; perchè io voglio dire come l'Apostolo: o altezza delle divizie della fapienzia di Dio, come fono incomprenfibili i tuoi giudici, e investigabili le tue vie! E perocchè la complessione del seme può essere migliore, e men buona: e la disposizione del seminante può essere migliore, e men buona : e la disposizione del cielo a questo effetto puote esfer buona, e migliore, e ottima, la quale si varia le costellazioni che continovamente si trasmutano in contra, che dell'umano serne, e di queste vertù più pura anima si produce ; e secondo la fua purità discende in essa la vertù intellettuale possibile, che detta è, e come detto è. E s' elli avviene che per la purità dell' anima ricevere . la 'ntellettuale vertù fia bene aftritta e affoluta da ogni ombra porpurea; la divina bontà in lei multiplica, ficcome in cofa sufficiente a ricevere quella : e quindi si multiplica nell'anima di questa intelligenzia, secondochè ricever può: e quelto è quel seme di felicità, del quale al presente si parla. E ciò è concordevole alla sentenzia di Tullio in quello di Senettute, che parlando in persona di Catone dice: imperciò celestiale anima discese in voi, dell'altissimo abitacolo venuta in loco, lo quale alla divina natura, e alla eternitade è contrario : e in questa cotale anima è la vertù fua propia, e la ntellettuale, e la divina, cioè quella influenzia che detto è; però è scritto nel libro delle Cagioni , ogni anima nobile ha tre operazioni, cioè animale, intellettuale, e divina. E fono alcuni di tali opinioni, che dicono: fe tutte le precedenti vertù s'accordassero sopra la produzione d'una anima nella loro ottima disposizione, che tanto discenderebbe in quella della deità, che quasi sarebbe un'altro Iddio Dd

<sup>(1)</sup> le intellette pofibile. \* Avrebbefi a dire pafibile a differenza dell'intelletto egente.

incarnato: e quasi questo è tutto ciò che per via naturale dicere si può. Per via Teologica si può dire che, poichè la somma deità, cioè Iddio, vede apparecchiata la fua creatura a ricevere del fuo beneficio, tanto largamente in quella ne mette, quanto apparecchiata è a ricevere. E perocchè da ineffabile carità vengono quelli doni : e la divina carità sia appropiata allo Spirito Santo ; e quindi è che chiamati fono Doni di Spirito Santo, li quali, secondochè gli distingue Isaia Profeta, fono fette, cioè: Sapienzia, Intelletto, Configlio, Fortezza, Scienza, Pieta, e Timor di Dio. Oh buone biade! e buona e mirabile fementa! e oh ammirabile, e benigno feminatore che non attendi, se non che la natura umana (1) l'apparecchi la terra a seminare! oh beati quelli che tal sementa coltivano, come si conviene! Ov'è da sapere che'l primo, e più nobile rampollo che germogli di questo seme, per essere fruttifero, si è l'appetito dell'animo, il quale in Greso è chiamato bormen: e se questo non è buono culto, e sostenuto diritto per buona confuetudine, poco vale la fementa, e meglio farebbe non effere feminato. E però vuole Santo Agustino, e ancora Aristotile nel secondo dell'Etica, che l'uomo s'ausi a ben fare, e a rifrenare le fue passioni; acciocche questo tallo che detto è , per buona consuetudine induri , e rifrenisi nella sua rettitudine, sicchè possa fruttificare, e del suo frutto uscire la dolcezza della umana selicità.

Comandamento è delli morali filosofi che de' benefici hanno parlato, che l' uomo dee mettere ingegno, e follicitudine in porgere i fuoi benificj, quanto puote più, al ricevitore; ond' io volendo a cotale imperio effere obbediente, intendo questo mio Convito per ciascuna delle sue parti rendere utile, quanto più mi farà possibile. E perocchè in questa parte occorre a me di potere alquanto ragionare ; intendo che più utile ragionamento fare non fi può a coloro che non la conoicono; che siccome dice il Filososo nel primo dell' Etica, e Tullio in quello (\*) di Bene del fine: male tragge al fegno quelli che nol vede; e così mal può ire a quelta dolcezza chi prima non l'avvisa. Onde, conciossiacosachè essa sia finale nostro tipolo, per lo quale noi vivemo, e operiamo ciò che facemo; utiliffimo e necessario è, questo segno vedere, per dirizzare a quello l'arco della nostra operazione: e massimamente è da gridare quelli che a coloro, che non vogliono, la di-

<sup>(1)</sup> l'appareccht, al. li appareccht, al. appareccht, (2) di Bene del fine, cloè del Fine di bene.

ca. Lasciando dunque stare l'opinione che di quello ebbe Epicuro filosofo, e di quello ch'ebbe Zenone; venire intendo sommariamente alla verace opinione d' Aristotile, e depli altri Peripatetici. Siccome detto è di fopra, della divina bontà, in noi feminata e infufa dal principio della nostra generazione, nasce un rampollo che li Greci chiamano bormen, cioè appetito d'animo naturale. E siccome nelle biade che, quando nascono, dal principio hanno quali una fimilitudine, nell'erba effendo: e poi si vengono per processo dissimigliando; così questo naturale appetito che la divina grazia surge nel principio, quali fi mostra non dissimile a quello che pur da natura nudamente viene; ma con esso, siccome l'erbata, quasi di diversi biadi si somiglia: e non pur gli uomini, ma negli uomini, e nelle bestie ha similitudine. E questo appare che ogni -animale, siccome ello è nato, sì razionale come bruto, se medefimo ama : e teme e fugge quelle cofe che a lui fono contrarie, e quelle odia, procedendo poi siccome detto è. E comincia una diffimilitudine tra loro nel procedere di questo appetito, che l'uno tiene un cammino, e l'altro un'altro, siccome dice l'Apostolo: molti corrono al palio, ma uno è quello che 'l prende. Così queili umani appetiti per diversi calli dal principio se ne vanno, e uno solo calle è quello che noi mena alla nostra pace; e però lasciando stare sutti gli altri. col trattato è da tenere dietro a quello che bene comincia . Dico adunque che dal principio se tlesso ama, avvegnachè indiffintamente: poi viene diffinguendo quelle cofe che a lui fono più amabili, e meno e più odibili: e feguita, e fugge e più e meno, secondochè la conoscenza distingue, non solamente nell'altre cose che secondariamente ama; ma eziandio distingue in se che ama principalmente: e conoscendo in fe diverse parti , quelle che in lui fono più nobili , più ama quelle. E concioffiacofache più parte dell'uomo fia l'animo che 1 corpo, quello più ama : e così amando sè principalmente, e per se l'altre cose, e amando di se la miglior parte : più manifesto è che più ama l'animo che'l corpo, o altra cosa : il quale animo naturalmente più che altra cola dee amare . Dunque se la mente si dilata sempre nell'uso della cosa amata, ch'è frutto d'amore, in quella cosa che massimamente è amata, è l'uso massimamente dilettoso; l'uso del nostro animo è massimamente dilettoso a noi : e quello che massimamente è dilettofo a noi, quello è nostra felicità, e nostra beatitudine, oltre la quale nullo diletto è maggiore, nè nullo altro pa-re, ficcome veder fi può, chi ben riguarda la precedente ragio-

ne . E non dicesse alcuno che ogni appetito sia animo : che qui s' intende animo folamente quello che spetta alla parte razionale, cioè la volontà, e lo 'ntelletto; sicchè, se volesse chiamare animo l'appetito fensitivo, qui non ha luogo, nè istanza può avere; che nullo dubita che l'appetito razionale non fia più nobile che'l fenfuale, e però più amabile : e così è questo, di che ora si parla. Veramente l' uso del nostro animo è doppio, cioè pratico, e speculativo: pratico è, tanto quanto operativo, l'uno è dell'altro dilettissimo; avvegnachè quello del contemplare sia più, siccome di sopra è narrato. Quello del pratico si è operare per noi vertuosamente, cioè onestamente, con prudenzia, con temperanza, con fortezza, e con giustizia; quello dello speculativo si è non operare per noi, ma confiderare l'opere di Dio, e della Natura : e queflo è uno, e quell'altro è nostra beatitudine e somma felicità, siccome veder si può : la quale è la dolcezza del soprannotato seme, siccome omai manisestamente appare, alla quale molie volte cotal seme non perviene per mal'esfere coltivato, e per ester disviata la sua pullulazione : e similmente può esfer per molta corruzione e cultura; che laddove questo seme dal principio non cade, si puote inducere del suo processo: sicche perviene a quello frutto; ed è un modo quasi d'insetare l'altrui natura sopra diversa radice. E però nullo è che posfa effere scusato; che se di sua naturale radice uomo non acquista sementa, bene la può avere per via d'insetazione : così sosfero tanti quelli di patto che s'infetaffero, quanti fono quelli che dalla buona radice fi lasciano disviare. Veramente di questi usi l'uno è più pieno di beatitudine che l'altro, siccome è lo speculativo, il quale sanza mistura alcuna è uso della nostra nobilissima parte, e la quale per lo radicale amore, che detto è, massimamente è amabile, siccome lo atelletto. E questa parte in questa vita perfettamente lo suo uso avere non può: il quale avere è Iddio che è fommo intelligibile; fe non in quanto considera lui, e mira lui per li suoi effetti. E che noi domandiamo questa beatitudine per fomma, e non altra, cioè quella della viva attiva, n'ammaestra lo Evangelio di Marco, se bene quello volemo guardare. Dice Marco, che Maria Maddalena, e Maria Jacobi, e Maria Salome, andarono per trovare il Salvatore al monimento; e quello non trovarono, ma trovarono un giovane vestito di bianco, che disfe loro: voi domandate il Salvatore, e io vi dico che non è qui: e però non abbiate temenza; ma ite, e dite alli Discepoli fuoi, e a Pietro, che ello li precederà in Galilea, e quivi la

vedrete, siccome vi disse. Per queste tre donne si possono intendere le tre sette della vita attiva, cioè li Epicuri, li Stoici . e li Peripatetici, che vanno al monimento, cioè al mondo presente ch'è ricettacolo di corruttibili cose: e domandano il Salvatore, cioè la beatitudine, e non la truovano; ma uno giovane truovano in bianchi vestimenti , il quale secondo la testimonianza di Matteo e degli altri , anche era Angelo di Dio; e però Matteo diffe: l'Angelo di Dio difeese del Cielo, vegnendo volle la pietra, e fedea fopr'essa, e'l suo aspetto era come folgore, e le sue vestimenta erano come neve. Questo Angelo è questa nostra nobiltà che da Dio viene, come detto è, che nella nottra ragione parla, e dice a ciascuna di queste sette, cioè a qualunque va cercando beatitudine nella vita attiva, che non è qui; ma vada, e dicalo alli Discepoli e a Pietro, cioè a coloro che'l vanno cercando, e a coloro che sono sviati, siccome Pietro che l' avea negato, che in Galilea gli precederà; cioè che la beatitudine precederà noi in Galilea, cioè nella speculazione. Galilea è tanto a dire, quanto bianchezza. Bianchezza è un colo. re pieno di luce corporale, più che nullo altro; e così la contemplazione è più piena di luce spirituale, che altra cosa che quaggiù sia. È dice: e'precederà; e non dice: e'sarà con voi : a dare ad intendere che la nostra contemplazione a Dio fempre precede, nè mai lui giugnere potemo qui , il quale è nostra beatitudine somma. E dice: quivi lo vedrete, siecom' e' disse; cioè quivi avrete della sua doscezza, cioè della selicitade, siccome a noi è promesso qui; cioè siccome stabilito è, che voi aver possiate: e eosì appare che nostra beatitudine e questa selicità, di cui si parla, prima trovare potemo quasi imperfetta nella vita attiva, cioè nelle operazioni delle morali vertù; e poi nella perfetta, quali nelle operazioni delle intellestuali : le quali due operazioni fono vie spedite e dirittisfime a menare alla fomma beatitudine , la quale qui non fi puote avere, come appare poi per quello ehe detto è.

Poichè dimofitato è fufficientemente, e pare la difinizione di nobiltà, e guella per le fue parti, come poffiliti è flato, è dichiartat, ficchè veder fipuote omai, che è lo nobile uomo; da procedere pare alla parte del tello che cominica: L'anima, sui sidona e flat bontate; nella quale fi moftrano i (egni, per li quali conoficere fi può il nobile umon che detto è. E divide fi quella parte in due: nella prima s' afferma che quella nobilà lunce e rilpiende per tutta la vita del nobile manifeltamente: nella feconda si moftra specificatamente nelli suoi splendori e comincia quella seconda parte: Usidante, fouve, verve

gognofa. Intorno dalla prima parte è da sapere che questo feme divino, di cui parlato è di fopra, nella nostra anima incontanente germoglia , ( 1 ) mettendo e versificando per ciascuna potenzia dell' anima secondo la esigenza di quella . Germoglia dunque per la vegetativa, per la fensitiva, e per la razionale: e disbrancafi per le virtù di quelle tutte, dirizzando quelle tutte alle loro perfezioni : e in quelle sostenendosi sempre infino al punto, che con quella parte della noftra anima che mai non more, all'altiffimo e gloriofiffimo, feminando, al cielo ritorna : e questo dice per quella prima che detta è . Poi , quando dice: Ubidente , foave , e vergognofa; mostra quello, perchè potemo conoscere l' uomo nobile alli fegni apparenti, che fono di questa bontate divina operazione. È partefi questa parte in quattro, secondochè per quattro etadi diversamente adopera, siccome per l'adolescenza, per la gioventute, per la senettute, e per lo senio: e comincia la seconda parte: In giovanezza temperata, e forte: la terza comincia: E nella sua senetta: la quarta comincia: Poi nella quarta parte della vita. In questa è la sentenzia di questa parte in generale, intorno alla quale si vuole sapere che ciascuno effetto, in quanto effetto è, riceve la similitudine della sua cagione quanto è più possibile di ritenere; onde, conciossiacosachè la nostra vita, siccome detto è, e ancora d'ogni vivente quaggiù fia caufata dal cielo : e'l cielo a tutti questi cotali effettr, non per cerchio compiuto, ma per parte di quello a loro fi scuopra; e così conviene che 'l suo movimento sia sopra, e ficcome uno arco quali tutte le vite ritiene : e dico ritiene, sì delli viventi, notando e volgendo, come degli altri convengono effere quafi ad immagine d' arco affimigliante . Tornando dunque alla nostra sola , della quale al presente s' intende, sì dico, ch'ella procede ad immagine di quelto arco, montando, e discendendo. Ed è da sapere che questo arco di su sarebbe eguale, se la materia della nostra seminale complessione non impedisse la regola dell'umana natura ; ma perocchè l'umido radicale meno e più è di megliore qualitade, e più a durare, che in uno altro effetto, il quale suggetto è nutrimento del calore che è nostra vita ; avviene , che l'arco della vita d'uno uomo è di minore, e di maggiore tefa, che questo dell'altro, alcuna morte violenta, ovvero

<sup>(1)</sup> mertendo e versificando ; chi vuole che debba dire verzicare; Versificare, figuifica forte raggiears na questa letione non ho i ancoe ferreggiear per diversi pari . V. cil ra veduta in alcun testo.

per accidentale infertade affrettata; ma solamente quella che naturale è chiamata dal vulgo , e che è quello termine, del quale si dice per lo Salmista: ponesti termine, il quale passare non si può. E perocchè'l maestro della nostra vita Aristotile s'accorfe di questo arco che ora si dice ; parve volere, che la nostra vita non fosse altro che uno falire, e uno scendere ; però dice in quello , dove tratta di giovanezza , e di vecchiezza, che giovanezza non è altro, se non accrescimento di quella , laddove sia il punto sommo di queflo arco, per quella disagguaglianza che detta è di sopra . è forte da sapere ; ma nelli più io credo tra il trentelimo, e'l quarantelimo anno: e io credo che nelli persoramenti naturati ello ne fia nel trentacinquefimo anno . E movemi questa ragione, che ottimamente naturato fue il noftro Salvatore Crifto, il quale volle morire nel trentaquattrefimo anno della fua etade ; che non era convenevole la Divinità stare in così dicrescione: nè da credere è ch'elli non volesse dimorare in questa nostra vita al sommo, poichè stato ch' era nel ballo flato della puerizia: e ciò ne manifelta l'ora del giorno della sua morte, cioè di Crillo, che volle quella confomigliare colla vita fua; onde dice Luca, che era ora quali festa, quando morie, ch'è a dire lo colmo del di; onde si può comprendere per quello quasi, che al trentacinquesimo anno di Cristo era il colmo della sua età. Veramente questo arco, non pur per mezzo si distingue dalle scritture ; ma feguendo li quattro combinatori delle contrarie qualitadi, che sono nella nostra composizione, alle quali pare essere appropiata, dico, a ciascuna, una parte della nostra etade , in quattro parti si divide , e chiamansi quattro etadi. La prima è Adolescenza, che s'appropia al caldo, e all'umido: la seconda li è Gioventute, che s'appropia al caldo, e al fecco: la terza si è Senettute, che s'appropia al freddo, e al fecco : la quarta si è Senio , che s'appropia al freddo , e all'umido, fecondochè nel quarto della Metaura scrive Alberto. A queste parti si fanno simigliantemente nell' anno ; in Primavera , in Istate , in Autunno , e in Inverno . E nel di , cioè infino alla Terza : e poi fino alla Nona , lafciando la Sesta nel mezzo di questa parte, per la ragione che si discerne : e poi fino al Vespro : e dal Vespro innanzi. E però ( ' ) li Gentili , cioè li Pagani diceano , che

(2) li Gentili, ciol li Pagani, | quattre cavalli : le prime chiamadicenne che il carre del Sole avea | vano Eoo: le seconde Pirret : le

'I carro del Sole avea quattro cavalli : lo primo chiamavano Eco: lo secondo Pirroi: lo terzo Etthou: lo quarto Phylogeo, fecondochè scrive Ovidio nel fecondo di Metamorfoscos intorno alle parti del giorno . E brievemente è da fapere . che siccome detto è di sopra nel sesto Capitolo del terzo trattato, la Chiefa ufa nella distinzione dell' ore del di temporali, che fono in ciascuno di dodici, o grandi o piccoli, secondo la quantità del Sole : e perocchè la sesta ora, cioè il mezzo dì , è la più nobile di tutto il dì : e la più vertuosa, li suoi ufficj appresso quivi da ogni parte, cioè di prima, e di poi quanto puote; e però l'ufficio della prima parte del dì, cioè la terza, si dice in fine di quella: e quello della terza parte, e della quarta, fi dice nelli principj , e però fi dice mezza terza , primachè fuoni per quella parte: e mezza nona, poichè per quella parte è fonato : e così mezzo Vespro . E però sappia ciascuno , che nella diritta nona fempre dee fonare nel cominciamento della fettima ora del dì : e questo basti alla presente digressione : e poi volgi.

Ritornando a proposito, dico che la umana vita si parte per quattro etadi. La prima si chiama Adolescenza, cioè accrescimento di vita: la seconda si chiama Gioventute, cioè età che può giovare, cioè perfezione dare : e così s'intende perfetta, che nullo può dare , se non quello ch'egli ha : la terza fi chiama Senettute : la quarta fi chiama Senio, ficcome di fopra è detto. Della prima nullo dubita, ma ciascuno favio s'accorda, ch' ella dura infino al venticinquefimo anno: e perocchè infino a quel tempo l'anima nostra intende al crescere, e allo abbellire del corpo ; onde molte, e grandi trasmutazioni sono nella persona : non puote persettamente la razional parte discernere, perchè la ragione vuole che dinanzi a quella età l'uomo non possa certe cose fare sanza curatore di perfetta età. Della feconda, la quale veramente è colmo della nostra vita, diversamente è preso il tempo da molti. Ma lasciando ciò che ne scrivono i Filosofi, e li Medici, e tornando alla ragione propia, dico, che nelli più, nelli

quali prendere fi può , e dee ogni naturale giudicio , quella

terzo Etthou : lo quarto Phylo-11 geo. \* Pirrei, wueste, focefe.
Ettheu ( l. Ethon ) acom, clock
ardente. Phyloges ( l. Phiegen )
playur, cloc infiammante. Ovid.

Interea volucres Pyrolig Eour & Asthon Solls oqui : quartufque Phiogon binnisibus auras Flammiferis impient, pedibufque repagula pulfant .

età è venti anni. E la ragione che ciò mi dà, fi è, che fe, 1 colino dei noftro arco è nelli trentacingue, tatoro quano quella ctà è di falita, tanto dee avere di fecfa : e quella fa-lita, e quella faccia è quali to tenere dell'arco, nel quale poco di feffione fi diferene. Avemo dunque, che la gioventure nel quarautaniquefimo anno i compie: e fecome l'adolefenza è in venticinque anni, che procede montando alla gioventure i così il difendere, ciò la fienctute, è altrettanto tempo che fuccede alla gioventure : e così fi termina la fenettute nel fettantefimo anno. Ma ercocchò l'adolefenza la fenettute nel fettantefimo anno. Ma ercocchò l'adolefenza

tute nel quarautacinquefimo anno fi compie: e ficcome l'adolescenza è in venticinque anni, che procede montando alla gioventute ; così il difcendere , cioè la fenettute , è altrettanto tempo che fuccede alla gioventute : e così si termina la senettute nel settantesimo anno. Ma perocchè l'adolescenza non comincia dal principio della vita, pigliandola per lo modo, che detto è, ma presso adotto mesi dopo quella: e perocchè la nostra natura si studia di salire, e allo scendere raffrena, perocchè'l caldo naturale è menomato, e puote poco, e l'umido è ingroffato, non per in quantità, ma per in qualità, ficch' è meno vaporabile e confumabile ; avviene che olare la fenettute rimane della nostra vita forse in quantità di dieci anni, o poco più, o poco meno: e questo tempo fi chiama Senio. Onde avemo di Platone, del quale ottimamente si può dire che sosse naturato, e per la sua persezione, e per la fua fisonomia, che di lui prese Socrate, quando prima lo vide, che esso vivette ottanta uno anno, secondochè testimonia Tullio in quello di Senettute. E io credo che fe Crifto folle stato non crucifisso, e fosse vivuto lo spazio, che la fua vita potea fecondo natura trapassare, elli sarebbe all' ottantuno anno di mortale corpo in eternale trasmutato. Veramente, come di sopra è detto, queste etadi possono essere più lunghe e più corte, fecondo la complessione nostra, e la composizione; ma come elle sieno in quelta proporzione, come detto è, in tutti mi pare da fervare, cioè di fare l'etadi in quelli cotali più lunghe e più corte, fecondo la integrità di tutto il tempo della natural vita . Per queste tutte etadi questa nobiltà, di cui si parla, diversamente mostra li suoi effetti nell'anima nobilitata : e questo è quello che questa parte, fopra la quale al prefente si scrive, intende a dimoilrare. Dov'è da fapere che la nostra buona, e diritta natura ragionevolmente procede in noi, siccome vedemo procedere la natura delle piante in quelle; e però altri costumi, e altri portamenti fono ragionevoli ad una età che ad altra : nelli quali l'anima nobilitata ordinatamente procede per una di questo diverso processo dell'etadi tiene Vergilio nello Eneida: e lasciando stare quello, che Egidio Etemita ne dice nella prima parte dello reggimento de' Prencipi: e lasciando flare quello, che ne tocca Tullio in quello delli Uffici: e feguendo folo, che la ragione per se può vedere, dico che questa pilina età è porta e via, per la quale s'entra nella nostra buona vita: e quella entrata conviene avere di necellità certe cofe, le quali la buona natura che non vien meno nelle cofe necessarie, ne dà; (1) siccome vedemo che dà alla vite le foglie per difensione del frutto, e i vigniuoli, colli quali difende e lega la sua imbecillità, sicchè sottiene il peso del fno frutto. Dà adunque la buona natura a questa etade quattro cose necessarie all'entrare nella città del ben vivere . La prima si è Obbedienza : la seconda Soavità: la terza Vergogna: la quarta Adornezza corporale, ficcome dice il testo nella prima particola. E' dunque da fapere che ficcome quelli che mai non fosse stato in una città , non saprebbe tenere le vie fanza infegnamento di colui che l'ha ufata ; così l'adolescenza ch'entra nella selva erronea di questa vita, non faprebbe tenere il buon cammino, se dalli suoi maggiori non gli fosse mostrato : nè il mostrare varrebbe , se alli loro comundamenti non fosse obbediente ; e però su a questa età necessaria l' obbedienza. Ben potrebbe alcuno dire cosi: dunque potrà effere detto quelli obbediente che crederà li malvagi comandamenti, come quelli che crederà gli buoni? Rispondo che non fia quello obbedienzia, ma trasgressione; che se lo Re comanda una via, e il servo ne comanda un'altra, non è da ubbidire il fervo, che sarebbe disubbidire lo Re: e così farebbe trafgreffione. E però dice Salamone, quando intende correggere il suo figlio, e questo è lo primo suo comandamento: audi, figlio mio, l'ammaestramento del tuo Padre. E poi lo rimuove incontanente dall' altrui reo configlio e ammaestramento, dicendo: non ti possono quel fare di Insinghe, nè di diletto li peccatori, che tu vadi con loro: onde, ficcome nato tosto lo figlio, alla tetta della Madre si prende, così tofto, come alcuno lume d'animo in esso appare, si dee vol-

<sup>(1)</sup> fiteme vedene che dà al.,

Il Pafficratio gli chiamb, e ceptile le vite le figlie per dépisse del

delle vire. Let. classicula. Cic. de

seriel. Prime i prime de l'action de l'action de l'action que l'action que

prime de l'action que l'action que

gere alla correzione del padre, e'l padre lui ammaestrare. E guardifi che non gli dea di se esemplo nell'opera, che sia contrario alle parole della correzione; che naturalmente vedemo ciascuno figlio più mirare alle vestigie delli paterni piedi, che all'altre. E però dice , e comanda la legge che a ciò provvede, che la persona del padre sempre santa e onesta dee apparere a' fuoi figli; e così appare che la obbedienzia fu necessaria in questa età. E però scrive Salamone nelli Proverbi, che quegli che umilmente, e ubbidientemente sostiene al correttore le sue corrette riprensioni , sarà glorioso : e dice sarà , a dare a intendere, ch' egli parla all' adolescente che non può effere nella prefente età. E se alcuno calunniasse ciò che detto è, pur del padre, e non d'altri; dico che al padre si dee reducere ogni altra obbedienzia; onde dice l'Apoliolo alli Colossensi: figlipoli ubbidite alli voltri padri per tutte cose, perciocchè questo vole Iddio: e se non è in vita il padre, reducere si dee a quelli che per lo padre è nell'ultima volontà in padre lasciato: e se'l padre muore intestato, reducere si dee a colui, cui la ragione commette il suo governo: e poi debbono effere ubbiditi i maestri e' maggiori, che in alcuno modo pare dal padre , o da quelli che loco paterno tiene , essere commesso. Ma perocchè lungo è stato il Capitolo presente per le utili digressioni, che contiene, per l'altro Capitolo le altre cose sono da ragionare.

Non folamente quelta anima è naturata buona in adolescenza, e ubbidiente, ma eziandio foave: la qual cofa, e l'altra ch'è necessaria in questa erà a bene entrare nella porta della gioventute necessaria è; poiche noi non potemo avere perfetta vita fanza amici, ficcome nell' ottavo dell' Etica vuole Ariftotile : e la maggior parte dell' amistadi si pajono seminare in questa età prima, perocchè in essa comincia l' uomo a esfere graziofo, ovvero lo contrario: la qual grazia s'acquilla per foavi reggimenti che fono dolci, e corteli femente, parlar dolce, e cortesemente servire e operare. E però dice Salamone all'adolescente figlio : li schernitori Dio gli schernisce , e alli mansueti Dio darà grazia . E altrove dice : rimovi da te la mala bocca, e gli altri atti villani fieno lungi da te ; perchè appare che necessaria sia questa soavità, come detto è. Anche è necessaria a questa età la passione della vergogna; e però la buona e nobile natura in quelta età la mostra, siccome il telto dice: e perocchè la vergogna è apertiffimo fegno in adolescenza di nobiltà, perchè quivi massimamente è neceffaria al buono fondamento della nostra vita, alla quale no-E c 2

bile natura intende, di quella è alquanto con diligenza da parlare. Dico che per vergogna io intendo tre passioni necesfarie al fondamento della nostra vita buona: l'una si è Stupore: l'altra si è Pudore: la terza si è Verecundia; avvegnachè la volgar gente questa distinzione non discerna : e tutte e tre queste sono necessarie a questa età per questa ragione. A quefla età è necessario d'essere reverente, e disideroso di sapere : a questa età è necessario d'essere rifrenato, sicchè non trasvada: a questa età è necessario d' essere penitente del sallo . sicchè non s'ausi a fallare. E tutte queste cose fanno le pasfioni fopraddette, che vergogna volgarmente fono chiamate; che lo slupore è uno stordimento d'animo, per grandi e maravigliose cose vedere o udire, o per alcun modo sentire : che in quanto pajono grandi, fanno reverente a se quelli che le sente: In quanto pajono mirabili , fanno vogliofo di fapere di quelle quelli che le fente . E però gli antichi Regi nelle loro magioni faccano magnifichi lavori d'oro, e di pietre, e d'artificio, acciocche quelli che le vedessono, divenissono stupidi, e però reverenti, e domandatori delle condizioni onorevoli dello Rege. E però dice Stazio, il dolce poeta, nel primo della Tebana storia, che (\*) quando Adastro Rege delli Argi vide Polinice coverto d' un cuojo di leone, e vide Tideo coverto d'un cuojo di porco falvatico: e ricordoffi del risponso che Apollo dato avea per le sue figlie, che esso divenne stupido: e però più reverente, e più desideroso di sapere. Lo pudore è uno ritraimento d'animo di laide cose, con paura di cadere in quelle; siccome vedemo nelle Vergini, e nelle donne buone, e nelli adolescenti che tanto sono pudici, che non solamente laddove richiesti o tentati sono di fallare, ma ove pare alcuna immaginazione di venereo compimento avere si puote, tutti si dipingono nella saccia di pallido o di rosso colore. Onde dice il foprannotato poeta nello allegato libro primo di Tebe, che quando Aceste, nutrice d'Argia e di Deifile, figlie d'Adastro Rege, le menò dinanzi agli occhi del santo padre nella prefenzia delli due pellegrini, cioè Polinice e Tideo: le Vergini pallide e rubicunde si fecero, e gli loro occhi fuggiro da cgni altrui ifguardo, e folo nella paterna faccia, quali come ficuri, li tennero. Oh quanti falli rifrena questo pudore! quante disoneste cose, e domande sa tacere! quante disoneste cupiditati raffrena! quante male tentazioni non pur nella pudica persona diffida, ma eziandio in quello che la guarda!

<sup>(1)</sup> quando Adafro Rege delli Argi, tina gli antichi Tofcani per Atladna ; \* Adafre, cioè Adrafe : come Adre ... lpiù difficile a profferire.

quante laide parole ritiene! che siccome dice Tullio nel primo degli Officj: nullo atto è laido, che non sia laido quello nominare: e poi lo pudico e nobile uomo mai non parla, ficchè a una donna non fossero oneste le sue parole. Ahi quanto sta male a ciascuno uomo che onore vada cercando, menzonare cose che nella bocca d'ogni donna stea male. La verecundia è una paura di disonoranza per sallo commesso: e di questa paura nasce uno pentimento del fallo, il quale ha in se una amaritudine ch'è gastigamento a più non fallire. Onde dice questo medesimo poeta inquella medesima parte che quando Polinice su domandato da Adastro Rege del suo essere, ch' egli dubitò prima di dicere per vergogna del fallo, che contro al padre fatto avea, e ancora per li falli di Edippo il suo padre, che pajono rimanere in vergogna del figlio: e non nominò fuo padre, ma gli antichi suoi, e la terra, e la madre; perchè bene appare, vergogna estere necessaria in quella etade. E non pure obbedienzia, foavità, e vergogna la nobile natura in questa età dimostra, ma dimottra bellezza, e snellezza di corpo, siccome dice il testo, quando dice: e sua persona adorna. È questo adorna è verbo, e non nome : verbo dico indicativo del tempo presente in terza persona. Ov' è da sapere che anche è neccellario quelta opera alla nostra buonavita, che la nostra anima conviene gran parte delle sue operazioni operare con organo corporale : e allora opera bene, che'l corpo è bene per le fue parti ordinato e disposto. E quando egli è bene ordinato e disposto, allora è bello per tutto, e per le parti; che l'ordine debito delle nostre membra rende un piacere, non so di che armonia mirabile: e la buona disposizione, cioè la fanità, getta sopra quelle uno colore dolce a riguardare. E così dicere, che la nobile natura lo suo corpo abbellisca, e faccia compto e accorto, non è altro dire, se non che l'acconcia a perfezione d'ordine: e con altre cofe, che ragionate fono, appare effere neceffarie all' adolescenza, le quali la nobile anima, cioè la nobile natura ad essa primamente intende, siccome cosa che, come detto è, dalla divina Provvedenzia è seminata.

Poiché fopra la prima particola di quella parte che mofira quello, perchè potemo conofere l'umon nobile alli fegni apparenti, è ragionato; da procedere è alla feconda parte , la quale comincia: la giounezza temperata, e forte. Dice adunque che, ficcome la nobile natura in adolcienza ubbidiente, foave, e vergognofa, adornatice della fina periona fi moftra; e così nella gioventure fi fa temperata, forte, e de

amorofa, e cortefe, e leale: le quali cinque cofe pajono, e fono necessarie alla nostra perfezione, in quanto avemo rispetto a noi medefimi. E intorno di ciò si vuole sapere, che ciò che tutta quanta la nobile natura prepara nella prima etade. è apparecchiato e ordinato per provvedimento di natura universale, che ordina la particulare alla sua persezione. Questa persezione nostra si può doppiamente considerare. Puotesi considerare secondochè ha rispetto a noi medesimi: e questa nella nostra gioventute si dee avere, che è colmo della nostra vita. Puoteli considerare secondochè ha rispetto ad altri : e perocchè prima conviene effere perfetto, e poi la fua perfezione comunicare ad altri : convienti quella fecondaria perfezione avere appreffo questa etade, cioè nella senettute, siccome di fotto si dirà. Quie adunque è da ridurre a mente quello che di fopra nel ventiduelimo Capitolo di questo trattato si ragiona dello appetito, che in noi dal nostro principio nasce. Questo appetito mai altro non sa, che cacciare e fuggire: e qualunque ora esso caccia quello che è quanto si conviene, e fugge quello che è quanto si conviene, l'uomo è nelli termini della sua persezione. Veramente questo appetito conviene effere cavalcato dalla ragione; che ficcome uno sciolto cavallo, quanto ch'ello sia di natura nobile, per se fanza il buono cavalcatore bene non si conduce; e così questo appetito, che irafcibile, e concupiscibile si chiama, quanto ch'ello fia nobile, alla ragione ubbidire conviene: la quale guida quello con freno, e con isproni, come buono cavaliere: lo freno ufa, quando elli caccia: e chiamasi quello freno temperanza, la quale mostra lo termine, infino al quale è da cacciare. Lo sprone usa, quando sugge per lo tornare al loco, onde fuggir vuole: e questo sprone si chiama fortezza, ovvero magnanimità, la qual vertute mostra lo loco, ove è da fermarfi, e da pugnare. E così infrenato mostra Vergilio, lo maggior nostro poeta, che fosse Enea nella parte dello. Eneida, ove questa età si figura, la quale parte comprende il quarto, e'l quinto, e'l sesto libro della Eneida. E quanto raffrenare fue quello, che quando, avendo ricevuto da Dido tanto piacere, quanto di fotto nel fettimo trattato fi dirà: e usando con essa tanto di dilettazione, elli si partì, per seguire onella e laudabile via , e fruttuosa , come nel quarto dello Eneida è scritto ! Quanto spronare su quello ,. quando esso Enea sostenette solo con Sibilla, a entrare nello Inferno, a cercare dell'anima del suo padre Anchise, contro a tanti pericoli, come nel festo della detta storia si dimo-

ffra !

fira! Perchè appare che nella nostra gioventute effere a nofira persezione ne convegna temperati e forti : e questo fa . e dimostra la buona natura, siccome il testo dice ispressamente. Ancora è questa età a sua persezione necessario d' essere amorofa; perocchè ad essa si conviene guardare di retro, e dinanzi, ficcome cosa che è nel meridionale cerchio. Conviensi amare li suoi maggiori, dalli quali ha ricevuto ed esfere, e nutrimento, e dottrina, ficchè esso non paja ingrato. Convienti amare li fuoi minori: acciocchè, amando quelli, dea loro delli suoi benefici, per li quali poi nella minore prosperità esso sia da loro sostenuto, e onorato. E questo amore mostra che avesse Enea il nomato poeta nel quinto sibro sopraddetto, quando lasciò li vecchi Trojani in Sicilia, raccomandati ad Aceste, e partilli dalle fatiche : e quando ammaestrò in questo luogo Ascanio suo figliuolo, con gli altri adolescentuli armeggiando; perchè appare, a quelta età effere amore necessario, come il testo dice. Ancora è necessario a questa età essere cortese; che, avvegnachè a ciascuna età sia bello l'effere di cortesi costumi, a questa massimamente è necessario, perocchè nel contrario nulla puote avere la fenertute per la gravezza fua, e per la severità che a lei si richiede: e così lo senio maggiormente. E questa cortessa mostra che avesse Enea questo altissimo poeta nel sesto sopraddetto quando dice che Enea Rege per onorare lo corpo di Misene morto, ch' era flato trombatore d'Ettore, e poi s'era raccomandato a lui , s' accinfe e prese la scure ad ajutare tagliare le legne per lo suoco che dovea ardere il corpo morto, com'era di loro costume; perchè bene appare, questa esfere necessaria alla gioventute; e però la nobile anima in quello la dimostra, come detto è. Ancora è necessario a questa età essere leale. Lealtà è seguire, e mettere in opera quelso, che le leggi dicono, e ciò massimamente si conviene al giovane; perocchè lo adolescente, com'è detto, per minoranza d'etade lievemente merita perdono : il vecchio per più sperienzia dee effere giusto, e non seminatore di legge, se non in quanto il suo diritto giudicio, e la legge è quasi tutt'uno: e quali fanza legge alcuna dee giustamente feguitare ; che non può fare lo giovane: e basti che esso segniti la legge, e in quella feguitare si dilati , siccome dice il predetto poeta nel predetto quinto libro, che sece Enea, quando sece gli giuochi in Sicilia nell'anniversario del Padre; che ciò che promisse per le vittorie, lealmente poi diede a ciascuno vittorioso, siccom' era di loro lunga usanza; ch' era loro legge. Perche è manifelto, che a quelta età, lealia, cortelia, amore fortitudo, e temperanza fieno necessarie, ficcome dice il teflo, che al presente ho ragionato; e però la nobile anima tut-

te le dimostra.

Veduto, e ragionato è affai fufficientemente fopra quella particola, che'l telto pone, mostrando quelle probità, che alla gioventute presta la nobile anima; perchè da intendere pare alla terza parte che comincia : E nella sua senetta , nella quale intende il testo mostrare quelle cose, che la nobile natura mostra, e de avere nella terza etate, cioè senettute. E dice che l'anima nobile nella fenetta si è prudente, si è giusta, si è larga, e allegra di dire bene, e pro d'altrui, e d'udire quello , cioè , che è affabile . E veramente quelle quatiro vertù a quelta età sono convenientissime. E a ciò vedere, è da sapere che, siccome dice Tullio in quello di Scnettute: certo corfo alla nostra buona età è una via semplice . e quello della nostra buona natura : e a ciascuna parte della nottra età è data stagione a certe cose . Onde , siccome all'adolescenza è dato, come detto è di sopra, quello, perchè a perfezione e a maturità venire possa; così alla gioventute è data la perfezione e la maturità, acciocchè la dolcezza del fuo fiutio a fe, e alirui fia profittabile ; che, ficcome Aristotile dice, l'uomo è animale civile, perchè a lui si richiede non pur'a se, ma ad altrui essere utile. Onde si legge di Catone, che non a se, ma alla patria, e a tutto il mondo nato effere credea. Dunque appresso la propia persezione, la quale s'acquista nella gioventute, conviene venire quella che alluma non pur sè, ma gli altri ; e conviensi aprire l'uomo quas com'una rosa che più chiusa stare non può, e l'odore ch' è dentro generato, spandere : e questo conviene effere in questa terza età che per mano corre . Conviensi adunque essere prudente, cioè savio : e a ciò essere sì si richiede buona memoria delle vedute cose, buona conoscenza delle presenti, e buona provvedenza delle future. E, siccome dice il Filosofo nel sesto dell'Etica: impossibile è essere savio chi non è buono; e però non è da dire savio uomo chi con fottratti, e con inganni procede; ma è da chiamare astuto; che , come nullo direbbe savio quelli che si sapesse ben trarre della punta d'un coltello nella pupilla dell'occhio; così non è da dire favio quelli che ben fa una malvagia cofa fare, la quale facendo, prima sè fempre, che altrui, offende. Se ben fi mira, della prudenzia vengono i buoni confieli , i quali conducono sè , cd altri a buon fine

CONVITO DI DANTE. 2

nelle umane cose, e operazioni. E questo è quel dono, che Salamone, veggendofi al governo del popolo effere posto, chiese a Dio , siccome nel terzo libro delli Regi è scritto : nè questo cotale prudense non atsende i dimandi configliami; ma provveggendo per lui fanza richiefta colui configlia; ficcome la roía, che non pure a quelli che va a lei per lo suo odore, rende quello, ma eziandio qualunque appresso lei va . Potrebbe qui dire alcuno medico, o legista : dunque porterò io il mio configlio, e darollo, eziandiochè non mi fia chiesto, e della mia arte non arò frutto? Rispondo, siccome dice nostro Signore: (')a grado ricevo, se a grado è dato. Di-co adunque, messer lo legista, che quelli consigli che non hanno rispetto alla tua arte, che procedono solo da quel buono fenno, che Iddio ti diede , che è prudenzia , della quale si parla: tu nol dei vendere a' figliuoli di colui che'l t' ha dato: quelli che hanno rispetto all' arte, la quale hai comperata, vender puoi; ma non sì che non si convengano alcuna volta decimare, e dare a Dio, cioè a quelli miferi, a cui folo il grado Divino è rimafo. Convienti anche a quelta età esfere giusto, acciocchè li suoi giudici, e la sua autoritade sia un lume, e una legge agli altri. E perchè questa singular vertù, cioè giustizia, fu veduta per gli antichi filosofi apparire perfetta in quelta età, il reggimento delle città commisero in quelli che in questa età erano; e però il Collegio degli Rettori fu detto Senato. O misera, misera Patria mia! quanta pietà mi strigne per te, qual volta leggo, qual volta scrivo cosa che a reggimento civile abbia risperto! Ma perocchè di giustizia nel penultimo trattato di questo libro si tratterà, basti qui al presente questo poco aver toccato di quella. Convienti anche a questa età effere largo; perocchè allora si conviene la cosa, quanto più sansface al debito della sua natura: nè mai al debito della larghezza non si può satissare, così come in questa età; che se volemo bene mirare al proceffo d'Aristotile nel quarto dell'Esica, e a quello di Tul-lio in quello delli Offici, la larghezza vuole essere lungo tempo, tale che il largo non noccia a fe, nè ad altrui : la qual cola non si può avere sanza prudenzia, e sanza giustizia : le quali vertù anzi a questa etade avere perfette per via naturale è impossibile. (1) Ahi malestrui e malnati, che disettate ve-

(1) a grado. \* Lat. gratis. Gr. nella Scritura èvenir, in done. Malgrado; n'ngratis. Plante. (2) Abi malefirui e malnati. Al. male grado; n'ngratis. Plante. dove e pupilli, che rapite alli men possenti, che furate ed occupate l'altrui ragioni: e di quello corredate conviti , donate cavalli e arme, robe e danari, portate le mirabili vestimenta , edificate li mirabili edifici : e credetevi larghezza fare : e che è quetto altro a fare, che (') levare il drappo d'in full' altare, e coprire il ladro, e la sua mensa! Non altrimenti si dee ridere, (1) tiranni delle vostre mensioni, che del ladro, che menasse alla sua casa li convitati, e la tovaglia furata di full'altare, con gli fegni ecclefiaftici ancora, poneffe in fulla menfa, e non credesse che altri se n'accorgesse. Udite, ostinati, che dice Tullio contro a voi nel libro degli Uffici: sono molti certo difiderofi d'effere apparenti e gloriofi , che tolgono agli altri per dare agli altri: credonfi effere buoni tenuti, e arricchiscono per qual ragione effer voglia; ma ciò tanto è contrario a quello che fare si conviene, che nulla è più. Convienti anche a questa età essere affabile, ragionare lo bene, e quello udire volentieri; imperocchè allora è buono ragionare lo bene, quando ello è ascoltato. E questa età pur ha seco una ombra d'autorità, per la quale più pare che l' nomo ascolti, che nella più tostana età: e più belle e buone novelle pare dovere sapere per la lunga sperienza della vita. Onde dice Tullio in quello di Senettute, in persona di Catone vecchio : a me è () rincresciuta e volontà, e diletto di stare in colloquio, più ch'io non solea. E che tutte e quattro queste cose convegnano a questa età, n' ammaestra Ovidio nel fettimo Metamorfofeos, in quella favola ove ferive, come Cefalo d' Atene venne a Ecaco Re per foccorfo nella guerra, che Atene ebbe con certi: mostra che (\*) Ecaco vecchio fosse prudente, quando avendo per pestilenza di corrompimento d'aire quasi tutto il popolo perduto, esso saviamente ricorfe a Dio , e a lui domando lo ristoro della morta gente: e per lo suo senno che a pacienzia lo tenne, e a Dio tornare lo fece, lo fuo popolo ristorato gli fu maggiore che prima . Mostra che fosse giusto , quando dice che ello fu partitore a novo popolo , e distribuitore della terra diferta sua. Mostra che sosse largo, quando disse a Cesalo dopo la domanda dell'ajuto; o Atene, non domandare a me ajutorio, ma (1) toglictevelo; e non dite a voi: dubitose le

(1) levere il drappo d'in full' al- [Pag. 209. v. 10. e che tiranni fia tare, " Drappe . Franz. drap , ogni vocativo . forta di panno.

(1) tiranni delle voftre menfioni.
(1) Esa
al. Il tiranno delle voftre mesfioni. al.
(1) tiranni ec. Credo che debba dire mesfio. fient , nel fignificato già esposto alla

(3) rincresciuta, cioè ricresciuta. (4) Ecaco, cioè Eaco. (5) reglierevelo . al. reglitelo. fot-

forze, che ha questa isola: e tutro quello è flato delle mie cosciforze no ci menomano, anzi ne sono a noi di sopercho, e
lo avverfario è grande, e il tempo da dare è bene avventurolo Re sanza fusta. Ahi quante cose sono da notare i questa iripotta: ma a bunon intenditore bassi effere posto qui ,
come Ovidio il pone. Mostra che fosse s'atable, quando dice: e tirtae per lungo s'ermone a Cesto la storia della pellilenzia del sino popolo diligentmente, e lo ristoramento di
quello. Perchè assa è maniscisto, a questa età essere quattro
cose convenienti; perchè la nobile natura le mostra in esta,
s'economi il resto dice: e perchè più memorabile sia l'esempro
che detto è, d'Ecaco Re, che questi si parte di Thelamon,
e di Foco, del quale Thelamon nacque Ajace, e Peleus, e
Achille.

Appresso della ragionata particola è da procedere all'ultima cioè a quella che comincia: Poi nella quarta parte della vita; per la quale il testo intende mostrare quello che sa la nobile anima nell'ultima età, cioè nel senio: e dice ch'ella fa due cose: l'una, ch'ella ritorna a Dio, siccome a quello porto, ond'ella fi partio, quando venne a entrare nel mare di questa vita: l'altra si è, ch'ella benedice il cammino, che ha satto, perocch'è fatto diritto e buono, e fanza amaritudine di tempetta. E qui è da sapere che siccome dice Tullio in quello di Senettute, la naturale morte è quali porto a noi di lunga navigazione, e riposo: ed è così, come il buono marina-10, come esso appropingua al porto, cala le sue vele, e soavemente con debile conducimento entra in quello; così noi dovemo calare le vele delle nostre mondane operazioni, e tornare a Dio con tutto nostro intendimento, e cuore; sicchè a quello porto si vegna con tutta soavità, e con tutta pace. E in ciò avemo della nostra propia natura grande ammaestramento di foavità, che in essa cotale morte non è dolore, nè alcuna acerbità ; ma ( 1 ) ficcome un pomo maturo leggiermente e fanza violenza si spicca dal suo ramo; così la nostra anima sanza doglia si parte dal corpo, ov' ella è stata. Onde Aristotile in quello di Gioventute, e Senettute dice Ff 2

<sup>(1)</sup> secence un pomo maturo leg. sunt, vi avelluntur: si matura & giermente e sança violença si spicea secta, decidunt; sicotiam adolescendal sunt ramo, ec. \* Clc. de Senech. sibus vis aufers, senibus maturisa. Et quass poma ex arbere, si ciudal

che (1) sanza tristizia è la morte ch' è nella vecchiezza. E ficcome a colui che vicne di lungo cammino, anzi ch'entri nella porta della sua città , gli si fanno incontro li cittadini di quella; così alla nobile anima si fanno incontro, e deono fare quelli cittadini della eterna vita: e così fanno per le fue buone operazioni, e contemplazioni; che già essendo e a Dio renduta, e astrattasi dalle mondane cose, e cogitazioni, vedere le pare coloro che appresso di Dio crede che sieno. Odi che dice Tullio in persona di Carone vecchio: a me pare già vedere, e Icvomi in grandissimo studio di vedere li nostri padri, che io amai, e non pur quelli, ma cziandio quelli, di cui udii parlare . Rendesi dunque a Dio la nobile anima in questa età: e attende la fine di questa vita con molto desiderio, e uscire le pare dell' albergo, e ritornare nella propia mansione: uscire le pare di cammino, e tornare in città: uscire le pare di mare, e tornare a porto. O miseri e vili, che colle vele alte correte a quello porto : e laddove dovrelle ripofare, per lo impeto del vento rompete, e perdete voi medesimi, là ove tanto camminato avete. Certo il Cavaliere Lancialotto non volle entrare colle vele alte, nè il nobilifimo nostro Latino Guido Montefeltrano, Bene questi nobili calaron le vele delle mondane operazioni, che nella loro lunga età a religione si rendero, ogni mondano diletto, e opera disponendo. E non si puote alcuno scusare per legame di matrimonio che in lunga età il tenga, che non torna a religione pur quelli che a San Benedetto, e a Sant'Agustino, e a San Francesco, e a San Domenico si fa d'abito, e di vita simile; ma cziandio a buona e vera religione fi può tornare, in matrimonio stando, che Iddio non vole religioso di noi, se non il cuore . E però dice San Paolo alli Romani : non quelli ch' è manifestamente Giudeo , nè quella ch' è manifesta carne , è circoncisione: ma quelli che in nascoso è Giudco: e la circoncisione del cuore in ispirito, non in littera, è circoncisione: la loda della quale non dagli uomini, ma da Dio. E benedice anche la nobile anima in quetta età li tempi paffati, e bene li può benedire; perocchè per quelli rivolvendo la fua memoria, essa si rimembra delle sue diritte operazioni, sanza le quali al porto, ove s'appressa, venire non si potea con tanta ricchezza, nè con tanto guadagno. E fa come il buono mercatante che, quando viene presto al suo porto, esami-

<sup>(1)</sup> fanza szestzta è la morte, judenrez, consumazione : quella de' cè è nella vecchezza. La morce giovani osticie, speguimente, estimate vecchi da Arittotile è chianutal l'ene, che si sa con violenza.

na il fuo procaccio, e dice : fe io non fossi per cotale cammino passato, questo tesoro non averei io, e non averei io, di ch'io godeffi nella mia città, alla quale io m'appreffo; e però benedice la via, che ha fatta. E che queste due cose convengano a questa età, ne figura quello grande poeta Lucano nel secondo della sua Farsallia, quando dice che Marzia tornò a Catone, e richiese lui, e pregollo che la dovesse riprendere quarta; per la quale Marzia s'intende la nobile anima. e potemo così ritrarre la figura a verità. Marzia fu vergine, e in quello stato significa l'adolescenzia: poi venne a Catone, e in quello stato significa la gioventute : sece allora figli, per li quali fignificano le vertù che di fopra fi dicono convenire alli giovani: e partissi da Catone, e maritossi ad Ortensio, perchè fignifica che si parti la gioventute, e venne la senetture : fece figli di questo anche, perchè significano le verrù che di sopra si dicono convenire alla senettute : morì Ortensio, perchè fignifica il termine della fenettute : e Marzia vedova fatta, per lo quale vedovaggio fi fignifica lo fenio : tornò Marzia dal principio del suo vedovaggio a Catone, perchè significa la nobile anima dal principio del fenio tornare a Dio. E quale nomo terreno più degno fu di feguitare Iddio, che Catone? Certo nullo. E che dice Marzia a Catone? (1) Mentrechè in me su il sangue, cioè la gioventute, mentre che in me fu la maternale vertute , cioè la fenettute che ben' è madre dell'altre etadi, siccome di sopra è mostrato ; io, dice Marzia seci e compiei li tuoi comandamenti : cioè a dire che l'anima stette ferma alle civili operazioni di te : e tolsi due mariti, cioè a due etadi fruttisere sono stata. Ora, dice Marzia che'l mio ventre è lasso, e ch'io sono per li parti vota, a te mi ritorno, non essendo più da dare ad altro sposo: cioè a dire che la nobile anima cognoscendosi non avere più ventre da frutto, cioè li fnoi membri fentendofi a debile stato venuti, torno, a Dio, colui che non ha mestieri delle membra corporali. E dice Marzia: (2) dammi le parti degli antichi letti , dammi lo nome folo del maritaggio ; ch'è a dire che la nobile anima dice a Dio: dammi, Signor

( 1 ) Mentreche in me fu il fangue, ec. Lucan. libr. 2. Dum fanguis inerat, dum vis, materna peregi Juffa, Cato, & geminor except (2) dannmi leparit degli anti-frin maritor.
Visceribus laffit, partuque exbaupatti, dal testo di Lucano che dice

Jam nulli tradenda piro: da fa-

dera prifes Illibata thori : da tantum nemen Connubit. &c.

fadera; ma i MSS. hanno paris .

mio, omai ripolo di te: dammi almeno, ch'io in quella tanta vita sia chiamata tua. E dice Marzia: due ragioni mi muovono a dire questo: l'una si è, che dopo me si dica ch'io sia morta moglie di Catone: l'altra fi è , che dopo me fi dica che tu non mi scacciatti , ma di buon' animo mi maritasti . Per queste due cagioni si muove la nobile anima, e vuole partire d'esta vita sposa di Dio: e vuol mostrare che graziosa sosse a Dio la sua creazione. Oh isventurati e malnati, che innanzi volete partirvi d'esta vita sotto il titolo d'Ortenfio, che di Catone: nel nome di cui è bello terminare ciò che delli fegni della nobiltà ragionare fi convegna; perocchè in lui essa nobiltà tutti gli dimostra per tutte etadi.

Poichè mostrato è il testo, e quelli segni, li quali per ciascuna etade appajono nel nobile uomo: e per li quali conoscere si può: e sanza li quali essere non può, come 'l Sole sanza luce, e'l fuoco fanza caldo; grida il testo alla gente all' ultimo di ciò che di nobiltà è contratto, e dice: o voi, che udito m' avete, vedete, quanti fono coloro che fono ingannati! cioè coloro che per effere di famole, e antiche generazioni, e per effere discesi di padri eccellenti, credono effere nobili, nobiltà non avendo in loro. E qui surgono due quistioni, alle quali nella fine di questo trattato è bello intendere . Potrebbe dire Ser Manfredi da Vico, che ora Pretore fi chiama, e Perfetto: com' ch' io mi sia, io reduco a memoria e rap prefento li miei maggiori che per loronobiltà meritaro l' ufficio della Prefettura : e meritaro di porre mano al coronamento dell'Imperio: ( 1 ) meritaro di ricevere la rofa dal Romano Pastore; onore deggio ricevere, e reverenzia dalla gente . E questa è l'una quistione. L'altra è che potrebbe dire quelli di Santo Nazzaro di Pavia, e quelli delli Piscitelli di Napoli: se la nobiltà è quello che detto è, cioè seme Divino, nella umana anima graziofamente posto: e le progenie, ovvero schiatte, non hanno anima, siccom'è manifesto; nulla progenie, ovvero schiatta dicere si potrebbe nobile: e quefto è contro all'openione di coloro che le nostre progenie di-

<sup>(1)</sup> meiters de interes la Re-placa de Comer Apriler La Red. (1) en de con est de la Repubblica Con-de de Comer Apriler La Red. (1) en de con est de la recello de la Regional de la Red. (1) en la Red.

cono effere nobiliffime in loro cittadi . Alla prima queftione risponde Giovinale nell' ottava satira, quando comincia quasi esclamando : che fanno queste onoranze che rimangono degli antichi? se per colui che di quelle si vole ammantare, male si vive: se per colui che delli suoi antichi ragiona, e mostra le grandi e mirabili opere , s'intende a mifere e vili operazioni : avvegna, dice esso poeta, satiro nobile, per la buona generazione quelli che della buona generazione degno non è, questo non è altro che chiamare lo nano gigante . Poi appresso dice questo tale: da te alla statua, fatta in memoria del tuo antico, non ha diffimilitudine altra, fe non che la fua testa è di marmo, e la tua vive . E in questo (con reverenzia il dico) mi discordo dal poeta; che la statua di marmo, o di legno, o di metallo, rimafa per memoria d' alcuno valente uomo si dissomiglia nello effetto molto dal malvagio discendente : perocchè la statua sempre afferma la buona opinione in quelli che hanno udito la buona fama di colui , cui è la flatua , e negli altri genera : lo malvagio figlio, o nepote fa tutto il contrario; che l'opinione di coloro ch' hanno udito il bene delli suoi maggiori , fa più debile ; che dice alcuno loro pensiero : non può essere che delli maggiori di questo sia tanto quanto si dice , poichè della loro semenza così fatta pianta si vede; perchè non onore, ma disonore ricevere dee quelli che alli buoni mala testimonianza porta. E però dice Tullio, che 'l figliuolo del valente nomo dee proccurare di rendere al padre buona testimonianza. Onde al mio giudicio, così come chi uno valente uomo infama, è degno d'effere suggito dalla gente, e non ascoltato; così l'uomo vile, difceso delli buoni maggiori, è degno d'effere da tutti scacciato : e deesi lo buono uomo chiudere gli occhi , per non vedere quello vitoperio vituperante della bontà che in fola la memoria è rimafa. E questo basti al prefente alla prima quistione che si movea. Alla seconda quistione si può rispondere che una progenie per se non ha anima; e ben'è vero che nobile si dice, ed è per certo modo. Onde è da sapere che ogni tutto si fa delle sue parti, ed è alcuno tutto che ha una effenzia femplice colle sue parti ; siccome in uno uomo è una esfenzia di tutto, e di ciascuna parte fua: e ciò che fi dice nella parte, per quello medefimo modo si dice essere in tutto. Un'altro tutto è, che non ha es- . fenza comune colle parti, ficcome una massa di grano; ma è la fua una effenza fecondaria, che refulta da molti grani che vera, e prima essenza in loro hanno. E in questo tutto

entale si dicono essere le qualità delle parti, così secondamente come l'essere : onde si dice una bianca massa ; perchè li grani, onde è la massa, sono bianchi. Veramente questa bianchezza è più nelli grani prima, e secondariamente resulta in tutta la massa; e così secondariamente bianca dicer si può : e per eotal modo si può dicere nobile una schiatta, ovvero una progenie. Ond'è da fapere che siccome (') a fare una massa convengono vincere i bianchi grani; così a fare una nobile progenie convengono in essa nobili uomini, di ciò vincere, effer più degli altri, ficchè la bontà colla fua grida obscuri e celi il contrario, ch'è dentro. E siccome d'una massa bianca di grano si potrebbe levare a grano a grano il formento, (2) e a grano restituire meliga rossa, e tutta la massa finalmente cangerebbe colore; così della nobile progenie potrebbono li buoni morire a uno a uno, e nascere in quella li malvagi, tanto che cangerebbe il nome, e non nobile, ma vile da dire farebbe. E eosì basti alla seconda quistione

effere risposto. Come di sopra nel terzo Capitolo di questo trattato si dimostra, questa Canzone ha tre parti principali; perchè ragionate le due, delle quali la prima comineia nel Capitolo predetto, e la seconda nel sestodecimo; sicchè la prima per tredici, e la seconda per quattordici è terminata, sanza lo proemio del trattato della Canzone, che in due Capitoli si comprese : in questo trentesimo e ultimo Capitolo della terza parte principale brievemente è da ragionare, (1) la quale per tornata di questa Canzone (4) fatta su alcuno adornamento: e comincia: Contra gli erranti , mia Canzone, andrai . E qui principalmente si vuole sapere che ciascuno buono fabbricatore, nella fine del fuo lavoro, quello nobilitare e abbellire dee, in quanto puote , acciocchè più celebre e più preziolo da lui si parta. E questo intendo, non come buono fabbricatore , ma come seguitatore di quello , sare in questa parte . Dico adunque : Contra gli erranti , mia . Questo Contra gli erranti , è tutt' una parte , ed è nome d'esta Canzone, tolto per esempro del buono Fra Tommaso d' Aquino , che a un suo libro, che sece a confusione di tutti quelli,

<sup>(1)</sup> a fore one maß. Parkingures Carriere. \* Tronca. citch des dire fore me bance mil. spekeffe die Carriere, che si post offs. Melley Jate frei ultimo.

grotts. Melley J. Lit. meller.

(1) la quie per ternara all frei al litte de l'acce demandre de l'acce de l'acce

## CONVITO DI DANTE.

che disviavano da nostra Fede, pose nome Contra Gentili . Dico adunque, che tu andrai; quasi dica : tu se'omai persetta. e tempo è da non stare ferma, ma di gire, che la tua impresa è grande. E quando tu sarai In parte, dove sia la donna nostra; dille il tuo mestiere. Ov' è da notare che, siccome dice nostro Signore, non si deono le margherite gittare innanzi a' porci; perocchè a loro non è prode, e alle margherite è danno: e come dice Isopo poeta nella prima favo-la: più è prode al gallo un granello di grano, che una margherita; e però quella lascia, e quello ricoglie. E in ciò confiderando a causela dice : comando alla Canzone, che i fuo mestiere discopra, laddove questa donna, cioè la Filosofia si troverà. Allora si troverà questa donna nobilissima, quando si truova la sua camera , cioè l'Anima, in cui essa alberga: ed essa Filosofia non solamente alberga pur nelli sapienti; ma eziandio, come provato è di sopra in altro trattato, ella è dovunque alberga l'amore di quella: e a questi cotali dico che manifesti lo suo mestieri; perchè a loro sarà utile la sua fentenzia, e da loro ricolta. E dico ad essa: dii a questa donna: Io po parlando della amica postra . Bene è sua amica nobilitade; che tanto l' una coll'altra s'ama, che nobiltà sempre la dimanda: e Filosofia non volge lo sguardo suo dolcissimo all'altra parte. On quanto, e come bello adornamento è questo, che nell'ultimo di questa Canzone si dà ad essa, chiamandola amica di quella, la cui propia ragione è nel secretissimo della Divina mente!

Fine del Conviso di DANTE.

## PISTOLA DI DANTE ALIGHIERI

## POETA FIORENTINO

## ALLO 'MPERADORE ARRIGO

DI LUZIMBURGO.

L Gloriofissimo, e Felicissimo trionfatore, e singolare Signore, Messer' Arrigo, per la Divina Provvidenza Re de Romani, e sempre accrescitore, i suoi devotiffimi, Dante Alighieri Fiorentino, e non meritevolmente sbandito, e tutti i Tofcani universalmente, che pace desiderano, mandano baci alla terra dinanzi a' vostri pie-

(1) L'Edilo, al suale fa condennato Dante de fuoi condictal·
cendo: Ese spotem vertes mittes
condo: Ese spotem vertes mittes
condo: Ese postem vertes mittes
condictalination de la condictalination
la nofita Città, fu casia, che jue, Remane Pentifei non inipiaesqii con nimo appelionato fori-levat cam mentali ila fibitis and
vaffe quefa lettera ad Artizo Imperatore, e utro Il libro delli Moi Illa signor esercatore Colpo notation veite defeits actent at Article inlanding the control of the con

Fram-

PISTOLA DI DANTE. di. Testificando la profondissima dilezione di Dio, a noi è lasciata la redità della pace ; (1) aceiocchè nella sua mara-

vieliofa dolcezza la speranza della nostra cavalleria s'aumiliasfe: nell'ufo d'effa meritaffimo l'allegrezze della vittoriola patria del Cielo; ma la fagacitade, e la perfecuzione dell'antico e superbo nimico, il quale sempre, e nascosamente agguata la prosperitade umana, disertando molti, i quali confentirono, e vollero; per l'affenzia del tutore, noi altri non volenti crudelmente (1) spogliò. Quinci è , che noi lungamente fopra i fiumi della confusione piangemo: e gli ajutor i del giulto Re continuamente addomandiamo, il quale dispergesse la tirannia del superbo tiranno, e che noi nella nostra giustizia risormasse. Comunque tu , successore di Cesare e di Augusto, passando i gioghi d'Apennino, gli onorgvoli fegni Romani di Monte Tarpeo recasti, (1) al postutto i lunghi fospiri sostarono, e i diluvi delle lagrime manearono: e siccome il Sole molto desiderato levandos, così (4) la Gg 2

## Frammento d'una Pistola di DANTE.

nienti mies dagi engange cemery) (mas pres trus f ma uno tende no-del mie Priscula ebbra cagiene e (ita s' ella feguiti poi in Latino principle. Del qual Peterato p ben-o Volgare, nè deve fi possa trova-chè per pudenza è non fess degre ; el l'Cinelli dice che vi sono nondimeno e per fede e per ei à le fuo Epissela res elegantssima. La non n'era indegne ; perciecche dieci anni erano già saffati , dopo la battaglia di Campaldino, nella qua-le la Parte Ghivellina fu quafi del tutto morta e disfatta : deve lo eb- lie di Clemente, acctocche eleggeste-bi temenza molta, e nella fine gran- eo un Papa Italiano. Di qui si diffima allegrezza, per gli varj caft deduce, che quefte tre lettere fia-no flate scritte in Latino: e che D'un'altra lettera affai lunga fa

menzione il suddetto Vellutello feritta da Dante a tutto il popolo Fiorentino nel tempo del fuo efi-

( 1 ) Acciecchi nella sua mara-vigliosa delcezza la speranza della nestra cavalleria s'aumiliasse. ul. afprezza in vece di fperanza. Speranza ( come jo credo ) è quella preienza della persona, che per una certa vanagloria viene talvolta Ingl. at allcon qualche caricatura offentata 3; da chi pretende d'acquiflare apparente nel cofpetto degli uomini . fecle. La nuvola di miglior venta nel cofpetto degli uomini . fecle.

Tust? i mali e sutti gl'intenve-, lio, la quale comincia : Pepulemee, nienti miet dagl'infausti comizj quid feci tibi ? ma non rende noprima al Reggimento di Firenze nel tempe del suo efilie : la seconda ad Enrigo Imperadore: la torza a' Per-porati d' Italia, nolla Sede Vacanper tanto quella ad Arrigo Imperadore, impressa in questa Raccolta, fia una traduzione, fatta però anticamente.

> fervazioni fopra la Collazione dell' Abate linar, al Cap. 50. pag. 17-

v. 38.
(2) Spoglib. al. Scattle.
(3) al possible. Al possuite, cloc dope tutte. Frant. apres sens.

PISTOLA DI DANTE. nuova speranza di miglior secolo a Italia risplendè . Allora molti vegnendo innanzi a'loro defideri, in gioja con Vergilio: così i regni di Saturno, come la vergine (1) ritornando, cantavano. Ma ora, che la nostra speranza, o l'effetto del desiderio, o la faccia della verità ammonisca questo, già si crede che tu dimori costì, o pensasi che tu torni indietro, nè più nè meno, (1) come se Josuè, il figliuolo di Amos il comandaffe; fiamo costretti a dubbiare nella certitudine, e rompere (1) nella voce così ; se'tu colui, il quale dovevi venire, o aspettiamo un'altro? Ed avvegnachè la lunga fete, ficcome la furiofa fuol fare, pieghi in dubbio quelle cose, le quali erano certe, perocch'elle erano presso; nientemeno in te speriamo e crediamo , affermando te esfere ministro di Dio, e figliuolo della Chiesa, e promovitore della Romana gloria. Imperò io che scrivo così per me, come per gli altri, siccome si conviene alla Imperiale Maestade, vidi te benignissimo, e udii te pietosissimo, quando le mie mani toccarono i tuoi piedi, e le labbra mie pagarono il lor debito, quando si esultò in me lo spirito mio. Ma che con si tarda pigrezza dimori , noi ci maravigliamo , quando già molto tu vincitore nella valle del Pò dimori non lungi, Toscana abbandoni, lascila, e dimentichila: che se tu arbitri che intorno a' confini di Lombardia fiano intorniate le regioni da difendere Imperio, non è così al postutto, come noi pensiamo; perciocchè (4) la gloriofa fignoria de' Romani non fi strigne colli termini d'Italia, nè collo spazio d'Europa, in tre parti divifa. E s'ella, la quale ha fofferta (1) forza contradia, raccoglierà da ogni parte quello che la regge a ragione non corrotta, aggiungendo l'onde del Mare Amfitrito, appena degnerà d'effer cinta colla non utile onda del Mare Oceano. È in verità egli è scritto : nascerà il Trojano Celare della bella Schiatta, il quale terminerà lo mperio col Mare Oceano, e la fama colle stelle . E conciossiacosachè Ottaviano Augusto comandaffe che'l mondo universalmente fosse discritto, siccome il nostro Bue, Santo Luca Evangelisto, acceso della fiamma dello eterno fuoco, mugghia, s'egli non avelle aperto il Comandamento della Corte del giustissimo Principato l' Uni-

PISTOLA DI DANTE. 237
genito Fipfinolo di Dio, fatto Umo, a confessare se effer
suddito secondo la natura, ch' egii avea presa, allordinamento
d'Ottaviano, non averebbe allora voluto nassere della Vergine; in vertita egii non avrebbe confortato il giusto, al quale
si conviene adempiere ogni giulizia. Vergognisi dubque di stare (1) vimedica ed lumeramente in posi se statistica del

ne; in verità egli non arrebbe confortato il giuflo, al quale fi conviene adempiere ogni giuflità. Vergogniti dubque di flare (°) impedicato si lungamente in una aja firettifilma del mondo colui, al quale tutto 'l mondo afpetta: e non discorra dallo figuardo d'Ottaviano Augulto; che Tofcana iriannefa nella fidanza dello indugio fi conforta: e continuamente confortando la fuperbia de maligin, nuove forze raguna, aggiungendo prefunzione a prefunzione. Intuoni dunque in te ancorra quella voce di Curio a Cefare.

(\*) Dum trepidant nullo firmate robore partes, Tolle moras: semper nocuit differre paratis. Par labor, atque metus pretio majore petuntur.

Intuoni ancora in te quella voce discesa dal Cielo, increpando contra Enea:

Si te nulla movet tantarum gloria rerum, Nec super ipse tua moliris laude laborem; Ascanium surgentem, & special sulis Respice, cui Regrum Italia, Romanaque tellus Debentur.

Giovanni, reale in verità, tuo Primogenito, e Re, il quale dietro al fine della luce ch'ora fi leva, la fueccifione del mondo che fegue, afpetta, a moi è un'altro Afcanio, il quale feguendo l'orme del gran Padre contra a guelli di Turno, contra i nemici in ogni luogo, come leone, intrudelirà: e verfo i Latini nelli fedeli amici, ficcome appello, s' aumiliarà. Guardino avanti gli alti configil del facratifitmo Re, cioè a dire, che l'edell'ale giadicto per quelle parto del Samuello non fi rinsferifea: quando na eri piecoli dinami ali faccia tua, non foli tu fatto capo me' Tribi d'Ifrael , e te il Opini.

guenti, fi trovano in alcuni MSS.

gnore unse in Re, e miseti il Signore in via, e disse : va, uccidi i peccatori d'Amalech ? imperciocchè tu fe' fagrato in Re, acciocche tu percuota il popolo d'Amalec, e al popolo d'Agagi non perdoni: e vendica colui , il quale ti mandò . della gente bestiale, e della sua solennitade affrettata; le quali cittadi Amalec, ed Agagi dicono fanarsi. Tu così vernando, come tardando a Milano dimori, e pensi spegnere per lo tagliamento de' capi la velenolissima Idra? Ma se tu ti ricordassi le magnifiche cose fatte gloriosamente da Alcide, tu conosceresti che tu se' così ingannato, come colui, al quale il pestilenzioso animale ripollando con molte teste per danno cresceva, infino a tanto che quello magnanimo instantemente tagliò il capo della vita. In verità egli non vale a diradicare gli alberi il tagliamento de'rami; anzi ancora moltiplicando, essendo verdi, rifanno rami, infino a tanto che le radici sono fane, acciocch' elle dieno alimento. Che, (1) o Principe folo del mondo, annunzierai tu aver fatto? quando avrai piegato il collo della contumace Cremona, non si volgerà la subita rabbia o in Brescia, o in Pavia? Sì, farà cetto : la quale altresi , quand' ella farà flata flagellata, incontanente un' altra rabbia fi rivolgerà o in Vercelli, o in Bergamo, o altrove: ed infinattanto andrà facendo così, che fia tolta via la radichevole cagione di questo pizzicore, e divelta la radice di tanto errore: col tronco i pungenti rami inaridifcono. Signore, tu eccellentissimo Principe de'Principi sei, e non comprendi nello sguardo della somma altezza, ove la volpicella di questo puzzo, sicura da cacciatori, rigiaccia. In verità non nel corrente Po, nè nel tuo Tevere questa frodolente bee ; ma l'acqua del fiume d' Arno ancora li fuoi inganni avvelenano. E forse tu nol sai Firenze? Questa, crudel morte è chiamata: questa è (2) la vipera volta nel ventre della madre: questa è la pecora inferma, la quale col suo appressamento contamina le gregge del suo Signore : questa è Mirra scelerata ed empia, la quale s'infiamma nel fuoco degli abbracciamenti del padre : quella è quella Amata impaziente , la quale rifiutato il fatato matrimonio, non teme di prendere quello genero, il quale i fati negavano; ma furialmente a battaglia il chiamò, ed alla fine malardita, pagando il debito con un lac-

<sup>( 1 )</sup> O Principe folo del mando... De jallu.

\* népus wipec, dice dello Impera
dore Romano l' Imperadore Antonino nel ticlo della legge Rodia!

PISTOLA DI DANTE. cio, s'impiccò. Veramente con ferità di vipera si ssorza di squareiar la madre, infino a tanto ch' ella aguzza le corna del rubellamento contra Roma, la quale la fece di fua immagine e fimilitudine . Veramente caceia fuori i viziofi fummi , accendendosi la rabbia: e quivi le pecore vicine, e strane s' infermano, mentrechè allacciando con falfe lufinghe, e con fingimenti raguna con feco i fuoi vicini; e quelli ragunati fa impazzare . Veramente ella sè incende e arde nelli diletti earnali del padre, mentrechè con malvagia follecitudine fi sforza di corrompere contra a te il confentimento nel Sommo Pontefice, il quale è padre de padri. Veramente contradia all'ordinamento di Dio, adorando l'idolo della fua propria volontade; infino ch'ella, avendo spregiato il suo Re legittimo, la pazza non si vergogna a pattovire con non suo Re ragioni non sue, per potenzia di malsare. Ma la femmina furiosa attende al laccio, col quale ella si lega; perocchè spesse volte alcuno è messo in malvagio senno, aceiocchè in esso vi faccia quelle cose che non si convengono : le quali opere, avvegnachè fieno inginfte, le pene d'esse fono conosciute esser degne. Adunque rompi le dimoranze, alta schiatta d'Ifaia : prenditi fidanza degli occhi del tuo Signore Dio Sabaoth , dinanzi al quale tu adopri : e questo Golia colla frombola della tua fapienza, e colla pietra della tua fortezza abbatti; perocchè nella fua caduta l' ombra della tua paura coprirà l'efercito de Filistei : suggiranno (1) i Filistei , e sarà libero Ifrael. Allora l'eredità nostra, la quale sanza intervallo piangiamo efferei tolta, incontanente ci farà reftituita. Siceome noi ora ricordandoci che noi fiamo di Gierufalem fanta in esilio in Babilonia, piangiamo; così allora cittadini, e respiranti in pace ed in allegrezza, le miserie delle confufioni rivolgeremo. Scritto in Toscana sotto la sonte d' Arno adì xvi. del mese d'Aprile MCCCXI. nell'anno primo del Coronamento d' Italia dello splendidissimo ed onoratissimo Arrigo.

Il Fine della Piftola di DANTE.

( t ) Filifei , al. Filifleni .

# D A N T E

VOLGARE
ELOQUENZA.

Col Testo latino a Colonna.

VULGARI ELOQUIO.

SIVE IDIOMATE

LIBER PRIMUS. CAPUTI

CUIA nemium aute not de Vigare Romania de la Volgare Romania na, successa mentante de la Volgare Romania nitra ministra de la Volgare Romania nitra ministra de la Volgare Romania nitra del Romania nitra del Volgare Romania nitra del Romania nit

LIBRO PRIMO

DELA VOLGARE ELOQUENZIA

DIDANTE LIGIERI.

CAPITOL O PRIMO.

Che cola ha il parlar Volgare y e come è differente dal Grammaticale.

non saman viris, sed et spannelle gu usimini, ma ancio-iam mulitets, è parqui in ira le femine, è i picciolifan-tantier, in quantum Natura-permittit: voltente difercitionem este pi sforzino percenire; proprietti della contente difercitionem este più della collectione in disputiter incidare tilorum, que difercazione di coloco, i quali tanquam caeci ambulant per pla come ciechi passeggiano per le teas, plerumque anteriora pole le cose posteriori essere anteriora putantes : Verbo aspirante riori , con lo ajuto , che Dio de coelis , locutioni vulgarium ci manda dal Cielo, ci sforzade cesti: , focationi vonigariami [ci manda dal Cielo, ci forzagentium produli tentadimus: .mm i emo di dat giovamento al
folom aquam softri ingunii adi parlare de le genti volgari;
tantum poculum hustrientri, fali fo folomente i acqua dei notantum poculum hustrientri, fali folomente i acqua dei noaccipiendo, vol compilando ai
alii; petitora mificente; sui do, overeo compilando cocarinde potionare poffimus dalcifi; [ci migliori da gli altri, quelle
mam prometium. Sed quisi con le notire mecfociremo, camamganaque deltrinam opportei
produce del minimo protesti produce un coloritum directure.

Justificam, sel fistator guid fit, l'itina deve non provare; folomente
propre guid illa verifatur. deici, apritte il fito (uggetto, escio fito
propre guid illa verifatur. deici, apritte il fito (uggetto, escio fito
propre guid illa verifatur. deici, apritte il fito (uggetto, escio fito
propre guid illa verifatur. deici, apritte il fito (uggetto, escio fito). (sper good ill. werfarer , det. arrive il fico (urgeno escate il mus celeviter attendents , que la quale cità dimora, dico , qua infantes adjuentant all quello , nel quale i fanciuli adflentius , com primitut di (lono affuciarit dagli affilienti ; addituibus, com primitut di liono atturato ungo atturato triguere vocts incipiunt : vei quado primieramente comincipiunt dici poteli Veim cano a diffinguere le voci , come più brevemente veim cano come più brevemente di può

DANTE DE LA

fi and dire. Il Volga est e De L. A. dire. Il Volga est e de la companio est e quelli i la la la comi regula nutricen inifenzi altra regola imitando la la comi regula nutricen inifenzi altra fecondo parlare i, lifa locuto fecundaria nobir, a
il quale I Romani chiamano quam Romani Grammania, Grammatica; e questo secondario hanno parimente i Gre
ci, & altri, ma non tutti
perciò che pochi a l'abito di

fred non omnes; ad habitum veche le non per spazio di tem non nel per spation temporis; po de diduttà di studio spon-no prendere le regole, e la dottrina di lui. Di questi dui partari adanque il Volgare di propue duarum nobilior est Valzione di trattare.

del parlare. Cap. II.

Q Uefto è il noftro vero, e ma , & ineffabile fufficienzia das gloriofas corum conceptiones d'in-

esso pervengono; Conciò sia ro bujus panci pervensunt, quia parlari adunque il Volgare el propie darrum monigor di Pal-più nobile, il cerche in lipri- (zerri, tum quia prima faithamo, che foite da l'unina ge-mano generi ufitata, tum quia norribine ulto. si eziandio loturo orbis pila perfiviure, riler ragiona, a vegna che in diverfii in diverfia prolationes, d' vo-vocaboli, e divertie prolationi (coular fait divigi; tum quia na-fia divilo; si ancora per effere lurralir eli mobir, cum illa po-naturale a noi, effendo quell' luir artificiale scoffat; d' del altro artificiale, e di quello più nobile e la nofira interpertractare .

Che l'uomo folo ha il comercial Quod folus homo habet commercium fermonis.

primo parlare; non dico nottro, perche altro parlar ci autem, nostra, ut aliam fit ef. the fra tutte leofie of enfono. If locutioners, quan beimit: folamente a l'uomo fu dato il namerame, quan lemini: folamente a l'uomo fu dato il namerame, quae funt, omnium partare fendo a lui neceffario foi; cerro nona agli Angeli, non foli bomiti datam di loqui, cum a gli animali inferiori funcero. Jolum fibi neceffarium juit. Non fario parlare; adunque farebbe faggli, non inferioribus aniflato dato in vano a costoro, malibus necessarium suit loqui: non avendo bisogno di esso. sed nequicquam datum suisset E la natura certamente abbor- eis: quod nempe facere Natura rifce di fare cosa alcuna in abborret. Si etenim perspicaciter vano. Se volemo poi fottil-mente considerare la intenzioconsideramus, quid cum loquine del parlar nostro , niun' al- mur intendamus , patet , quod tra ce ne troveremo, che il nibil aliud, quam nostrae men-manisestare ad altri i concetti de la mente nostra . Avendo Cum igitur Angeli ad pandenbabeant promptissimam , atque d'intelletto da chierire i loro

augus promprigiman , arque la interior un a transfabilem sufficientiam intelle. Iglorioli concetti , per la qual fufficienzia d'intelletto l'uno è totalmente noto a l'altro, overtaliter impotefeit per se, vel ro per se, o almeno per quel faltem per illud fulgentifimum fulgentifimo fpecchio, nel qua-Jaltem per tilud Julgenilifmum fluigentilimo specchio, nel quafreculum, in quo condit reprasle tutti fino rappresentati befratantus pulcherimi, a haju avei
dismi freculunari mullo figolocatimui indiquissi viciaturaEst obijeizatu ati in qui cornure Spiritibus, dappitute reflegando quei spiriti che cascapoderi parel Frimo qual cumi rono dal Ciclo e a questo culde bisi, quae necessira funt al
pometre. Pri mon qual cum
vire debemus, cum divisum cucum prevent benefit est alla culche sono a bene cistere, deveamp prevent benefit ar alla cum
en de l'accessiration de l'accessiration de l'accessiration
che sono a bene cistere, devem prevent benefit ar alla cum
en con l'accessiration de l'accessiration de l'accessiration
che sono a bene cistere, devem prevent benefit ar alla cum en cell faicat da parte com
en colli laccia da parte com
en celli laccia da par recurrence cum drusam tu-lehe fono a bene ellere a deve-tam prevefe specifare noise, mo esti lacitar da parte , con-rent. Pel freundo ; & meliur , iciò sia che questi perverti non qued iph Damonts ad manife las. Seconda risoda ; emeglio standam inter fe perfasiam suam landam inter fe perfasiam suam non indigent, noise st ficata voi intelhate fra fe la loro perfa-libre de qualibre, quia est, del dia, non hanno bisogno di co-nomitar sti. most distante suam linoferen: se non austhe no. stort ac quotiers, quia ett., Claia, non manno mongho dico-quantus ell, qued quidem ficial noforero, e non qualche cofa cognocarunt enim fe invitetta di ciafcuno, perchè e, e quantante ruinam fuam. Inferiori perciò che fi conòbero l'un bus quoque animalibus, cam fi l'altro avanti la ruina loro. lo naturae instinctu ducantur, A gli animali inferiori poi non de locutione non oportuit provi. su bisogno provedere di parlade locutione non oportuit provi- il monigno provenere al parade locutione non oportuit proviciei sunt idem actus, O pasconic sa che per solo
ciei sunt idem actus, O pasconic sa che per solo
ciei sunt idem actus, O pasconic sa che per solo
cono di una medesima specie,
cono di una medesima specie, fonct: & fic poffont per per le prissa lieus cognifere Liter on cere , quat discription financia la mano la modefine azioni, e e la medefine pationi, per le quali loro proprietà poffono la larrai conofere; ma a quelli coffono di devrefi specie; ma manicabile comercione fuel le medica de la conofere ; ma a quelli conofere ; ma a quelli conofere ; ma in turbica in minicabile comercione fuel le ri nilir. El obicitato de la conocerciore de la frache fita o, conocerciore, el farebbe fita o, cono

talmente operato, che esti ani- malia moverent organa sua, ficmali mofero gli organi loro, ut voce indito difinata, come vero parlare i non che quello de l'Afina fosse quod alud estet Afinase illud Pica ridicelle , quello non fa-rebbe fe non raprefentazione, overo limitazione del fitiono di quello , che prima avelle de-ro. Le così appare, a l'uomo le soni di la comitazione di la considera di la cosi re ; ma per qual Cagione dio gli folie necellario , ci siorze-remo brisvamente rittatre. remo brievemente trattare.

mercio del parlare. Cap. III.

ogni uno acia lua propria peci è allegra : niudichiamo i feccio obbaten gendre per prorece è allegra : niudichiamo i feccio obbaten gendre per propropria bioni, o pafino i mono de proprie azioni, o pafino i mono le bettie; e ni, come fanno le bettie; e ni, come fanno le bettie; e ni, come fanno le bettie; en l'international de l'anno de proprie prodictione l'auto proprie prodictione l'auto proprie prodictione l'auto prodictione l'auto de l'auto, come l'internation freculationem, il printale productione l'auto de l'auto, come l

altro che raggiare , e quello quam rudere, nec quam fibillaaltro Cue raggiare, e que un prama remat, not quam permate del Serpente altro che fichi-ler s Serpenti. Si vero contra arce. Se alcuno poi argumentale fe da quello, che Ovidio di contra del proposition del quinto de la Mecamorfon, che le Ficip parlamono, il de Picir loquention; dicimum che la Mecamorfon. che egli dice questo figuratamente, intendendo altro: ma intelligens. El f dicatur qued
fe si dicelle, che le Piche
al prefente, & altri uccelli parlano, dico chegli è falso; perjuuntur, dicimus qued falsum ciò che tale atto non è parla-re, ma è certa imitazione del est, sed quaedam imitatio soni tiono de la notira voce, voco che fi sforzano d' imitare
noi la quanto foniamo, noi la quanto foniamo na
ano ni quanco parliamo. Tal
che fi a quello che alcuno con come un propositiono di con
quantum. Unde fi exprefie dicenspressamente dicesse, aucora la ti Pica, resonaret etiam Pica, Pica ridicesse, questo non sa-non esset bic niss repraesentatio,

Che fu necessario a l'unmo il co- Quod necessarium fuit homini commercium fermonis.

M Ovendosi adunque l' uo C'un igitur bomo non natu-mo, non per istinto di Crae instinctiu, sed ratione essa ragione o circa la separacirca discretionem, vel circa zione, o circa il giudizio, e judicium, vel circa electionem circa la elezione diversifican-dosi in ciascuno, tal che quasi ogni uno de la sua propria spe-ul fere quilibet sua propria VOLGARE ELOQUENZA.

atone opacitate mortalis corpofe conceptiones suas, aliquod ranon posses: stanum sensuale, prendere da la ragione, nè ne ne ratione accipere, nec in le segno, che il subjecto, di suc a rainom anispir, "m. et elegio, etc. a rainom alegorar poluifer. Ele che parliamo, a noblier percis equidem figuam ob, sipfem folic de no los anismos tunos, egli è an cofa fenfuale; de in quantum natura fenfuale quadro, na quan tum fonut ob, for, rainomie (ii, egli è razionale ii, egli è razionale). vero, in quantum aliquid figni. ficare videtur ad placitum.

est sermo, quid primo dixit, & fub quo idiomate.

mate primiloquium emanavit : Secundum quidem, quod in prin cipio legitur Genesis , ubi d'

Angelum, alterum alterum in | Angelo , fendo per la groffeztroire contingit : cum grofitie, za, ce opacità del corpo mortenuta . Fu adunque bisogno . ris bumanus Spiritus fit obten- che volendo la generazione tus . Oportuit ergo genus buma umana fra fe comunicare i fuoi num ad communicandum inter concetti , avesse qualche segno fenfuale, e razionale; perciò che dovendo prendere una cotionale fignum, & fensuale ba fa da la ragione, e ne la rabere: quia cum aliquid a ratio- gione portarla, bifognava effene accipere babeat , O in ra- re razionale ; ma non potentionem portare, rationale efse dofi alcuna cofa di una ragiooportuit: camque de una ratio- ne in un'altra portare, fe non oportuit: cumque de una ratio-ne in aliam nibil deferri possitione essere sensiale; perciò nis per medium sensuale , sen- che se'l fosse solamente raziosuale esse oportuit; quia fi tan nale, non potrebbe trapassare; tum rationale esset, pertransre se solo sensuale, non potrebbe

Cui homini primum datus A che nomo fu prima dato il parlare, e che diffe prima,

Soli bomini datum fuit, ut logià dette, che a l'uomo folo fu dato il parlare. Ora manifestum oft . Nunc quoque istimo , che appresso debbiamo investigandum effe existimo, cui investigare, a chi nomo su pri-fi legge ne la prima parte del Genelis , ove la facratiflima Scrittura tratta del principio del mondo, fi truova la femiprimordio mundi facratifima na prima, che niun'altro aver Scriptura pertractat , Mulierem parlato , cioè la presontuofissi-

DANTE DE LA ma Eva, la quale al Diavo-inventura mate omnas fuiffe to-lo, che la riceccava, dife. Dio ci ha commello, che non mangiamo del frutto del lego, che è nel mezzo del Pa-lettatti respondi : De fructa gno, che è nel mezzo del Pa-lettatti respondi : De fructa radio, e che non lo trocchia: lignorum, quasa sunt in Paradi-

no; acció che per aventul lo vocimer, quae lunt in Paradara no; acció che per aventul lo vocimer ; de frudu vero ra non moriamo. Ma avel ligni, qued el in medio Paga che in feritto fi trol radió, praccepit nobis Deu parlato, non dimeno è ragio ne comederemus, ne tangeranevol cofa , che crediamo , mus, ne forte moriamur . Sed nevol cofa, che crediano "mus, ne porte morsamar. sea che I ummo foffe quello, che quanquam multier in scriptio prima parlaife. Nè cofa în-conveniente mi pare il pen-fare che così eccelente prinze incominate il costa particolore di consecularità il tumoro, che da la femina procedelle. Ra-ionemortimate adminine con-cionemortimate adminine con-cionemortimate adminine conna prima da l'uono, che da la femina procedefie. Re agionevolmente adurque cregionevolmente adurque cregionevolmente adurque cregionevolmente adurque creprima au vivo, quam a formina 
prima a vivo, quam a formina 
prima come el pralire da 
prima camente il pralire da 
prima formina 
proficille. Radiosphilire regione 
cono di fana mente può effer in protto; e lo non 
dibito phe la fosti quella, che
bito phe la fosti quella, che
la crezuacine prima, che
la crezuacine che
la crezuacine
no fosti a grature comino
la che che da effo, d'in etto
la crezuacine
no fosti da parture comino
me dopa la prature comino
me do

tur & bic ifta quaeftio, cum via di rifposta parlato , se riftur U ou us quasque, cam dicimus/sperius, per viam el- polla fii devette effer a Dio, ponfonis bominem primum suf- polla fii avelle partebbe c. che partebbe c. che partebbe contra quello, che avelle partina avelle partina dello, che avelle partina am fi ad Deum sui, mo detto di spera Al qual jam videretur , quod Deut i, diabbio rifi notpra. Ai qual cuttus extitiffet , quod contra furprise praelibats videtur infine di l'uomo aver rifiofto a prius praelibats videtur infine quello. Dio che interrogava , ne gere . Ad quod quidem dicimus, contra de l'une contra l'accompanya de l' quod bene potuit respondisse , Qual'è colui , che dubiti , che Deo interrogante , nec propter tutte le cofe , che fono , non Leo mistrogante, nec propter leure e cote, ene sono, non beo Deut loctut est fisfam quam lip niesthino fecondo il voler di dicimus locutionem. Quit enim la, e confervata ciafcuna cosa-dubitat quicquid est, ad Dei nu tum est fie fexibile quo quidem; le allerrazioni per comandasum que jescunit i que quinem que el mento de la natura inferiore jam gubernata funt omnia. Igi e fatura di Dio, di maniera tur cum ad tantas alteratione: che fa rifuonare i tuoni, fultur cum ad tantas alteratione:

| che fa rifinonare i ruoni, fulmovatur au imperio naturas i uniferioris, quas muulfra, Ø fa
flura Dei elj, uttoniura per foneat, iptem fulgerest, aguam gemat, Ipragu nivem, gran

dines laminet, nonne imperio

Die imporbitur nivem, gran

dines laminet, nonne imperio

Die imporbitur ad quasdam fo
nare verba, ipfo dilinguentet,

qui mipria diffinest ? quidni :

batter

dies laminet, direct rechimus. alia baec sufficere credimus.

Ubi, & cui primum homo Dove, & a cui prima l'uomo abbia parlato. Cap. V. · locutus fit .

mum bommem unexage.

intom, rationabiliter diximus legionevoluente effo primo partition, rationabiliter diximus legionevoluente effo primo partition, proprimo partition proprimo propri fuiffe locutum . Nam in homi- l'effere fentito, che il fentire,

O Pinantes autem 1900 find but, quam inferiorius/impus, ad infine Deum primitis pri-tumam bonium aircuiff con-imam bonium directiff con-

DANTE DE LA

pur che egli sia sentito, e ne sentiri bamanius credimus, senta come uomo. Se adun puam sentre, dummodo sentia que quel primo fabbro di oggi sur. G sentiat tanquam bomo tore inspirando il primo os sergo faber ille, atque per-Introvate II 100-0; net quate in mandato II 100-0; net quate in mandato of the firm in a mandato attainmer & bisne penitus to l'usmo fuori del Panadito diremo che dontro fu il l'usco, diremo che dentro fu il l'usco, a mandato del fuo primo parlare. Il fattus di bomo, extra; fo ve-flattus di bomo, extra; f

SIMBOLY RESERVE

mo, con ogni perfezione com- fectionis principium. O ama. p), rationevole cofa mi para, tor, affanda , primum bomi-che questo perfettilimo anima-le pon prima comincialia de compilerativo de la compilerativo del compilerativo de la compilerativo del compilerativo de la compilerativo del compilerati objezioni, che non era biso sentire, quam sentiri coepisse no, che l'uomo parlasse, es si quis vero fatetur contra obji-sendo egli solo; e che Dio ciens, quod non oportebat ilium gno, che l'uotno partale a, etc. 35 quis vero fatetue contra objiogni nottro fecceto fenza parlare , & anco prima di noi
loqui se con e con quali de l'accessor de l'a ro intra, intra fuille locum pri-

mae locutionis convicimus.

Sub quo idiomate primum locutus est homo , & unde fuit auctor hujus ope-

Di che Idioma prima l'uomo

Cap. VI.

versi idiomatibus nego: per molte, e diverse lingue, quod multi multis non aliter in- sono altrimente inteli da moladultum, creditur ufuz. In loc. [lare eta vide , ne adulta. In fixet titum in multz alis Pe juedta cola si come in altre transla e umplifique di, mote. Pietra maia è umplifique di, per la come di per per de la come di per per de la cola disordita di cola disordita di cola disordita del cola disordita disordita del cola disordita del c adultam, creditur ufus. In boc, lare età vide, ne adulta . In praeponere : O per consequent vulgare, cioè la sua materna credere ipsum suisse illud, quod locuzione a tutti gli altri; e futt Adae. Nos autem cui musi, quod procue con cui cui gri altri; e futt Adae. Nos autem cui musi, confeguentemente credere elfa dur elf patria, volut pifcibu) Ma noi, a cui il mondo è pacquor, quamquam Saraum bi, tria, al come a pefci il mare, berimus ante dantes, O Fio quamtuque abbiamo bevuro I con con contratta de la come a pefci il mare, con contratta de la come a pefci il mare, con contratta de la come a pefci il mare, con contratta de la come a pefci il mare, con contratta de la come a pefci il mare, con contratta de la come a pefci il mare, con contratta de la come a pefci il mare, con contratta de la come a percenti della contratta della retniam and diligamus, at qual acqua d'Arno avanti che avef-dileximus, exilium patiamur injufte, ratione magis, quam leglu frantia profesi indicata Senfu , Spatulas nostri judicii po glio , non dimeno le spalle del diamus: O quamvis ad volu nostro giudizio più a la ragioptatem nostram, sve nostrae sen ne, che al senso appoggiano. E benchè secondo il piacer nofualitatis quietem, interris amae-nior locus, quam Florentia non de la nostra sensualità, non sia existat, revolventes & Poetarum, in terra loco più ameno di E aliorum Scriptorum volumma, Fiorenza ; pure rivolgendo i quibus mundus universaliter, comembratim describitur, ratio universalmente. e pariculare universalmente. cinan-

Uoniam permultis, ac di O Ra perchè i negozi umatelliguntur per verba, quam fi ti , che se fussero senza esse ; ne verbis, de idiomate illo ve però fia buono investigare di nari nos decis, que virfine ma la que parlare, del quale si cre-tre, vir fine lacte, qui neque que fenza made e se fenza pupillarem actatem, nec vidit latte si nutri, e che ne pupiuniversalmente , e particularmente si descrive, e discorren- | einantesque in nobis fituationes do fra noi i vari fiti de i lucini del mondo e le abitudini del mondo e le abitudini del mondo e le abitudini del recolo equatore, efermamente comprendo, e credo, noi le rem, multas effe perpendimus, primo parlante.

te comprendo, e credo, motte prem, mentas este perspensaren, regioni, e città effere più no-fimilierque enfemus, O mabili, e deliziofe, che Tofcana, e Fiorenza, o ve fon nato, e di cui fon cittadino; e molte di cui fon cittadino; e molte delizione de conservata del conservata di cui son cittadino; e molte para l'accordination de molte genti usare più dilettevole, e più utile se mone, che gli Italiani. Ri-grande di di civis, O plerasque nationale di civis, O plerasque nationale di civis, O plerasque nationale di civis de l'accordination de l'accordina dico che una certa forma di parlare fu creata da Dio infeme con l'anima prima, e diLatinos. Redeuntes igitur ad co, forma, quanto a i vocabo- propofitum dicimus, certam forli de le cose, e quanto al pro-ferir de le construzioni ; la ma primam concreatam suisse, quale forma veramente ogni dico autem formam, O quanper colpa de la profunzio- tum ad rerum vocabula. per copa de la protunzio de la material vocabula, or les umana no fote lata di quantum ad ovocibulorum con-tra de la compania de la confine d edificazione de la torre di Ba-journium stretur , nuy estpa bet , la quale li interpreta la torre de la confusione. Quella forma di locusione hanno ere funtile su si interiori alle distribuitatione la quali da lui furono detti B-bet a, cui foli dopo la con-nofiro Redenore, il quale do-nofiro Redenore, il quale do-se, quali torti configioni in-vea nafetre di loro, utalfi est-eva nafetre di loro, utalfi est-cuali lui torre configioni in-vea nafetre di loro, utalfi est-eva nafetre di loro, utalfi est-cuali lui torre configioni inde la grazia, e non di quella de la confusione. Fu adunque ber, qui ab eo disti sunt stella la Carlinone. Fu adunque ber, qui ab eo disti sunt stella la Carlinone de la confusione quello, che braei. Ils folis post confusionem fu fabbricato da le labbra del remanst, ut Redemptor noster, qui ex illis oriturus erat fecundum bumanitatem, non lingua confufionis , sed gratiae frueretur . Fuit ergo Hebraicum idiomas id, quod primi loquentis labia fabricaverunt .

De

De divisione sermonis in plures linguas.

De le divisioni del parlare in più lingue. Cap. VII.

D'spudet beu nunc bumani A Hi come gravemente mi generis ignominiam reno vare , sed quia praeterire non presente la ignominia de la gepoffurus, quin transcamus per che non possibilitam (quamquam rubor in ora consurgat animusque resugiat) cia diventa rosta, e l'animo la confingat animolgue refugiat ) [cia diventa roffa, e l'animo la proverremas. O fempre natura liegge, non fiare di narrati. In grande proverremas. O fondira natura fempre prona insi, o mongatum dipinar nequi: latriax. Num finerat fatti ad lui correspionen, quod per primam per la tua corrutale, che per que di correspionen, quod per primam per la tua corrutale, che per finera di correspionen quantinata del mentione di considera del mentione di considera del mentione del m tatem unica reservata domo quic- tutto quello che era di te, suor and an jors era cates(included to the child periors) of popular malorum, juac commofrea 1a, animalia que commofrea 1a, animalia que commofrea 1a, animalia qui forma periors perior peri proverbialiter diei falet , Non come proverbialmente f fuol aute tettume quitabit, mifrau dier , Non andria a cavallo mifraum venure malufit ad e. lanzi la terza ; e tu mifra voquam. Ece, falor , quad veil letti mifraumente andrea e abitut boma , vei vilipendera i no. o vero forofato, o vero dispinas princes ; & averiera coulas a vihicibus, quae remanfe, titure e rivolgendo gli occhi rant, retrio infrarest ad verbe i de le serrea votta alte prayatmendo. Ferdingfi ergo fiperba profunione. Prefune in corde fuo incurabitis bomo adunque nel fuo cuor co infoperpiamente piannit arte Englicarbite uno noto prefune corde fuo incurabitis bomo adunque nel fuo cuor co infoperpiamente piannit arte Englicarbite uno noto perfunence occupanti prefunence prefunence occupanti prefunence prefunence prefunence occupanti prefunence prefunence occupanti prefunence prefunence prefunence prefunence occupanti prefunence pref proverbialiter dici folet , Non come proverbialmente fi fuol fub persuasione gigantis arte sua curabile uomo sotto persuasionon solum superare Naturam l'arte sua non solamente la sed & ipsum Naturantem , qui natura , ma ancora effo natu-Deus est ; & coepit aediscare rante , il quale è Dio ; e coturrim in Sonar, quae postea minció ad edificare una torre dista est Babel. Hacc est consu-fo , per quam coclum sperabat per la quale sperabat per la quale sperabat

der al Cielo, avendo intenzio- lascendere: intendens inscius non def al Cielo, a venuo internar la centere: internario ingino com no lo ciesco, o no folamento aequare, fed foum fuperare fa-di agguagliare, ma di avanzare di fuo Fattore. O ciemenzia forma O fine menfura clemen-ferna mitira del celefe impe-to qual padre foffererbo tan too qual padre foffererbo tan fuo fuffineret infultus a filio? 11 intuit cat ingituoro Craijste expirgent, non copiii juinizandoi non con inimiae lita, fel paterna, di alsa versessera, ma con paterna, di alsa versessera, ma con paterna, di alsa versessera, non contrato di plindo con piaco ca e memor pia correctione, accono memor pia correctione, accono memor pia correctione, accono memor pia correctione, accono memor piaco correctione di plindo con piaco catigo. Etal bii enligavoti: fi quidam pene quali tutta la generazione uma fotum humanum genus ad opus na a quelta opera iniqua concorfa; parte comandava, parte erano architetti, parte facevano muri, parte i piombaya. Part muros moliebantur, parte no, parte titravano le corde. parte cavavano sassi, parte per terra, parte per mare li con-terra, parte per mare li con-ducevano. E così diverse par-ti in diverse altre opere s'as bere e partesque diversa diversis faticavano, quando furono dal aliis operibus indulgebant, cum Cielo di tanta confusione per- caelitus tanta confusione percussi cossi, che dove tutti con una funt, ut qui omnes una, eademistessa loquela servivano a l' que loquela deserviebant ad opus, opera, diversificandosi in mol- que loquela deserviebant ad opus, te loquele, da essa cessavano, ab opere multis diversificati lo-nè mai a quel medesimo co- quelis desinerent, & minquam mercio convenivano; &c a quel- ad idem comercium convenirent. inferio conventismo; ce aquesti in folia che in una cofa conventismo, una inferfia loquela attituta con a conventismo, soni a tutti della contra con a tutti conduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una cenditi solita colorati inconduttori di falliuna, a tutti una colorati inconduttori di falliuna, a tutti di colorati conduttori di falliuna, a tutti di colorati conduttori di falliuna, a tutti di colorati di i preparatori di quegli una, e lun; condis sa parantibus una, così avvenne di tutti gli operanti; tal che di quanti vari cefercizi erano in quell' opera, così avvenne di tutti gli operanti con considerati di condiscono di condiscono di controlo d di tanti vari linguaggi su la varietates tendebant ad opus , di tanti varj linguagi fu laj carrietatet tendebant ad opu , generazione uman ditigiunta. List tot isilomatius tune genue generazione uman ditigiunta. List tot isilomatius tune genue artificio di claituno, tanto era più gendio , e barbaro il loco più generazione di claituno, tanto era più gendio , e barbaro il loco più generazione di consultate di co

ti insulti dat figliuolo ? Ora Sed exsurgens , non bostili seu-

ad numerum fuit de semine | numero; e furono, sì come io sem, sicut conjicio, qui sui comprendo, del seme di Sem, sem, sicut conjicio, qui sui comprendo, del seme di Sem, terstius silius Noc: de qua qui Noc, da cui nacque il popolo dem ortus spopulus Israel, di Israel, il quale usò de la qui antiquissima locatione funt antiquissima locuzione fino a us usque ad suam dispersionem. la fua dispersione.

bem , & praecipue in Europa.

Meo-

Subdivisio idiomatis per or- Sottodivisione del parlare per il mondo, e specialmente in Eu-ropa. Cap. VIII.

EX praccedenti memorata confusione di lingue non leg-fusione di lingue non leg-le viter opinamur per universa allora primieramente giudichiamo, che viter opinamme per miverfa i ilitora primieramente gli uomimundi climata, climatamujue ini furono fipari per tutti cliplagas incolendat, të angules, 
tutene bamines primum fuiffe di 
perfa; Et cum radiso bamanus 
propagnias primipaliter in orii 
Crientalibus fit planatas; ne 
ilito la propagasione umana 
propagnias primipaliter in orii 
cline de parti Crientali piandifferi multipoliter parti 
ilito lato per palmiti variamitte nollva fit extrafa propa; 

"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fines (Criel Lita). La hode primieramente le 
"Immunue ad fi go : demumque ad fines Occi- la ; là onde primieramente le dentales protracts, unde pri- gole razionali guttarono o tutunius iune vel totius Europae it, o almen parte de i fiumi fiumina, vel saltem quaedam forefiteri quetti, che allora pri-rationalia guttura potaveruni mieramente vennero, o pur Sed five advenae tenc primitus nati prima in Europa, ritor-advenissent, five ad Europam natiero ad essa; questi cotali indigenae repediffent, idioma fe- portarono tre idiomi feco; e ndagenae repedifient, iduma fe-cum trifariam bomines attule, runt, O afferentium boc alii Me-ridionalem, alii Septentrionalem & i terzi, i quali al presente regionem in Europa fibi fortisti chiamiamo Greci , parte de l' funt , O tertii , ques nunc Graecos Afia , e parte de l'Europa occuparono. Poscia da uno ister-tem Asse occuparent. Ab uno po-sus disconeres de immunda con-sus fusione da la immunda con-sus fusiones ricevuto, nacquero ditem appas occuparions. ao uno por lumentas, codempus diomata; immunitas configiones recepto, diverfa Vialdi agria traxerunt originem, fici un quel tratto, che da la foce di afferio affendemas. Nam tolum del Danubio, o vero da la partici de accessione del configione del configuration del configione del con and ab offiis Danubii , See Occidentali, le quali da i con-

fani d'Inghilterra, Italia, e Mestidis paludibus usque ad fi-Franza, e da l'Oceano so-nes Occidentales Angliae, Ita-Franza, c. us. 1 Vecuorus et l'Occarriante angune, sun-non terminate, tenne uno follo di lorum, Francorumque finisci, idioma, aveena che poi per Schiavoni, Ungari, Teder-chi, Saifoni, Ingleti, c. al-ter molte nacioni folle in di-per Schaowet, Ungaro, Teu-occupo; quel poi, che da que-finibus Unparorum versus Orien-sti in qua si chiama Euro-tem aliud occupavit totum quod name a curo- lem alisto occeparut totum quod pa, e più oltra fi fende, overo tutto quello de la Europa, che refta, tenne un ter- ulterisse el protractism. To- zo idioma, avegna che al pre- lum, aut quod in Europa refente tripartito fi-veggia; per- flat ab istis tertium tenvit idiociò che volendo affirmare, al- ma, licet nec trifarium videa-Clò Che voienno aintrinate, ar ma, incet nec trijarium vinca-tti ŝi, cioè Spagnuoli, Fran-cefi, ĉi Italiani. Il [equilibrio] di Si, affirmando loquuntur o adunque, che i tre Volgari un un Latini. Signum autem quod ab di coltoro procedefiero da uno Latini. Signum autem quod ab istesso idioma , è in pronto; uno, codemque idiomate istarum percio che molte cofe chiama- trium gentium progrediantur no per i medefimi vocabil i rium gentum progredantur no per i medefimi vocabil i come è Dio, Cielo, Amore, Muore, Ama, & altri moleminare videntur, ut Deum, it Di questi adunque de la Coelum Amorem, Marc, Termeridionale Europa, quelli
che proferifcono Or, tengen
no la parte Occidentale, che
comincia da confini de Gerum vero proferentes Oc, Menoveli ; quelli poi che dicono ridionalis Europae tenent partem Si, tengono da i predetti con- Occidentalem, a Januenfium fi-51, tengono da i predecti con l'Occasentaiem, a jamenymen ja-fini la parte Orientale, cicl nibus incipientes. Qui autem Si fino a quel promontorio d'Ita-lia, dal quale comincia il fin dicunt a praedicitis fimbus Orien-no del mare Adriatico, e la l'alem tenent. Videlicet nique da Scifia. Ma quelli che afrece promondorium illul Italia, qua no con Oi, quali fono Settentrionali a rifeste di quelli che afrece promondorium illul Italia, qua ritonali a rifeste di quelli che di l'Oriente e data settentione hanno gli l'arme promondo Septemtrionale funt

tibus Aragoniae terminati ,a Me- lo Appennino . ridie quoque Provincialibus, O Appennini devexione clauduntur.

respectiu istorum, nam ab O. ini, dal Ponente sono serrati viente Alamanos babent, O a Septemirione, ab Occidente An-ini di Aragona terminati, dal mezzo di poi sono chiudi da' glico mari vallati funt , o mon Provenzali, e da la flessione de

De triplici varietate fermo- De le tre varietà del parlare , pora idem idioma mutatur, & de inventione Grammaticae.

nis . & qualiter per tem- e come col tempo il medefimo parlare fi muta. Cap. IX.

eft Amor .

Nos autem nunc oportes A Nos ora è bisogno porre a quam habemus rationem A pericolo la ragione, che periclitari; cum inquirere in aveno, volendo ricercare di tendamus de iis, in quibus nui quelle cofe, ne le quali da ni-una autorità fiamo ajutati, cioè lius autorità fiamo ajutati, cioè volendo dire de la variazione, eft de unius ejus demque aprincipio che intervenne al parlare, che da qua munit spu aemque aprincipio (che intervenne al pariare, che da disimnati variantono fecata, qual principio cri al interdefino, ma per motora tinera falubriui previncipio er taligni. Per ilulio moni più totto, e più ficuratantum quod mobir di tidorna lee per quatfo notiro idioma anpergumu, alia diceruter. Num deterno, e gli atti ficilereno quod in uno di rationale, vei deterno in propositione della deterno in alli in ficile moni propositi della maniferata della maniferata di che nel l'uno è ragionevole, plare che eziando abbia ad cri giter fuer que caiga. Elle cre uet uno cragionevole, igiter fuer que que gradimer ide pare che catal ne git attr. E admens traffanda, 'trifariam, ut figerius diffum ef. Nam all'estiman come ho detto de l'estimation de l' Oct. atti 11, atti vero dicuni iliopia i in tre parti alvio, per-Oil. Or quod unum fuerii a principio confusonis, quod printi principio confusonis, quod printi quod finicio dal principio de la con-probandum est apparet, quod finicione sosse uno medesimo (il convenimus in vocabulis mul-tis, velut eloquentes doctores ve) appare. Perciò che ficonostendunt . Quae quidem conve vengono in molti vocaboli , co-me gli eccellenti Dottori dimonientia igli confusioni repugnat, quae fuit delictus in aedificatio ne Babel . Trilingues ergo do li delitro ne la edificazione di Ba-Hores in multis conveniunt, & bel . I Dottori adunque di tutte maxime in boc vocabulo, quod convengono, e massimamente in questo vocabolo, Amor.

Gerardo di Brunel.

Surifentis fez les aimes Puer encuser Amor. Il Re di Navara.

De fin amorfuvent fen, e bente

M. Guido Guinizelli . Ne fu amor prima, che gentil

natura.

Investighiamo adunque, perchè egli in tre parti fia prin- palius variatum fit, inveftigecipalmente variato , e perche mus , O quare quaelibet iftarum ciascuna di queste variazioni in pariationum in se ipsa variecontains di quere variationi mi fe ipfa ouve-fire fielfa si varie, com è la de-fire parte d'Italia ha diverso parlare da quello de la sinistra, li cub es quae es finistra. Nam cioè altramente parlano i Pa-aliter Padmani, O aliter Pisadovani, et altramente i Pisani; ni loquuntur, O quare vicinius et investighiamo, perchè quel babitantes adbuc discrepant in li, che abitano più vicini, fia-no differenti nel parlare, come è i Milanefi, e Veronefi, Ro-c i Milanefi, e Veronefi, Romani, e Fiorentini; et ancora rentini, necnon convenientes, in perche fiano disferenti quelli, codem nomine gentis, ut Nea-che si convengono forto un'iste-fo nome di gente, come Na-poletani, e Gaetani, Ravegna-nates, & Faventini, & quodi ni , e Faentini , e quel che e più mirabilius eft , sub eadem civimaravigliolo cerchiamo , perchè tate morantes , ut Bononien ses non fi convengano in parlare burgi S. Felicis, & Bononienses quelli, che in una medefima fratae majoris. Eae omnes dif-città dimorano, come sono i Bolognesi del Borgo di S. Felice, et i Bolognesi de la strada rietates, quae accidunt, una eamaggiore . Tutte queste diffe- demque vatione patebunt . Dicirenze adunque , e varietà di fer- mus ergo , quod nullus effectus mone, che avvengono, con una superat suam causam, in quan-ittestà ragione faranno manise-the. Dico adunque, che niuno effectus est, quia nibil poeffetto avanza la fua cagione, test efficere, quod non est. Cum in quanto effetto, perche niu- igitur omnis nostra loquela, prac-na cosa può sare ciò che ella ter illam bomini primo concreanon è ; essendo adunque ogni tam a Deo , sit a nostro beneche fu da Dio infieme con l' placito reparata post confissionem 1 .. uo-

Gerardus de Brunel. Surifentis fez les aimes . Puer encufer Amor . Rex Navariae.

De fin amor suvent fen. & benté . Dom. Guido Guinizelli,

Ne fu amor prima, che gentil core, Ne euor gentil pria , che d'amor Nè gentil , prima che amor ,

natura.

Quare autem trifarie princi-

VOLGARE LLOQUERNA. 359

Illam, quae nil tradiad, quami jumon Creata) a notro beneglaprioriti oblivio, & bimo fit inflabitiffiumo, aque variabifiti,
mara asimai, ne davafititi i,
mara asimai, ne davafititi i,
mara simai quae nostrabifiti i,
ta dia; quae nostrabifiti i,
ta mort; & bimbiti, ppr la,
zione ne duralino, e variabifiti cat alia; quae nostrabifiti fimo animale, la nostra botte
corum, temporamque difantisa
(cofe, che fono nostre la circa distrabidi no critimi a estabili fi muracoriaria potrati, see dabitandomi lon critimi a estabili fi muravariari oportet ; nec dubitandum no coftumi, et abiti) fi mutaversario oportes; nec austramano no continui, est autor) in muni-temporum , fed potatu opinamor inco, così que que polis, de li tem-terandam ; nam fi alia morti in continui que per la continui que a opera perforutemor , multo ma-gis diferapor unidome a vette continui que detto, cio esta ggis diferapor unidome a vette continui que detto, cio esta per si diferapor unidome a vette continui que detto, cio esta continui que detto, cio esta per si diferapor unidome a vette che con la distanzia del tiempo, che aveno detto, cio esta continui que de la continui que continui que de la continui que per la continui per gu diserpare videmur a veru- (che con la difinaria del tempo filipmic conceivius offeri, quami li parlare non la vari, anzi è a castanui perlonginquis. Qua i fermamente da tenere, perciò proper audalfir ridmur, quod che fen vio quijamo Pettilmenfo verufulfimi Papirufer nuncre- (in rivelli que la circo esceno molto) più greru i fermose vario, ved di differenti da gli che da gli altri (il. Citalofia se di controli di controli del co veryo cum mourani expresso. Il de la noffra età, quantruque bus fouerentus, rec aliter mi, de la noffra età, quantruque ci fiano molto lontani il perchè audacemente affermo, che fe pri perte jovenem exoletem symme scoletem en no videnus. Vidicialifero, patrebebero dichi Nam quae paulatim moventur, verfo pariare di quello, che verto pariare di quello, che verto pariare di quello, che verto pariare di quello, che minime perpendunter a nobis ;

D' quanto longitra tempora outriatto rei adaprendi requirit ;
tatato rem illam fabiliterem putamus. Non etraim admiramus;

de testimature con contration de contrat f extimationes bominum, qui cose, che a poco, a poco si parum diftant a brutis, putant moveno, il moto loro è da noi eandem civilatem sub unicabili poco conosciuto, e quanto la variazione de la cola ricerca femper civicasse semones, com più tempo ad essere conocciu-fermonis variatio civitatis ejus-dem non sine longissima tempo. tabile essersima semo-rum saccissima con-minatori di conoccio di conocc rum juccejjune paulaism con-tingat, & bominum vita fit le bestie differenti, pensano che etiam ipfa fua natura brevifi- una ifteffa città abbia fempre 

esia la vita degli uomini di sua oft, ut disunctim, abmotim-natura brevissima; se adunque il fermone ne la issessima pue morantibus varie varietur, è detto) successivamente cui detto princessima mores, & tempo li varia, ne può per alculi babbitat, qui nec natura, nec tempo li varia, ne può per alculi babbitat, qui nec natura, nec confortio firmanter, fed bumani parlare di coloro, che lontani, e l'eparati dimorano, fiava riamente variato; sì come fono ancora variamente variati i co- unt inventores Grammaticae fa. Atumi, et abiti loro, i quali nè cultatis. Quae quidem Gram-da natura, nè da conforzio uma- matica nil alind elf., quam quatno sono firmati, ma a beneplaci-to, e secondo la convenienzia de tiuoghi nasciuti. Quinci si mos-sero gl'inventori del atte Gram-que locis. Hate cum de commumatica, la quale Grammatica ni confensu multarum gentium non è altro, che una inalterabi-le conformità di parlare in diversi arbitrio videtur obnoxia, O per tempi, eluoghi. Questa essendo di comun consenso di motte gen-ti regulata, non par suggetta al potest. Admuenerunt ergo illam, fingulare arbitrio di niuno, e ne propter variationem sermo-conseguentemente non può esse-nis, arbitrio singularium fluire variabile. Questa adunque l'antis, vol nullo modo, vella-trovarono, acció che pet la vella l'antis, vol nullo modo, vella-tización del parlare, al quale per lem imporfelte assignorum at-tingulare abritos si muove, no l'anguerum aussivaites; de ge-ci fosser o in tutto tolte, o im-sta, fore illorum, quos a nobi-perfettamente date le autorial, slocorum devostas Jairi est esta-perfettamente date le autorial, slocorum devostas Jairi est estaed i fatti de gli antiqui, e di versos. de i luoghi ci fa esser divisi.

Italia da la defira, e finifira parte de l' Appennino . Cap. X.

O Ra uscendo in tre parti

De la varietà del parlare in De varietate idiomatis in Italia a dextris, & a finiftris Montis Appennini.

TRifario nunc exeunte nostro idiomate, ut superius di-O divilo (come di 10pra e detto) il noltro galiare nei la salmante, un faperini di comparazione di fe flefio, fecomo cana timidiri lo andiamo, ropusti di come il comparazione di come in comparazione di come in come di come il mente, que di come il come il mente il come il com abotation ardiffiction on prepor-re, se non in quello Sie, she item is comparando praesponere Grammatici si trovano aver pre-lo per adverbio di assiminari la qual cosa pare, che dia qual-che più di autorità a gli il-te più di autorità a gli il-roffice si consistenti ac-prisse si comparando praesponere in matica possorio prosino di con-tra comparando praesponere in matica possorio prosino di con-tra comparando praesponere in matica possorio prosino di con-tra comparando praesponere in matica possorio prosino di con-con audenti, nis co quo Gram-matica possorio prosino di con-con audenti, nis co quo Gram-matica possorio prosino di con-con audenti, nis co quo Gram-matica possorio prosino di con-con audenti, nis co quo Gram-matica possorio prosino di con-con con-con con-con con-possorio di con-con-con-con-possorio di con-possorio man-

VOLGARE ELOQUENZA. mandi, quod quandam anterio liani, i quali dicono 51. Veritatem erogare videtur Italis, qui Si dicunt. Quaelibet enim nio fi difende. La lingua di de Alvernia, O alis antiquio res doctores. Tertia quae La tinorum est, se duobus privile giis atteftatur praceffe: primo quidem, quod qui dulcius, sub . Sunt: puta Cinus Pistoriensis ticae, quae communis eft, quod parte il giudicio di questo,

ref-

qui Sì dieunt. Zusauver rummilino fi difende. La Intgua et partum largo telimono fe tut i (jo allega per le, che per lo tur. Allegat ergo pro fe lin (tuo più facile, e più dilertenza Oil, qued propter fui fa levole volgare, tutto quello citizere, ac deleth-bisverme vul garitatem quioqui tendalmi, fore inventum di ad vulgari [1 Trojani et evolte de Re Romani, et al. 2016]. profaicum, sum eft: videlicei le belliffime favole del Re biblis cum Trojanorum, Ro rit , e molte altre isto-manorumque gestibus compilats rie, e dottrine. L'altra poi argumenta per se, cioè la description de la compilata de la com lingua di Oc; e dice che i voleberrimae, & quim plures aliae gari eloquenti feriffero i pribistoriae, ac doffrinae. Pro fe mi Poemi in ella, si come in vero argumentatur alia, scili lingua più perfetta, e più dolcet Oc, quod vulgares cloquen ce ; come fu Piero di Alvernia et altri molti antiqui Dotcet Oc., qued outgares coopea-tes in es primitus poetasi finat, tanquam in perfectiori, dulcio riane loquela: ut puta Petrus riane loquela: ut puta Petrus primo è, che quelli, che più dolcemente, e più fottilmen-te hanno fcritti Poemi, fono ffari i fuoi domestici, e fami-gliari, cioè Cino da Pistoja, e lo Amico fuo ; il fecondo è, tiliusque poetati vulgariter funt. che pare, che più s'accostino ii familiares, & domestici fui a la Grammatica, la quale è che vogliono con ragione cone Amicus ejus. Secundo quia liderare, par gravistimo argo-magis videntur inniti Gramma mento. Ma noi lasciando da renet, quae communit et, quae parte il guantio ut questo, retrathushitter in pictivitati ut ut volgare Italiano noltro datu giorniffamus argumentum: la volgare Italiano noltro et ut in boc, O trattatum noltrom in boc, O trattatum noltrom il comparetumo. Dicemo adunico maniferenti pictico proprietti del comparetumo. ad vulgare Latinum retraben que la Italia effere primamen-te. El receptat in se variatio, te in due parti divisa, cioè tes, & receptas in se variatio ne la destra divira, concent comparare conemier. Di e la linea, che questa diparticipation de la linea de l cimus ergo primo Latiam bi le, brieveneut rifyondo effepartitum ess in dextrum, O re il giogo de l'Appenie moltrum. Si quit autem quale come un colmo di fistula di qua, e di là rat de linea dividente, breviter a diverte gronde piove, e refpondemus esse jugum Appen-l'acque di qua, e di là per lunchi embrici a diversi liti diftillano, come Lucano nel grondo describe

secondo descrive; et il de-grundant, aquas ad alterna bine stro lato ha il mar Tirreno inde litora per umbriria longa diper grondatojo, il inifiro y filiant, at Lucanu in 2. de-ha lo Adriatico. Del defito la to poi fono regioni la Pu-glia, ma non tutta, Roma, il Ducton, Orona, la Mar-ca di Genova. Del linifiro fo com cadit. Et dextri regiones no pare de la Puglia, la finat policia, del acestri regiones.

Marca d'Ancous, la Romamas, Duestus, Tufcia, d'Ilconfiguration of Venezia, mengh marchia, significi autem
el Friul veramente, e l'Ilitia par Apoliae, Marca Anconiae. non possono essere se non de na, Romandiola, Lombardia, la parte finistra d'Italia; e le Marchia Trivisiana, cum Vela parte initira di tatale, e in Marchia Trivifiana, cum Ve-liole del mar. Tirreno, cio di nettis. Forum Julis verro, O' Sicilia, e Sardigna, non fono feno de la defta, o vera-lifita mon nifi levua Italiae effe mente fono da effere a la de-potofi: nec Infulsa Tureni ma. ftra parte d' Italia accompa-ris, videlicet Sicilia, & Sarfira parte d'Italia accompaprate, In cialtuno adunque dina non nife destrea Haitae
di quedi due latt d'Italia, et
di quedi de l'Attent de deront lattent par la
gli unomini fono varie; cioci
la linqua de i Sictilian co i
Puglicia, e quella de i Puglicnama i co i Stoitani , di un'emmani com menti del puglici de l'attent de l'at gnate. In ciascuno adunque dinia non nis dextrae Italiae ancora in te netto il varia i amut. Albare an como in Tofcana i Seneti, el Vallgaribus fola videtur Italia gli Aretini; in Lombardia i variani: quae adbuc comina Vul-parimente in una iftella città parimente in una iftella città promissi provincia del comina videnti città provincia del comina videnti città città comina videnti città città città comina videnti città ci

ta in Tufcia Senenfes , Aresi-||troviamo effere qualche varia-Is in Tu/cas Senneju; Arets
ir n' Lombedia Ferrarien. 'ione di parlare, come nel

fur, d' Plasentiu: nec mn in Capitolo di forra abbiamo

adam civitate aliqualen via
triationem perpendimus: su fu
polisimus; quapvopter fi primas, fuzioni del Volgare d'Italia,

polisimus; quapvopter fi primas, fuzioni del Volgare d'Italia,

vias voisgirii Italias variationes; l'aioni del Volgare d'Italia,

vias voisgirii Italias variationes; l'aioni del Joquela, ma ancora se

cientales evilentes in boe mi
siloni del Joquela, ma ancora se calculare velimus , in boc mi- molto più. nimo mundi angulo non folum ad millenam loquelae variationem venire contigerit. fed etiam ad magis ultra.

Ostenditur Italiae aliquos ha- si dimostra, che alcuni in Itabere idioma incomptum, & ineptum .

fca-

VOLGARE ELOQUENZA.

tia banno brutto , & inorna-to parlare. Cap. XI.

Um multi varietatibui Latio difonative volgari, decunorem, aspue ilultirem la lia, investiția decunorem, aspue ilultirem la lia, investiția decunorem, aspue ilultirem la lia, investiția timant in bac eradicatione, frue preposti , così in questa eradidifferpiame an improved metality proposed con in deliverance ality proposed metality proposed metality proposed metality proposed continued to the continued continued to the continued continued to the continued conti Vulgare , sed potius triftiloquium de Romani , o per dir meglio Italorum Vulgarium omnium il suo tristo parlare essere il tauorum sugarum omuum i no tinto patrate elece ii effe turpiffimum: nec mirum ii fututto di tutti i Volgari cum etiam morum, babituum: fendo ne i coftumii, e ne le que desormitate prae cunctis vi desormità de gli abiti loro sodeantur foetere ; dicunt enim pra tutti puzzolenti . Effi di-Mezure quinto dici . Post bos cono Mezure quinto dici . Doincolas Anconitanae Marchiae de po questi caviamo quelli de la Marca d'Ancona, i quali dicerparmus, qui Chignamente cono Chignamente scate sciate,

DANTE DE LA

264. DANTE DE LA COMPAGIANO CON I quali mandiamo via il ficare ficiate loquarhar: cam quissonerani. E non è da preteria, che in vituperio di que la creativa commente de compagnitume e praterrendum e il quali maproperium illarum triam genin e vidu una drittumente, e fium cantiane, quamphare in perfettamente legara, la quale un certo l'iorentino nominato il Caftra aveva compoto, e cominciava, e descriptione de l'igatam: quam qualeur Florence cominciava.

Una ferina va scopai da Ca- rat, incipiebat etenim, Cita cita sengia grande aina

Dopo questi i Milanesi, e i cantato.

Inte l'ora del Vesperzio Fu del mes d'occhiover.

Italia accompagnati, gettiam quoniam soli su perchè questi soli ci pariono essere senza proprio Volgari essere, & imitano la Gramma. tica, come fanno le Simie gli tantes, nam, nomini; perchè dicono,

Domus nova , e dominus meus .

De lo Idioma Siciliano gliefe . Cap. XII.

di dire) Vulgari d' Italia,

tinus nomine Castra composue-

Una ferina vascopai da Cascoli Cita cita fengia grande aina . Poft quos Mediolanenfes, atque Bergamaschi, & i loro vicini Pergameos, eorumque finitimos getriam via; in vituperio de eruncemus: in quorum etiam

quali mi ricordo alcuno aver improperium quendam cecinisse recolimus, Ente lora del Vesper

Io Cu del mes dochiover. Post bos Aquilejenses, & Istria-Dopo questi crivelliamo gli A- nos cribremus, qui Ces fastu, quilejenfi, e gl' Istriani, i qua-li con crudeli accenti dicono tì con crudeli accenti dicono ("mustire accrianama ericitama. Cett figha je con quelli manci figha je con quelli mandiam via tutte le inontanine, di radicama loquelas ejicitamus, e
villanefiche loquele; le qualili quas femper madalfinis cicobati
di bruteteza di accenti fono
laccentu coromitate diffonare visfemper diffonanti da i cittadi
dattor, ut Caffenianele, s'
ti, come i Cafentini, e prati, come i Cafentini, e prati, come i Cafentini, e pramon fino di Italia, ya qua
lori di controli di controli di controli di controli di controli
la coccompanata i estima mana di foriandi videnture di piciamus i
litalia accompanata; estima mana chi foriandi conservitatione.

> Domus nova, & Dominus meus, loquuntur .

Quod in codem loco diverfificatur idioma fecundum quod variatur tempus.

E i crivellati (per modo di dire) Vulgari d' Ita-

VOLGARE ELOQUENZA.

quae remanserunt in cribro , com | | lia , facendo comparazione tra parationem facientes , bonorabi | quelli , che nel crivello fono lius, atque bonorificentius, bre il più onorevole di effi . E viter feligamus : O primo de primieramente efaminiamo lo Siciliano examinemus ingenium: ingegno circa il Siciliano, pernam videtur Sicilianum Vulga- cio che pare, che il Volgare re fibi famam prae aliis afci. Siciliano abbia affunto la fama feere: eo quod quicquid poetantur lorra gii attri; con cio lia che utti i Poemi, che fanno gl' Itali Sicilianum vocatur, o eo l'Italiani si chiamino in Siciliaquod per plures doctores indi no. E conciò sia che troviagenas invenimus, graviter ce mo molti dottori di coftà aver ciniffe , puts in cantionibus il. gravemente cantato , come in lis ,

Ancor che l' aigua per lo foco laffi. Amor, che lungiamente mai menato.

Ancor che l'Aigua per lo foco laffi .

quelle Canzoni,

fopra gli altri, con ciò fia che

Amor, che longamente m' bai menato.

corde nobiles, atque gratiarum dotati inbaerere tantorum Principum majestati conati sunt . ita quod corum tempore quicquid excellentes Latinorum nitebantur, primitus in tantorum Coronatorum aula prodibat, & quia regale folium erat Sicilia, factum eft, quicquid, nostri prae-

Sel baec sama Trinacriae terrae, Ma questa fama de la terra di fo recle signum ad quod tendul Sicilia, se dirittamente risguar-inspiciamus, videtur tantum in diamo, appare, che solamente nu pricamut, viatur ianum ia utanto, appare, ene tosantente opporbrima Ilaloram Principi lariani ia rimala; i quali nor ret, fed plebes fequandar fupri bam. Siquidem illuftri. Herori bam. Siquidem illuftri. Herori guelli lilutti. Eroi, Federico Federicus Caefar, & bene ge Cefare, & il ben nato fuo finitus ejus Manfredus, nobilitanstus ejus Manjredus, novitsta-tem, ac reclitudinem suae sor-mae pandentes, donec sortuna na gli su savorevole, seguirono permansit, bumana secuti sunt, le cose umane, e le bestiali brutalia dedignantes , propter quod | fdegnarono . Il perchè coloro ; che erano di alto cuore , e di grazie dotati , fi sforzavano di aderirfi a la maestà di sì gran Principi; tal che in quel tempo tutto quello, che gli eccelllenti Italiani componevano, ne la Corte di sì gran Re primamente usciva. E perchè il toro feggio regale era in Sicilia , è avvenuto , che tutto quello , che i nostri precessori decessores vulgariter protulerunt, composero in vulgare, si chia-Sicilianum vocatur: quod qui dem retinemus O nos, nec po non lo potranno mutare. Ra206. DANTE DE LA

the Rube. Che fitona ora is ligher inghir permutare valeburt.

tromba de l'uttimo Federico, che il fonagio del fecondo

the il fonagio del fecondo

fine il del condo

fine il del condo

ini, e di Azzo Marcheti po
tentit che le tible de gli atri qui cornuz plotamis, y d'acco
Magnati ? fe non , venite 

camétici y lenite , altripici.

Venite , fertatori di svarizia.

Ma meglio e tornare al pro

di ma meglio e tornare al pro

price y fenite, autripici.

Printe, carantica, y lenite , altripici

pricet y fenite, autripici.

pricet y fenite, autripici pricety fenite, altripicia vi proprium

prigitare il vologiamo (pricety fenite, altripicial priceta). pigliare il volgare Siciliano, repetere, quam frustra logni: Ocioè quello, che vien da i mediocri paesani, da la bocca de i quali è da cavare il giudinum accipere volumus, scilice i quali è da cavare il giudinum accipere volumus, scilice zio, appare, che'l non fia de quod prodit a terrigenis mediocrigno di essere preposto a gli al-tri; perciò che l non si prose-ciendum videtur, praelationis mirisco senza qualche tempo come è in,

#### Tragemi deste focora se s'este a belontate ..

Se questo poi non vogliamo pigliare, ma quello che esce lumus, sed quod ab ore primode la bocca de i principali Si-ciliani, come ne le preallega-te Canzoni fi pud vedere, non praesallegatis cantionibus perpen-è in nulla differente da quel-Io che I mutattimi a queri per por por proportioni di ficto dimonteramo. Como quad laudahilifimimi di ficto dimonteramo. Como quad laudahilifimimi di ficto dimonteramo. Como qua filefi poi o vero per la peopin que, vel a fui accobiate, vel loro, o vero per la peopin quità de i fuoi vicini, faminfimitimoramo faoramo contiguitamo brutti barafifni; è dico te, qui Roman, C Marcharlimi; è dico te, qui Roman, C Marcharlimi. no.

### Volzera che chiangeffe lo quatraro.

Ma quantunque comunemente i paelani Pugliefi parlino brut-tamente, alcuni però eccel-loquantur obscene communiter, lenti tra loro hanno polita- praefulgentes corum quidam poferitti confidera, come è,

nime dignum eft : quia uon fine quodam tempore profertur : ut puta ibi,

Tragemi deste focora se teste a bolontate.

Si autem ipsum accipere nofunt, turpiter barbarizant, dicunt enim,

## Volzera che chiangesse lo quatraro.

mente parato, a porto ne le lite loqueti font: vocabula cu-loro Canzoni vocaboli molto cortigiani, come maniferial mente appare, a chi i loro ficritti condeten, come è, critti condeten, come è,

Madonna , dir vi vo-li glio. Et, Per fino amore vo sil letamente.

Madonna, dir vi voglio. E, Per fino Amore vo si lietamente .

267

vertiffe .

Quapropter Superiora notantibus II perchè a quelli , che noteinnotescere debet , neque Sien- ranno ciò , che si è detto di imotiferre debt , neque sucu-tranno cio , cire in cuevo un lum neque Apulum elfi ilula di forra de effere manifelto , quad in Italia pulcherimum di che il Siciliano, ne il Pulvajart : cum cloquente indicitalia e bellifimo ; concio fia genas oftenderimus a proprio dicice abbamo motirato , che gli eloquenti nativi di quel paefe fiano da essi partiti.

Quod in quolibet idiomate funt aliqua turpia, fed prae caeteris Tufcum eft excellens.

De lo idioma de i Tolcani, e Genovesi . Cap. XIII.

P Oft base veniamus ad Tuscos; qui propter amentian. fuam infroniti, titulum fibi Vul garis Illustris arrogare videntur . or in boc non folum plebeorum dementat intentio , fed samofo. comperimus: Puta Guittonem A retinum , qui nunquam se au garia Tuscanorum fingulatim in Florentini, O dicsent,

D Opo questi vegniamo a li Toscani, i quali per la loro pazzia insensati, pare che arrogantemente s' attribuiscano il titolo del Vulgare Illustre ; & in questo non solamente la opinione de i plebei impazziquamplures viros bos tenuisse sce, ma ritruovo molti uomi-comperimus: puta Guittonem A ni famosi averla avuta; come fu Guittone d'Arezzo, il quale non si diede mai al Volgare Curiale vulgare direxit; Bona-giuntam Lucensem, Gallum Pi-ca, Gallo Pisano, Mino Mo-fanum, Minum Mocatum Senen cato Senese, Brunetto Fiorenfem , Brunetum Florentinum : tino , i detti de i quali , fe fi avrà tempo di efaminarli, non quorum diela si rimari vacave. Cortigiani , ma proprii de le rit , non curialia , sed munici loro cittadi estere si ritrovepalia tantum invenientur. El jamon. Ma conciò fia che i quoniam Tufci pras aliis in bac ebrietate bacchantur; dignami, nileque videtur municipalia Fui i quelle corieta furibondi, nileque videtur municipalia Fui torre in qualche cofa la pom-pa a ciascuno de i Volgari de aliquo depompare . Loquintur le città di Tofcana . I Fiorentini parlano, e dicono,

Manichiamo introque: Noi non facciamo aliro. Pifani. Bene andonnoli fanti del Fioranza per Pifa.

Manichiamo introque: Non facciamo altro. I Pifani. Bene andomio li fanti di Fiorenza per Pifa. L1 2

268 DANTE DE LA I Luchefi.

Fo voto a Dio , che ingaj faria eje lo comuno di Luca .

I Senefi. Onche rinegata avefi io Siena.

Gli Aretini . Vota venire ovelle .

Di Perugia, Orbietto, Viter- De Perufie, Urbe veteri, Vitermolta asperità profferire.

Lucenses . Fo voto a Dio, che ingaffara eje lo comu-

no de Luca. Senenfes .

Onche renegata avesse io-Siena: chee Christo. Aretini .

Votu venire ovelle.

bo . e Città Cattellana , per la bio , nec non de civitate Caftelvicinità che hanno con Rollana propter adfinitatem, quam mani, e Spoletani, non intendo dir nulla. Ma come che cum Romanis, O Spoletanis haquasi tutti i Toscani tiano nel bent , nibil tractare intendimus . loro brutto parlare ottufi, non- Sed quamquam fere omnes Tudimeno ho veduto alcuni aver [ci in [no turpiloquin fint obta-conofciuto la eccellenzia del [6, nonnullos Vulgaris excellen-Vulgare, cioè Guido Lapo, e un altro, Fiorentini , e Cino stam cognoviffe [entimus, ficili-Vulgare, coe Guido Lapo, e di ma capacoff, fontinua, folitura altro, Forentini, e cine con controlla de la considera de la conferencia del conferencia del conferencia de la c uan nuori locuzione; percio muttre totaliter et o, vel noche il z è la maggior parte, del loro parlare; la qual lettera non fi può fe non con eorum locutionis : quae quidem littera non fine multa rigiditate profertur .

De lo idioma di Romagna, e di alcuni Transpadani. Cap. XIV.

tas,

T Ranseunies nune bumeros P Affiamo ora le frondute fralle de l'Appennino, & investigiblemo tutta la finistra vam Italiam cuoctam venemur, parte d'Italia, cominciando, ceu solemus orientaliter ineun come far folemo , a levante . tes. Romandiolam igitur ingre- Intrando adunque ne la Rodientes, dicimus nos duo in La magna, dicemo che in Italia tio invenisse Vulgaria, quibus abbiamo ritrovati dui Volgadam convenientiis contrariis aldum convenientiis contraviis al' (convenevoli contrar) opposlo, ternata. Quemu mum in atamu de li quali uno tanto femenile mulitire vuidetar propter ocabu- lorum, o protationi mullitiru, quod virum (citamp viriliter (percentatum tama fasii citame solitame toriliter (percentatum tama fasii citame toriliter (percentatum the Romandio- li muma tobach, of pragletim mente i Fortiverifis quanti a vaegna che novillima etci movillima fit, meditatum quali a vaegna che novillima citame di videtare tottus provincias (percentatum quali a vaegna che novillima citame di videtare tottus provincias quali cuelli affermando divincias (percentatum quali a vaegna che novillima citame di videtare tottus provincias (percentatum provincia) (percentatum quali professi di ternata di videtare tottus provincias quali professi della loquantur, & Oclo meo, & le foliono dire ecil meo, e co-Corada mea profermo blan.

Corada mea profermo blan.

Lefo, che alcuni di coltoro ne
prio portando divertific adicivi.

mu , Thomam vidiliet, & Tomafo, & Ugolino BucUgelinum Buccoliam Favanti
nos. El & aliud, focut diflum

detto, de tucodalir, accentibefi

opt birjuum, & bijpidem, accentibefi

opt birjuum, & bijpidem, accentibefi

lidi ca caccenti iritur o, &

lijido, che pre in tha kon
monte fili valum famiti. gen unjeuum, U bijpulum, guod llipido, che per la Tua 1922a propier fia rudom aperiatem, aleeriah on loama che dicom mulicrem loqueutem son falom l'az una donna che parilli-difermian, fale fie virum di bitare faiti. Hoc ommet, gui Manara dicona, Brizinefit, voi diciet, Veronenfet, O Figenti-mo touti quelli, che dico-Manara ciona, Brizinefit, voi diciet, Veronenfet, O Figenti-mo tobat, ne com Palaumo (i) participi in tur. e deturpiter syncopantes, ommia in tus participia, O denominativa in te fincope, come è merco

e bonte; con questi ponemmoj tas, ut merco, & bonte, e gonze, con quein potentino (23 , nr merco, O bonte, eriandio i Trivigiani, i quali cum quibat o Trivifanos adatinoi vicini proferifcono lo confonante per f, removendo c l'ultima fillaba , come è nof v consonantem per f apocopanper nove; vif per vivo; il che do proferunt, puta Noi pro veramente è barbarissimo, e Novem, Vif, pro Vivo, quod riproviamo. I Veneziani anquidem barbarissimum reprobaonore de lo investigato Volga- mus . Veneti quoque nec fefe inre ; e se alcur di loro spinto vestigati Vulgaris bonore dignanda errore, in quetto vaneggiaf- tur ; et f quis corum errore fe, ricordifi, fe mai diffe,

Per le plage di Dio tu non venras;

tra i quali abbiamo veduto uno, che fi è sforzato partire dal fuo materno parlare, e ridurfi al Volgare Cortigiano, e queflo fu Brandino Padoano . La re, videlicet Ildebrandinum Paonde tutti quelli del presente duanum . Quare omnibus prae-Capitolo comparendo a la fen-tenzia, determiniamo, che ne il Romagnuolo, ne il fuo con-Veneziano fia è detto, nè il mandiolum, nec suum oppositum, Veneziano fia quello illustre ut dictum est, nec Venetianum Volgare, che cerchiamo.

O Ra ci sforzeremo per e-fredirfi, a cercare quello I filva refidet perconclari coche de la Italica selva ci re-fla Dicemo adunque, che forse non hanno avuta mala go quod forte non male opinanopinione coloro , che afferma- tur , qui Bononienses afferunt no che i Bolognesi con molto pulchriori locutione loquentes, cum bella loquela ragionano; con-ció fia che da gli Imolei, Ferrareti, e Modeneti qualche cofa al loro proprio parlare as-cofa al loro proprio parlare asgiungano; che tutti și come [cunt , feut facre quosiblet a avemo moditato, pigliano da il loiro vicini, come Sordello di dilut de Mantua Jun a flendit con Cremona, Brefla, e Ven Cremonae, Brixiae, atque Vero-

confession vanitaret in boc , recordetur, fi unquam dixit,

Per le plage di Dio tu non veras,

inter quos omnes unum vidimus nitentem divertere a materno, of ad Curiale Vulgare intendeeffe illud, quod quaerimus vulpare illustre .

Fa gran discussione del parlare Pacit magnam discussionem de Bolognese. Cap. XV. Pacit magnam discussionem de idiomate Bononiensi. idiomate Bononiensi.

VOLGARE ELOQUENZA. nue confini : qui tantus eloquen | jna confina . Il qual' nomo fu garia comparando confiderant ,

nes compos, yes sons seogens par continue a si qual tomo di inte cir existina non folium in tanto in eloquenzia , che non petando , fed quomodolibet lo ficlarent ne l'occimi, ma in quendo patrium Vuitzare defe. Vogare de la ropatria avrili. Accipinat etiam praefati; bandono, . Pigliano ancora i cives ab Imolensibus lenitatem prefati Cittadini la leggerezza, trott au immerpous tentatem, [pretatu cuttadini la leggerezza, adque mollitime, a Ferrarieri [e la molitica degli limoleti, e los vero, d' Matimenfolut ali ima certa loquetti, la qui de la roccio anticati, la qui de la molitica de la companio permitatem, quas proprie Lombardovam di, Hancex, companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio bardarun terrigens eredimus re- speneer rimata ne gu uomini di manfile; è bace dicasia, qui quei pacii; e quetta è la ra-neve Ferrarinfium, Muinimfium, voi Reziausrum mulium inveni mus portife. Nam propriae festi mus portife. Nam propriae festi controlle de la control de la contro rulitati assuesutti nullo modo che assuesatti a la propria lorulitati assuesatti nullo modoli possiti assuesatti a la propria lopossiti ad Vulgare Aulicem, fine
modo tenza qualche acerbità
quadam acerbitate venire; quad al
volgare Coriziano venire;
multo magis de Parmensbus est
il che molto maggiormente de putandum, qui monto, pro i Parmigiani è da pensare; i putandam, qui monto, projunto dicono mosso per molto, multo dicunt. Si ergo Bononien. Se adunque i Bolognefi da l'est utrinque accipiunt, ut di una, e da l'altra parte piglia-flum est, rationabile videtur no, come è detto, ragionevoesse, quod corum locutio per co le cosa ci pare, che il loro mistionem oppositorum, ut di parlare per la mescolanza de Hum est, ad laudabilem survi bile suavità temperato. Il che tatem remaneat temperata: quoa per giudizio nostro senza dubprocul dubio nostro judicio sic bio estere crediamo . Vero è effe cenfemus: ita fi praeponen che fe quelli , che prepongono tes eos in vulgari fermone, fo il vulgare fermone de i Bolola municipalia Latinorum Vul-no confiderazione folamente a i Volgari de le città d'Italia , allubescentes concordamus cum volentieri si concordiamo con illis ; fi vero simpliciter Bono loro ; ma fe stimano simpliceniense praeserendum extimant ; mente il Volgare Bolognese effere da preserire, siamo da essi aujentientes discordamus ab ein differente, e discordi, perciò non etenim est quod Aulisum e gli llustre vocamus; quomini che egli non è quello, che pilleste Maximus Guido Gnini. Illustre, che se l'iosse quello. celli, Guido Gbifilerius, Fabri il Massimo Guido Guinicelli cent, Outao Golgherius, Faori cius, O Honestus, O alii poe Onesto, & altri Poeti non satantes Bononiae , nunquam a riano mai partiti da esso; perDANTE DE LA

ciò che furono Dottori illustri , primo divertiffent , qui doctoe di piena intelligenzia ne le res suerunt illustres, & Vulcofe volgari parium discretione repleti.

It Massimo Guido. Madonna il fermo core. Fabrizio. Lo mio lontano gire . Onefto.

Più non attendo il tuo foccorfo, Amore .

Maximus Guido. Madonna lo fermo core a Fabritius . Lo meo lontano gire. Honeftus .

Più non attendo il tuo

foccorfo, Amore. Le quali parole fono in tutto Quae quidem verba prorsus a diverse da le proprie Bologne-se. Ora perchè noi non cre-diamo, che alcuno dubiti di versa; cumque de residinis diamo, che alcuno dubiti di quelle città, che bono polle in extremis Italiae civitatine le eftremità d'Italia, e, loss neminem debitare predate le alcuno pur dubita; non lo mus, D 6 qui debita; più fittimiamo degno de la nofira foltzione; però poco ci refit ne la mia difculinore da difficulto di di difficulto di di difficulto di di di difficulto di difficulto di di di difficulto di difficulto di difficulto di difficult depore il civello ; acciò che re cribellum cupientes depore toto veggiamo quello , che rin effo è rimafo ; dico che re, ut reficentiam cito vifa- mus , dicimus Tridentum atfandria città fono tanto pro- que Taurinum , nec non Ale-Indira città logo tanto pro-lyse Aurramy nu no aupiquos a i termini d'Italia, «ambriam civitates méti Ilapiquo a la remini d'Italia, «ambriam civitates méti Ilapiquela, tal che fe computi liae in tautum felere propiane hanno bruttiffino Volgane con l'avefleno belliffino, 
ancora nephere idlo efferove 
ramente l'atiano per la melobercar policherrimone, propier
daloran Cambriane de l'atiano de la discum communicatem (fleveno
altro propier de l'atiano de la discum communicatem (fleveno
altro propier de l'atiano de l'ati tri . E però se cerchiamo Latinum negaremus; quare si tri . E però le cellentre il parlare Italiano lliuffre della luni lliufre venamur, quod guello che cerchiamo non fi venamur in illis inveniri non poteff.

est aliquid pulchrum, & inl nullo omnia pulchra,

Quod in quolibet idiomate De le eccellente parlar Volgare il quale è comune a tutti gli Italiani . Cap. XVI.

Posseum venati saltus, or per tutti saltus, escapitus sumus situitus, nec Panteram, quams seguinam escapitus di situita, e non aveno quella invenimus; ut ipsam reperire vato; per potere est meglio constituitus constituitus estatus per potere esta meglio constituitus estatus per potere estatus per pot possimus , rationabilius investige- trovare , con più ragione invemus de illa , ut folerti fludio flighiamola; acciò che quella , redolentem unique, o ne cappa- che in egni luogo si fente, e ventem nostris pensitus irretiamus ci in ogni parte appare, con soltenticulis. Refumentes igitur vetotalmente inviluppiamo. Rinabula nostra, dicimus quod in pigliando adunque i nostri istru-omni genere verum unum opor-menti da cacciare, dicemo, che somm gener erum unum opprilet die die generis illiss om in oppi generis illiss om in oppi generis odi cole di bibguo, che una ve ne fa di bibguo, che una veneri candi con comparate, con control con a comparate, e ponderate, e quindi la mitura di tutte a di presentate in coloribus omnes albo mensu esta unità sono più lontane, o rantur: nam vifibiles magis di più ad esta propinque . E così cuntur, & minus secundum quod ne i. colori tutti fi hanno a miaccedunt, vel recedunt, of quem furare col bianco ; e diconfi accedunt, vel recedunt, o quem-più, e meno visibili, secondo che a lui più vicini, e da lui quantitatem, o qualitatem cilen-più distanti si sono. E sì come dunt de praedicamentorum quo di questi , che mostrano quandans de practicamentorum que littà, e qualità dicinno, pari-ditet, d'e fibliantia posse di tità, e qualità dicinno, pari-mente di ciascuno de i predi-camenti, e de la sustanzia pen-siamo potersi dire : cioè che quod in genere est illo, quod sim ogni cofa fi può mifurare in plicissimum est in 19se genere : quel genere con quella cosa, che è in esso genere simplicissima. La onde ne le nostre a juantumeumque devidantur in fima. Là onde ne le nostre a-species, boc figuum inveniri opor-tet, quo d'ipfae mensurentur; fto segno, col quale esse la abtt, quo O 1914 menjorentur; || no tegno, voi quane ene a so-nam in quantum fimpliciter se biano a militrare; perció che bomines agimus, viritera ba-bemus, ut generaliter itlam in-la virrib, la quale generalmente telparare.

Intendemo; perciò che secondo relligamus : nam secundum ipsam essa giudichiamo l' uomo buo-no, e cattivo; in quello poi che facciamo, come uomini cittadi-dicamus: in quantum ut homini, avemo la legge, fecondo la nes croes agimus, babemus lequale fi dice buono , e carrivo gem , secundum quam dicitur cittadino; ma in quello, che civis bonus, O malus: in quancome uomini Italiani facciamo, tum ut bomines Latini agimus, Adunque se le azioni Italiane suare de babenus simplicissima si hanno a misurare, e ponde-segna, o morum; o habituum, o li ora fi può discernere il Vol- ropria sunt , sed in omnibus gare, che di fopra cercavamo , communia funt: inter quae nunc effere quello, che in ciascuna città appare, e che in niuna riposa. Può ben più in una, che in un'altra apparere, come libet redolet crottate, nec cubat in fa la simplicissima de le fustan- ulta: potest tamen magis in una zie , che è Dio , il quale più quam in alia redolere ficut fimplizie, che e Lio, il quae prujuam in aus renoire, picu proprie papter ne li umo che ne de ciffima fubblicationen, qua Deur paù in quefte, che ne le mi-lof, in bomne magis resolet, quam in mere, & in effe più, che me in brutos in animali, quam in gli elementi, e più nel foco, planta: in bac, quam in mi-che ne la terra. E la fimplici larra: in bac, quam in caslo: fima quantità, che è uno, più appare nel numero disparo, che nel paro; & il simplicissi mi igne, quam in terra. Es mo colore , che è il bianco , unum in impari numero redolet più appare nel citrino , che magis quam in pari, O simplinel verde. Aduque ritovario cifforus costo, qui albu mini pari, C nimplica quello, che cerevamo deceno, che Volgare Illufre, Cardinale, Aulico, e Cortiginale i Cardinale de quello, il alcumus, dicimus Illufre, Cardinale i quale è di tutte le città Italia- dinale , Aulicum , & Curiale ne, e non pare che sia di niuvulgare in Latio, quod omnis
na col quale i Volgari di tutLatiae civitatis est, & nullius mifurare , ponderare , e com-effe videtur , & quo municipia Vulgaria omnia Latinorum men-Surantur, ponderantur, & com-

parantur.

Ouod ex multis idiomatibus facit mentionem de Cino Pufforiense.

nat unum pulchrum; & Perchè si chiami questo parlare

ipsum quod ipsum est facimus remo parere quello , che esso patere. Primum igitur quid in striamo quello , che intendiamo striamo quello , che intendiamo tendimus, cum Illustre adjuci-di fare, quando vi aggiungia-mus, O quare Illustre dicimus, denudemus. Per boc quidquid il. umanum, er oc quagut de la cumanum, er quen noi de la lafre dicimus, intelligione qui di dicono Illuttre , che illuminato riplementation pracification de Es cilluminato riplementation e la cunto modo vivos apliamus illuftri, vet qui po per che illuminati di potentiamus illuftri, vet qui po testate illuminati , alios & ju zia fogliono con giustizia , e Ritia , C caritate illuminant , carità gli altri illuminare , ovevel quia excellentes Magistrati firati, eccellentemente ammaeexcellenter magistrent, ut Sene ftrano, come sa Seneca, e ca, O Numa Pompilius. Et Numa Pompilio, & il Vol-mat , O gloria .. Magistratu qui lia da magisterio innalzato dem fublimatum videtur, cum fi vede, ellendo egli di tanti de tot rudibus Latinorum voca rozzi vocaboli Italiani, di tanbulis, de 100 perplexis confiru. It perplefie coftruzioni, di tanditi di differini pro-Elionibus, de 101 defettivis pro-Lationibus, de 101 ruflicanis ac egregio, così diffricato, così centibus , tam egregium , tam perfetto , e così civile ridotextricatum, tam persectum, & to, come Cino da Pistoja, e l'Amico suo ne le loro Cantam urbanum videamus electum: zoni dimostrano. Che l'I sia ut Cinus Pistoriensis , & Ami poi efaltato di potenzia , apcus ejus oftendunt in Cantioni pare ; e qual cosa è di magbus suis. Quod autem fit exal- gior potenzia, che quella, che tatum potestate, videtur: O quid può i cuori de gli uomini volmajoris potestatis est, quam quod lui, che non vuole, volehumana corda versare potest? ita re , e colui che vuole , none

User autem boc quod repertum of Iliafire, Cardinase, Aulium D' Curisle
adjeients, coeemus, nose chiponeadum of 1, per quod clarus;
poneadum of 1, per quod clarus;
poneadum of 2, per quod clarus;

Mm 2

276 volere, come ha fatto que-fto, e fa. Che egli poscia in-nalzi di onore chi i possie-de, è in pronto; non sogliono contra propositione de la pronto; non sogliono contra propositione de la pronto de la pronto de la propositione de la propos de, e in pronto, non logitono di domestici suoi vincere di sama i Re, i Marchesi, i Conti, e tutti gli altri Grandi? Reges, Marchiones, O Comin, e usua gu attra urana i [Keget, sharcosner, t Comi-certo questo non ha biologo let, t Magnatet quotilet fa-di praora. Quanto egli fac-cia poli i foo famigliari gli irone indiget, minime soc proba-loritot, noi ftess t shoamo co-nosciuto, i quali per la dol-[familiaret giprioso efficiat, nos cezza di questa gioria ponemo insi novimus, qui bujus dulce-dopo le spalle il nostro esi-dine gioriae nostrum exclium po-lio. Adunque meritamente de-dergamus; quare ipsum Iliustre vemo esso chiamare Illustre.

Perchè questo parlare si chiami De excellentia Vulgaris Elo-Cardinale, Aulico, e Corsigiano. Cap. XVIII.

merito profiteri debemus. quentiae, & quod communis est omnibus Italicis.

noi Italiani avessemo aula ,
questi sarebbe palatino . Se la
aula poi è comune casa di a est, quod si aulam nos Italia tut-

N On senza ragione esso Vol-gare Illustre orniamo di N Eque sine ratione ipsum Vulgarem illustrem decofeconda giunta, cioè che Cardinale il chiamiamo; perciò
che sì come tutto l'uscio se
licet ut id Cardinale vocemus; guita il cardine, tal che dove nam ficut totum ostium cardi-il cardine si volta, ancor' esso nem seguitur, O quo cardo verut cartine fi volts, ancor effoliem Jequitar, O que cardo ver(o entro, o fouri, che I filter, verifatar ti fifam, fo pieghi fi volge r coi tutta
La moltindine de l'Olgar de La moltindine de l'Olgar de la mottre de l'Olgar de l'am Pulparium grex vertitur, fa queflo. Il quale veramente l'arcette de l'averige motte, papar effer Parte di famiglis ; l'at, ficundom quod (fiel: quod non cara egli oni giorno: ) finiofi arboicelii de la Itali-li e videur; mone quotisite extir-ce leva? non para entre-l'olat familia traffice de Italigiorno femente , o inferisce at sentosos fruelices de Italica gonio ciencine, o mieritei por inquis precine se statica piante è che tano altro gli ficus è mone quivile cel planta agricoli di lei fe non che lievano, e pongono, come fi compono, come fi certa del compono del l'erchè merita certamente effere di ranto voca- (met), night at admorvant polo ornato. Perchè poi noi component, si dichim ell'il component perchè polo noi component, si dichim ell'il component perchè polo noi component perchè poli noi component perchè per la component perchè perchè poli noi component perchè per la component perchè perchè perchè per la component perchè perchè perchè per la component perchè pe il nominiamo Aulico, questa quare prorsus tanto decorari vo-è la cagione; perciò che se cabulo promeretur. Quia vero

gene alle dobtinante. Hor emergie e quinci avvience, che quelvidetur effe d, de yeu loyaimuri
Viagar ; Or bine d1, qued i
regisi omnibus comverfuntes ,
emper Illulivi Valgari loyaru,
che il nottro Volgare, comche il nottro Volgare, comtur . Hinc etiam eft , quod no forestiero va peregrinando , &c frum Illuftre velut accols pe- albergando ne gli umili alili , regrinatur, & in bumilibus bo non avendo noi aula . Meritafpitatur afilis , cum aula va Cortigiano, perciò che la corffillatur aljuit, cum anus vo comus. El triam merito Cu tigiania niente altro è, che riale dicendum, quia curialita; una pelatura de le cole, che ini diud el , quam librata che la flatera di quella pesatu-regula corum, quas praspedi. Ta folamente ne le eccellenti-funt; O quas flatera buju/mo fine corti esser foglia; quin-International construction of the construction di librationis tantum in excel· ci avviene , che tutto quel-

haberemus , palatinum foret : tutto il regno, e facra gubermente ancora fi dee chiamare corporalmente dispersa...

riducano, e quello fi chiami Italiano. Cap. XIX..

Uefto Volgare adunque, che chire llutine, cardinale Cardinale Allifere llutine, cardinale Correjation avemo diore quello, che ti chia-ljom eff, dictimus eff illud, an Volgare Italiano: percoli joud Vulgare Latinaus appel, the si come is pub crowner later. Num frost quoddam Fal-un Volgare, che e propio prima de Cremona, peud pro-trovar uno. che è propio prima di Cremona, peu pri-trovar uno. che è propio di prima di cremona, peu pri-trovar uno. che è propio di mittra prima di cremona, peu pri-trovar uno. che è propio di cremona di c parte d' Italia ; e come tutti est invenire alsquod , quod fi questi si ponno trovare, co- proprium Lombardise, sic est si parimente si può trovare al parimente fi può trovare proprime Comosaura, piè di quello che ed tituta Italia, invocaire dispudi, quod fii focuello chiama. El proprime propri gare Italiano . Quello vera mente hanno ufato gl' Illuffri O tertium Semilatium , fic. imente hanno ufito gl'illuttii [U rettum semiatum s, he. i-bottori , che in Iraita han-lique des trius Italiate el I, La-no fatto Poemi in lingua voljimam Valgur vocatar - Ho-gieti , i Tolcani , l. Romajima spi lan Deforte illujiteli , i Tolcani , l. Romajima spi ini periodetti illutti illutti si tri illutti su Siculi,
i de la Marca Tirrigiani ,
doui, Tufcir, Romandili ,
e de la Marca ca diotte ini 11 illutti su Siculi,
e de la Marca ca diotte ini 11 illutti su Siculi, E concid fia che la noftra in- Lombardi , O utriufque Mar-

Corte , quantunque manchia-mo di Principe ; perciò che avemo corte, avegna che la sia riam babemus , lices corporaliter fit difperfa.

Che i Volgari Italici in uno f Quod idiomata Italica ad unum reducuntur, & illud appellatur Latinum.

E conció sia che la notira la l'Ilembarda, G' airrigue roma-tenzione (come aveno nel l'obse cvir . El quia intentio principio de l'opera d'ottori-nosfite a te polliciti famu in an de la Eloquenti Volga-ria, però da esto. Volgate la: l'ilemam de Valgari Eloquentia liano, come de eccellentisi-liano; come de eccellentisi-liano incipiento, y tanterino mo cominciando, tratterino l'accellentissimo incipientis, quoi no questi che presidenti propiere qual d'un supera del viene per l'escentis l'accellentis de l'apparatus più di usua del propiere qual d' quemodo, ne gni di usua esto, a perchè,

won whi, quando, & d. querie a che modo, e deve, e ipfem drigendum fit, in im-quando, & a chi fit e fib da meditati ibri rezladami; regini drittare Le qual toche chia bus illuminati inferiora Palgadi trita che Gano, avremo cura tia illuminate combinuta del chiatrie i Volgati inferiori. Ta illuminate combinuta del chiatrie i Volgati inferiori datim defendante ad illudi in a qual busin folius familiar proprium eff.

35 35 36 26 26 26 36.36.00 36.36.00

## IL SECONDO LIBRO A L

VOLGARE ELOQUENZIA

DIDANTE

ULGARIELOQUIO, SIVE IDIOMATE

A LIGIERI.

LIBER SECUNDUS.

Quali fono quelli che denno ufare il Volgare illufire, e quali no .

Quibus conveniat uti polito, & ornato Vulgari, & quibus non conveniat.

CAPITOLO PRIMO

PRomettendo un' altra volta
Pala diligenzia del nostro ingegno, e ritornando al calamo gegno, e ritornando al calamoi calamum frugi operis redeuntes, de la utile opera, fopra ogni canamum frugi operis redeuntes, cofa confessiano, che l' sta bene ad usarsi il Volgare Italia. Vulgare illustre sam profaice, ne ad ufaffi il Volgare Italia-|Vulgare Illighte tum profjaire, on Illiufite cott ne la profa, ayam métricé decre proferricome nel verfo. Îsta protio Îscd quia sipfem profacantes soi esta profit le registrate proferricome nel compositore de la protio Îscd quia sipfem profacantes soi esta profit le registrate protection de la profit le registrate promote profit le registrate protection de la profit le registrate profit le weifer salumine hecondoche metricum st. siphom examineelio è metrico, vertifichiamo mus, ordine prixtatimuti ilso, trattandolo con quell' ordine, che net fine del primo l'incimo. Quaermin sighte primi libri pollinte, che net fine del primo l'incimo. Quaerman sighte primi
bro aveno prometio. Cerchie
arrum vorpficante: voulgariter
urit quell' che fanno vertivo d'abean tilau til E superio
con con supericul munit, qui vertificature, lou
resus examere dobt in quandi
rum pud : para com maltim
pud : Là onde non esiendo
niuno dist prane ornamento;
com è si Volgare Illustre, rare che cialcun verificatione lo
jusquam Valgare tilber, victore
che cialcun verificatione lo
jusquam Valgare tilber, victore
che cialcun verificatione lo
jusquam valgare stretera quod oritica
primi est pratera quod oritica
fe quello, che in suo cortemum est in genere soo, si sui
prime sit; pratera quod oritica
si successione si successione si successione si su
successione si successione si su
successione si successione si su
successione si successione si su
successione si successione si su su
successione si successione si su
successione si successione si su
successione si successione si su

VOLGARE ELOQUENZA: inferioribus mifceatur , non fo ortimo ft mescola con lo in lum nil derogare videtur eis, tiore, pare che non folamente fed ea meliorare videtur. Qua non gli toglia nulla, ma che lo jed es mettovare vietter : Ma-re fi quis verificator , quam-quam rude verificator , iplum faccia rozzamente veril ) lome-fuae ruditati admificat , non fo-ficolerà con la fua rozzezza , non lum bene ipsi ruditati faciet , solamente a lei farà bene , ma lum bene ipfi vulitati faciti i ilolamente a lei farà bene ma fed ipium pei facere oppurte appare che colo le ia bilogno videtar. Multe magiri opus effi di fare i, perciò che molto e da fare i, perciò che molto e da fare i perciò che molto e da favorio illi, via piune, quamb ce ponno poco, che a quelli qui multa pullinat; e fic e appare pued oministo verificami che a tutti i vorificatori itali but ilecat ipium sti. Sed boci cito di ufato; ma quelto è fallifiumo e presi che a nono a falli colo appare pued percio della conse di diffiliamente presi che a nora e della diffiliame per contenti della diffiliamente per in one fe contentifium portante a debra il me della conse i feria il data di della disconse della conse i feria il della disconse con per il conse i feria il disconse con contenti di disconse di conse i feria il disconse con contenti di conse di consenio di conse exectionijime poetamer acoruline denno iempre ventre, co-illud indure, feut per inferiu in per le code li foto tratta-pertraflata propendi: poteri . lexigi ergo ilud spi confinite vi ci portà comprendere. A-lexigi ergo ilud spi confinite vi ci ricerca uomini limili a le, viros , quemadmodum alii no. firi mores , & babitus ; exigit nostri costumi , e abiti : la mafiri moret, O bobitat ; exigui nottri contum; e aucu i sime anganferitia magan gignificenzia grande ricerca uotentes, purpura vivos nobiles ;
fic d' bos excellentes ingeno vivole uomini di ingegno, e di 
Cienzia ceccellenti; e gli alpri
Cicinzia eccellenti; e gli alpri fprotest and service inferiors pel litting and the service inferiors pel litting and the service and service pel s fed nobis non convenit boc gra viene; come è fentire, ride-tia generis, quia etiam brutis re, armeggiare; ma questo a

state generus, quia ettam orussi.

e annegerie, su quia ettam orussi.

quia cumbitist nominibus esse con un cere; perché farebbe conveneconiens, de quo nulla quasssino ess.

peccie; perché a tutti gli tromini
nemo unim montaninis boc diete!

stati convenevole: di che non c' elf convenients; fed optimas conceptiones non poffunt effer, ngs

he laten dubbio; che nium dice,
ceptiones non poffunt effer, ngs

he laten dubbio; che nium dice,
ceptiones non poffunt effer, ngs

he la ficonvenie a i montanani

di Statini concetti non

roftono effere, se non dove

e (cienzia, ki ingegoro, adunnit rusticana tractantibus; con- que la ottima loquela non fi venit ergo individui gratia conviene se non per le pro-fed nibil individuo convenit, nisi per proprias dignitates, puta cantare, armegsiare, regge-ce. E però se le cose con-mer-nornon a quelli, che hanno fcien- A; ergo optima loquela non non a quelli, che hanno fcien-[47; crgo optima toquida non zia, & ingegoo; e coi non lomouni migi in illi; in quibita a tutti i verificatori fi con-impenium; D'fcentia ell; D'vien ottima loquela. E con fe non ombusto verificantium gane; concoli fi che moli judina loquela conveni: cum gane; concoli fi che moli judina loquela conveni: cum gane; concoli fi che moli judina loquela conveni: cum gene; concoli con convenia principali di circinia, D'ingegoo facciano verii. E però no verificataur; D'pre confere a tutti non conviene. to denou faire effo; per ció che nino de far cuti non denou diare effo; per ció che nino de far que la convenir o E dove dice, che ogui uno l'au monoveneure agert minit dec ornare i fuoi veri quanto pud, afferniamo effer vero; ma nel hove effiror.

Me a l'appropriate consure de considerato de l'appropriate consure de considerato chiametemo ornato, a nui fatto brutto, e di loro fi deterno; period che el ornamento non de consumento non de consumento, non de consumento de consumento, no de consumento de consumento de consumento, no de consumento Perció che l'ornamento non l'accessis ornatusse, ismus potiut e atro che uno aggiungero deterpatus richensi illem; di qualche convenerole cofi a la lesim esorratio alicciu convenuo con la inferiore metco-la infe VOLGARE ELOQUENZA.

semper verbis discretive mixta catori sempre rimanga separaremaneat, so non fuerit optima, tamente mescolata con le paoptimo sociata Vulgari , non me. role , se la non sarà ottima lior , Sed deterior apparebit . quemadmodum turpis mulier, fi auro . vel ferico velliatur .

lescunt, puta cum sormosa mu seriore si sa più vile; come lieres desormibus admissentur e mescolare belle donne con trute. Là onde conció si a Unde cum sententia oversissantium che la sentenzia de i versissa. ad ottimo Volgare accompagnata, non migliore, ma peggiore apparerà, a guifa di una brutta donna , che fia di feta , d'oro vestita.

In qua materia conveniat or-nata eloquentia Vulgaris. In qual materia sia bene usare il Volgare Illustre. Cap. 11.

P Ostquam non ommes versis. P Apoiche averno dimostra-L'anter, fet tantam exci-llatto, one non tutt i verni-tariffinos i llufer au Fulgare, celemilimi democulare il Vol-debre dirazimus, configuent effi dimostrare poi, fe tutte le filmate, transmostration de dimostrare poi, fe tutte le flanda fui, aut non; èt fi materie fono da effere trattate non omnia, qua tipo digina funt, forgegatino oftendere. Cir-lii fono degue est effo circa funt, forgegatino oftendere. Circa quod primo reperiendum est la qual cosa prima è da trovaid , quod intelligimus per il. re quello che noi intendemo . lud, quod dicimus, Dignum ef. quando dicemo degna effere fe, quod dignitatem babet: fe, si come è nobile quello che cut nobile, quod nobilitatem; o ha nobilità; e così conociciuro fic cognito habituante, habitua- lo abiruante, fi conofce lo abitum cognoscitur , in quantum tuato , in quanto abituato di bujus and cognita dignitate quello; però conofciura la di-cognofcemus O dignum Ef degno C adonoceremo ancora il enim dignitas meritorum effi-um effettu, overo termino de i Elus , five terminus ; ut cum meriti ; perciò che quando uno quis benemeruit, ad boni digns ha meritato bene, dicemo ef-tatem perventum esse dicimus. tatem perventum elfe dicimus: l'ese perventura à la dignita der cum male vero, ad mali: pu-ta bene militantem, ad victo-riae dignitatem: bene autem e perventura a la dignità de la regentem , ad regni : nec non vittoria , e quello che ha ben. mendacem ad ruboris dignita governato, a quella del regno; mendacem ad valoris aignita e così il bugiardo a la dignità tem, O latronem ad eam, de la vergogna, ed il ladrone quae oft mortis . Sed cum in a quella de la morte. Na con-Nn 2

ció sia che in quelli, che me denemerentibus siant compara-ritano bene, si facciano com-parazioni, e così ne gli altri, perchè alcuni meritano bene, altri meglio, altri ottimamen-te, & alcuni meritano male, altri peggio, altri pellimamen-prantur, y bajufimati compara-le anturi. te; e conció ancora sia, che rationes non fiant, nis per re-tali comparazioni non si fac-ciano, se non avendo rispetto al termino de i meriti, il qual rum, quem dignitatem dicimus, at termino del mertu, i di-termino (come è detto ) si di-manda dignità, manisesta co-sa è, che parimente se digni-rantur secundum magis, E mi-rantur secundum magis, E mith hanno comparazione tra fe, fecondo il più, è il meno ; cioè che alcune fono grandi, altre maggiori, altre grandifialtre maggiori, altre grandifiante mare fint, O per confequent me; e consequentemente alcu- slind dignum, alind dignins, na cosa è degna, altra più de-gna, altra dignissima; e con-ciò sia che la comparazione de Et cum comparatio dignitatum le dignità non fi faccia circa non fiat circa idem objectium, il medelimo objetto, ma circa fed circa deversa, ut dignius diverfi, perché dicemo più de dicamus, quod majoribus di gno quello, che è degno di una cofa più grande, e dignifiamo quello a che è degno di companio una sureito, ene e degno dilivri, yana nuoir coarm diginuti una altra cofa grandilima; ilefo podigi, manigliamo fi, quod perciò che niuno può effere di optima optimi feundam treum tiefito è che le cofe cottime (fe-condo che porta il devere) con de le ortime degne. La fil apprentation de conde cificato questo villa villa di conde cificato questo villa v onde effendo questo Vulgare confequents el , ut fola optima conde effendo questo Vulgare confequents el , ut fola optima flustre (che dicemo ) ottimo dipna fint ip/le practirari, quae fopra tutti gli altri Vulgari i quidem tractiandorum dispulsima. confequente cosa è , che fola nuncuonnus. Nunc autem quae mente le ottime materie siano degne di estere trattate in es- sint ipsa venemur; ad quorum fo; ma quali fi fiano poi quel- evidentiam feiendum eft , quod le materie , che chiamiamo di- ficut bomo tripliciter spirituagnissime, è buono al presente sus est, videlicet vegetabili, le quali cofe è da fapere , che animali , O rationali , triplex investigarle . Per chiarezza de sì come ne l'uomo fono tre iter perambulat . Nam secunanime , cioè la vegetabile , la dum quod vegetabile quid est , antimale, e la razionale, coi effo per tre fentieri cammina; perciò che fecondo che ha antima vegetable, cerca quello, che d'utile, in che puile, in commentati, fecundum quod raminate police, che d'utile, in che puile, in comme brulis; fecundum quod raminate.

Hitudinem .

tionale, boneftum quaerit : in quot cipa con le piante ; fecondo folus est , vel Angelicae natu che ha l'animale , cerca quelfolus est, veil Angeliscae natus (), che è dilettevole, in che raze fociatur. Per base trisi partecipa con le bestie; e sequiciquid agimus, agere vide unter; O quia in quolibet illo cerca l'onesto, in che è solo, cerca l'onesto, in che è solo, and a cerca l'onesto, and a cerca l'onesto, in che è solo, and a cerca l'onesto, and rum quaedam funt majora , overo a la natura Angelica s quaedam maxima , secundum accompagna; tal che tutto quel quod talia, quae maxima funt cia per queste tre cose. E permaxime pertractanda videntur; chè in ciascuna di effe tre sono or per consequens maximo Vul- alcune cose, che fono più grangari. Sed disserendum et, quae di, & altre grandissime; per maxima sent: O primo in co la qual ragione quelle cose, quod est utile: in quo si callide effere grandissimamente trattaconsideremus intentum omnium te , e conseguentemente col querentium utilitatem, nil aliud grandissimo Volgare; ma è da quam salutem inveniemus . Se disputare quali fi fiano queste quam Jalutem movementus. Se cundo in eo, quod est delesta, bile: in quo dicimus tillud est maxime delestabile, quod per riamo la intenzione di curti preciafilimum obiectum appeti- quelli, che cercano la utilità, precissifimum objectum appeti-tuu delestat boe autem Venus Tertio in eo, quod esi bone sum: in quo nemo dubitat esse dicemo quello essere massi-Virtutem. Quare bacctria, Sa mamente dilettevole, che per lus videlicet, Venus, Virtus il preciolissimo objetto de l'apapparent ef illa magnalia petito diletta; e questi fono i quas fint maxime pertractan che è l'onesto, niun dubita el-da, boc est es, quas maxima lere la virtù. Il perchè appare suns ad ista, ut armorum pro queste tre cose, cioè la salute, bitas, amoris ascensso, & de li piaceri di Venere, e la virreclio voluntatis . Circa quae tù essere quelle tre grandissime fola, fi bene recolimus, iliu-limanente trattare, cioè quel-lires viros invenimus vulgari-le cofe, che a quelte grandiffiter poetasse ; scilicet Bertra-mum de Bornio, Arma, Ardeezza de l'armi, l'ardenzia de naldum Danielem, Amorem, l'amore, e la regola de la vo-lontà : Circa le quali tre cofe fole (fe ben rifguardiamo) trotudinem , Cinum Pistoriensem , veremo gli nomini illustri aver Amorem , Amicum ejus , Re- volgarmente cantato; cioè Beltrame di Bornio le armi ; Arnaldo Danielo lo amore ; Gerardo de Bornello la rettitudine, Cino da Pistoja lo amore;

lo Amico fuo la rettitudine .

Beltrame adunque dice . Non pos nul dat con cantar no exparia.

Arnaldo. Laura amara fal bruol bran cum danur. Gerardo.

Più folaz reveilar , che per trop en dormir.

Cino. Degno fon io ch'io mora. Lo Amico fuo. Doglia mi reca ne lo cuore ardire .

Non trovo poi, che niun' Ita-liano abbia fin qui cantato de l'armi. Veduto adunque quesse buc invenio poetasse. His proincose (che avemo detto) farà de viss, quae canenda sint Vul-maniseno quello, che sia nel Volgare altissimo da cantare.

In qual modo di rime si debbia sfare il Volgare altifimo . Cap. III.

O R. c. i sforzeremo follicius mente di sweligare i monte di sweligare i imo do, col quale debbiamo lirin-gere quelle materie, che fono l'anto fant dipar avl'agari, follici degne di anno Volgare. Volcare di su suo Volgare. Volcare di su suo volgare i primo disemo deveni a la memoria ri monde de la memoria ri monde della la memoria ri modernation sono l'all'artire ora describato della condenda di memoria ri modernation sono l'all'artire ora della condenda di monde della condenda della condenda della condenda di monde della condenda della conden quetti modi adunque il modo autem modorum Cantonum mode le Canzoni effere eccelentiffimo piudichiamo; la donde mexcellentiffimo fe de lo eccellentiffimo è de lo eccellentiffimo è de lo eccellentiffimo e

Bertramus etenim ait . Non posse nul dat , cum cantar non exparia.

Arnaldus . Laura amara fal bruol Brancum damir. Gerardus.

Più folaz reveillar, ches trop endormir. Cinus.

Digno sono eo de morte. Amicus eius.

Doglia mi reca ne lo core ardire.

Distinguit quibus modis Vulgariter Verlificatores poetantur.

VOLGARE ELOQUENZA. excellentifimis digna fum, ul eccellentifimo degno, come di faperius eli probatum, illa quae liopra è provato, le inaterie, recellentifima fum, Vulgare iche fon degne de lo eccellentifimo do excellentifimo digna fun lo degne de lo eccellentifimo digna fun! tionibus indagari . Prima quivetulta provisione processit. Ad cit silud, ad quod factum eft, fe fequitur extimandas , & per più nobili de le Ballate , esse modum illarum: cum ne

or per consequens in Cantioni- do , e conseguentemente sono bus pertractands : qued autem da trattare ne le Canzoni ; e modus Cantionum sit talis , ut che'l modo de le Canzoni poi dictum eft , pluribus potest ra- fia tale , come fi è detto , fi può per molte ragioni investi-gare. E prima essendo Canzodem quis, cum quicquid versi- ne tutto quello, che si scrive ficamur sit cantio, solae Can- in versi, & essendo a le Cantiones boc vocabulum fibi for zoni fole tal vocabolo attribuititat funt : quod nunquam fine to , certo non fenza antiqua prerogativa è processo. Appresfo, quello, che per fe fteffo but quicquid per fe ipfum effi- adempie tutto quello , perchè egli è fatto, pare effer più nonobilius effe videtur, quam quod bile, che quello , che ha bifoextrinfeco indiget : fed Cantio gno di cofe, che fiano fuori di fe ; ma le Canzoni fanno per nes per se totum quod debent, le ftesse tutto quello, che denefficiunt, quod Ballatae non sa. bus, ad quos editae funt) ergo di fonatori, a li quali fono fat-Cantiones nobiliores Ballatis ef- Canzonl fiano da effere stimate confequens nobilifimum aliorum confequentemente il modo loro effere fopra gli altri nobilifmo dubitet , quin Ballatae So. fimo; concid fia che niuno dunitus nobilitate modi excellant te non sia più nobile di quello Praeterea illa videntur nobilio de i Sonetti . Appresso pare , ra effe, quae conditori suo ma che quelle cose siano più nobigis bonoris afferant : fed Can li, che arrecano più onore a gis bonoris afferant: fea Can in the condition; it comes magis afferant condition; it comes magis afferant condition; it can but you may be but, quam Ballatae; ergo no biliores funt, & per confequent che non fanno le Ballate; amodus earum nobilissimus alio dunque sono di esse più nobiroun. Praeterea quae nobilifima li, e confequentemente il mofunt, cariffime confervantur i
fed inter ea quae cantata funt.

bilifime, molto caramente fi Castions cardiffuse conferonate; Conferona C. ma tra le Colé to conflat confinate in Conferona C. ma tra le Colé to conflat confinate in Conferona C. ma tra le Colé trey Castions abeliffuse fast; De per conferent media extent libri; adenque le Cantoni fon libri; adenque le Cantoni fon mobiliffuse d'Adbet à ner'i. mobilifiuse, e confequentement.

te il modo loro è nobilissimo . Issiciatis illud est nobilissimum quod te 11 mous seu c noullillino : piccatii iliad qi novilijimimi quello è nobilillino , che com-prende turta l'arte ; elfendi dadunque le cofe, che fi canta-los artificiali ; e ne le Canonillinoise ari tota comprehendafole comprendendosi tutta l'ar- tur, Cantiones nobilissimae sunt . te , le Canzoni fono nobiliffi- o fic modus earum nobilisfimus te, le Canzoni iuno Booune et fe meant earm neonymene, e così il modo loro e no alioumn. Quod anten tota combififfino fopra gli aitri. Che rutta l'arte poi fia ne le Can-recentature in Cantionibus art coni comprefa, in quello fi mè nifeffa , che rutto quelo, che l'un , qued guicquid artis rependente. nifefia, che tutto quello , che liur , quod quiequal enti repti i travosa de l'arte di nellio, pirter, in gipi est, fed ann con-irer, no contra di contra di contra di contra di contra di con-tregno adunque di ciò, che di-cemo, è nel coffetto di qui l'orritare. Hes fignum autembo-cemo, è nel coffetto di qui l'orritare, prempi ma uno pronto; perciò che tutto in copiedis babetar: nam qui con-uno pronto; perciò che tutto in copiedis babetar: nam qui con-de gli illustri Poett è directo a le loro labbra, folamente me labis, in folii Continnibur in-latis, in folii Continnibur in-contiur. Quere ad propoglium al proposito è manifesto , che venitur . Quare ad propositum

trattare ne le Canzoni, le Canzoni . Cap. IV.

DA poic che avemo difficiente di o approvato quali nomini fano depni del Volgare Aulico, e che materie fano delico di controli del propositi di controli di trat-

quelle cofe, che fono degnedi patet, quod ea, quae digna sunt altissimo Volgare, si denno Vulgari altissimo, in Cantionibus tractanda funt.

Quali denno effere i suggetti del De varietate stili eorum, qui poetice scribunt.

VOLGARE ELOQUENZA.

visentes ergo ea , quae diela tratteremo . Riveggendo adunvojente sego ea quae alexa | quat que le cofe, che aveno detto, qua que le cofe, che aveno detto, cui gariter verificantur pie- te quelli, che fanno veri vojeve que di consile Poetas, quod pro- cui dabio rationabiliter erull'arc di dabio rationabiliter crull'arc di dabio ration cui auso rationabilitir rutlari [lenza dubbio rasionevolmente praciampfismi, quia profiii avemo avuto ardimeno di di-Pettae [sent , 6 poglim retle, le; perciò che fono certamenombiermus; puas sibil aidie le Poeti , 6 dittiamente la di quasa filio retiorica, in one à liro, che una finzione munica, men a megaii Poetii, poe di retrories, e pofia in mutica; men a megaii Poetii, poe di retrories, e pofia in mutica; men a megaii Poetii, poe di mm a magni Posti; , be eff | nondimeno fono differenti da i regularios; quia magno fermo ne, tre regulario pottati | portati che quelli hanno ufato funt i ivero celaj un tidifium quelli come i detro hanno eff. Ideireo accidir, at quan-tum illos proximum imitemir, viene, che quanto più firetzi-tantum refilmi poetemur. Unde most addrinar aliquid opera most addrinar aliquid opera mostra improdunte; declirinar no le opera notte qualche dor-Hoe est, quod magner nosterii maestro nostro Orazio co-manda, quando nel principio cipio Poeticae,

## Sumite materiam .

quens

corum Poeticas aemulari opor- trina, ci bifogna le loro poetitet. Ante omnia ergo dicimus, che dottrine imitare. Adunque ununquemque debere materiae fopra ogni cosa dicemo, che unumquemque debere materiae ciascuno debbia pigliare il peso de la materia equale a le pro-re aequale, ne forte bamero- prie spalle, acciò che la virtù rum nimio gravatam virtutem di esse dal troppo peso gravain coenum cespitare necesse sit . ta , non lo sforzi a cader nel Hoc est , quod magister noster sango . Questo è quello , che

> Voi , che scrivete verfi , abbiate cura .Di tor subjetto al valor vo-

âicit. Deinde in iit, quae di Dapoi nele cofe, che ci occorre-cenda occurrant, debemui di-feretione poliri, utrum tragice, tarfi con modo tragico, occomifiro equale . five comice , five elegiace fint co, o elegiaco. Per la Tragedia acanda. Pr Tragodiam, fu, predemon lo dile lupriore; per priorem filium induimu; per la Commedia lo file luteriore; per Comoediam infriorem, per El per Elegia intendemo lo file de legiam filium induimu; per la commedia lo file de legiam filium induimu; per la comendiam infriorem, per El imiferi. Se le cofe che ci octediam filium intelligimus mi correno, pare che fiano da ferorum . Si tragice canenda effere cantate col modo travidentur, tune adjumendum est gico, altora è da pigliare il Vuloare Illustre, et per confe-Vulgare Illustre, & per confe- Voigare muntre ; e consequente

200 ne : ma fe fono da cantarfi configuens Cantionem ligare . Si vene; ma se tonic attantante mente automor tigare. 31 ver-comico, fi piglia alcuna volta il Volgare mediocre, & alcuna volta l'umile; la divifione de è i quali nel quarto di quell'ope-ra ci rifetyiamo a moftrare. Se litonem in quarto hujus refer-Tat criterianion monitare. See comment of space or comment of the par certamente, cue nol una-pri 3 de fino riagno pertracte-mo lo fillo tragico, quiando e mus. Si los equiden tragico tone la gravità de le fentenzie , e la fuperbia de i verfi, e la ele-vazione de le coftruzioni, e la cecllenzia de i vocabuli fico-cerminum, quam confructionis eccellensia de i vocabuli fi con-l'earminum, quam confinellimis condraio infeme; ma perche [cidito, O' excellentia occabe. (fe ben ci ricordiamo juli de llemun concerdat. Sed quando ; hono deeme de le fomme, «fil bene recolium, funma fumera propueto filio, che chiantamo imit effe digna, jum fait pretaggio, pare effect il Commo julium appelluma. Fumma manente catanes, fono declie de l'emperation par de l'emperation de l'emperat la Virtà , e quelle altre cofe , nenda , videlicet , Salus , Amor , che per cagion di effe fono ne O Virtus , O quae propter es the per agnoit me normal concipiims; dum nullo acciche per niuno accidente non
fino fatre vili. Guardin adum quile accique clacuno, e diferen queque clacuno, e diferen quejuicimur, d'agnoit de l'agnoit le queste tre cose puramente pure cantare intendit, vel quae artiare, overo quelle che ad ad est dirette, O pore semente segueno, prima bevendo
nel sotte di Elicona, ponsa
sel flouramente a l'accordata l'accor incumente a l'accordata Litaji presi prestrem y C. cum more il fommo pietro, e coffumari-linopiat i fed cantionum, al-mente cominci; ma a farequemente cominci; ma a farequeme, come fide e, qui è la difficultà, qui è la fairca; perciò lessor off, quanam monquam, fice mai ferza acume d'ingeme fresultata; ingeni , D' arche mai ferza acume d'ingeme fresultata; ingeni; D' argno, ne fenza acume d inge- in promise. 1997(11) of gno, ne fenza abito di feienze non labaita firi potrifi. Et ii funt, fi potri fare. E questi fono que presta Escialmen festa diquelli che i. Poeta, nel VI. de la Enede chiama diferti di festo Di, Ö. de ardente virla Eneder chiama diferti di festo Dei, Ö. de ardente virla fina de la Enede chiama diferti di festo Dei, Ö. de ardente virla fina de la fina d

Dio. .

2ule

tute Iubimatos ad actoria; por portugue de la confecta la conficial de la conficial de la conficial de conficial de conficial de conficial acconficial de conficial de c arte, scientiaque immunes, de senza arte, e senza scienzia, solo ingenio considentes, ad sum- considendos solamente del loro pont ; G a tanta profomptuo

Adunque cellino questi tali da fitate defiftant ; & f anferes tanta loro prefunzione, e fe per naturali desidia sunt , nolint la loro naturale desidia sono astripetam aquilam imitari .

De compositione versuum & varietate corum per fyllabas .

tute sublimatos ad aetbera , Dio, e da la ardente virtù al-Oche, non vogliano l'Aquila, che altamente vola, imitare.

> De la qualità de i verfi de le Canzoni . Cap. V.

A Noi pare di aver detto de la gravità de le fentenzie D E gravitate sententiarum, A la gravità de le sentenzie vel satis dixisse videmur, a bastanza, o almeno tutto vei saltem totum, quod operii est nostri. Quapropter ad luper-bism carminum sessimenti; sir. ca quod sciendum est, quod prae. de i versi. Circa i quali è da fapere, che i nostri precessori decessori scrami-hanno ne le loro Canzoni usanibus us funt in Cantionibus to varie sorti di vesti, il che suis, quod & moderni saciunt: sen parimente i moderni; sed nullum adbuc invenimus car. nien in fillabicando endecafylla- troviamo, che abbia la undecibum trascendisse, nec a tristila terza disceso. Et avvegna che i Poeti Italiani abbiano labo carmine, atque endecassila usato tutte le sorti di versi . bo, & omnibus intermediis can che fono da tre fillabe fino : tores Latii us sont, estassilla condeci, nondimeno il verso di cinque fillabe, e quello di sette e, e quello di undeci sono in frequentiori haberitar: e multifrequentiori babentur : O posi uso più frequente; e dopo loro baec trifyllabum ante alia; quo li ufa il trifillabo più de gli alrum omnium endecafyllabum vi. tri ; de gli quali tutti quello detur esse superbius, tam tem di undeci sillabe pare essere il superiore sì di occupazione di poris occupatione, quam capaci tempo, come di capacità di tate sententiae , constructionis , sentenzie , di construzioni , e e vocabulorum ; quorum omnium di vocaboli ; la bellezza de le Specimen magis multiplicatur in quali cose tutte si multiplica in illo, nt manifelte apparet; nam pare, perciò che ovunque fono ubicumque ponderofa multipli- multiplicate le cofe, che pefa-00 3

202 no , fi multiplica parimente il cantur , & pondus . Et omnes no, il munique patiente.

pefo; e quello pare, che tutti
i Dottori abbiano conofciuto
avendo le loro illustri canzoni
principiate da effo; come Gepiantes ab illo, us Gerardus de rardo di Bornello,

Ara aufirem encabalitz cantarz.

Bornello .

Ara aufirez encabalitz cantarz.

Il qual verso avvegna che paja Suod carmen licri decassilabum di dieci fillabe, e però secondo la verità de la costa di un term, endecassilabum est, endecassilabum est, endecassilabum est, endecassilabum est, entre consonanti non sono de la consonanti non sono de la consonanti con sono de la consonanti extrema non consonati con sono de la consonati con sono de la consonati con sono de la consonati con sono della co laba precedente . Et avegna funt de filaba praccedente . Et laba precedente. La avegua licet propriam vocalem non ba-le, non perdono però la virtù de la fillaba; & il fegno è, lamen amittunt. Signum autem che ivi la rima si fornisce con una vocale, il che effer non est, quod rithmus ibi una vocapuò fe non per virtà de l' al- li perficitur, quod effe non poftra, che ivi fi fottintende.

Il Re di Navara. Di fin Amor suvent sen è bont?

ove fe fi confidera l' accento , Ubi fi confideretur accentus , & e la fua cagione, apparerà ef ejus causa, endecassilabum essa fere endecafillabo.

Guido Guinicelli. Al cuor gentil repara sem pre Amore. Il Giudice di Colonna da Messina. Amor , che longamente m bai menato.

Rinaldo d' Acquino . Per fin Amore vo si lietavente. Cino da Piftoia. Non fpero che già mai per

mia falute . Lo Amico fuo. Amor, ebe muovi tua tà dal ciclo.

fet , nifi virtute alterius ibi Subintelle Et se .

Rex Navariae. De fin Amor fi vient fen, e bonte.

conflabit. Guido Guinizelli . Al cor gentil repara fempre Amore. Juden de Columnis de

> Mellina . Amor, che lungiamento mai menato. Renaldus de Aquino.

Per fin Amore vo si letamente. Cinus Piftorienfis. Non spero, che già mai

per mia falute. Amicus ejus . Amor, che movi tua virtù dal ciclo.

VOLGARE ELOQUENZA.

Et licet boc endecafillahum ce. Et avegna che questo verso enteberrimum carmen, ut dignum decatillabo ( come fi è detto ) leberrimm carmen, ut dignom, fin loppa tutti per il devera ceele, vieleutur omnium diseum i, teberrimo, non dimeno fe 11
fe epalylishi siyuuleu facistatim
jelimut, dummoho principtatim
obitusta, clarus magijus furjelimut, dummoho principtatim
jupiario voditus, fed se
continuamente, e più alcumente
principtati della diseuturi di continuamente, e più alcumente
principtati di continuamente di continuamente di continuamente
principtati di continuamente di continuamente di continuamente
principtati di continuamente di continuamente di continuamente
principtati di continuamente Et aicimus (plajilasum fequi iliud, quod maximum di fic icimiamo pentalilasub, e poi celebriate . Pel soc pentafila bum, è diante trifilasum coro dinamus . Enneafilasum coro dinamus . Enneafilasum coro overo mai non fii in onore; quia triplicatum trifillabum vi overo per il fastidio è uscito debatur, vet numquam in bono di ufo. Quelli poi di filiabe re fuit, vel propter fafidium di no per fuit vel propter fafidium di num fuit de presidente propter fuit de la contra de num fuit de nu obbilit : parijuacio vire pre lició che ritengono la natura de pier fui radiatem non nitima y il lico numeri : qualli fempe nife taro; retinent enim natte (loggiaceno a i mumeri caffi, ram fuerum numerium que il come fa la materia a la sumerii imparitur; quemadono dom materia formes fubbilista; de cofe dette, appare lo endecatiliado chiere fuperbillimo reduce visiber fille (se cofe, edette, appare lo endecatiliado chiere fuperbillimo reduce visiber fille (se cofe, edette, appare lo endecatiliado chiere fuperbillimo reduce visiber fille (se cofe, edette, appare lo endecatiliado chiere fuperbillimo reduce visiber fille (se cofe, edette, appare lo endecatiliado chiere fuperbillimo reduce visiber fille (se cofe, edette). O he recolligence praecies » (verfo ; e queito e queito e queito su mateafilisham carreta, cib nec efectario o Ora ci refat perbiflumm carreta, cib nec eff, adi inveltigare de le confinzio-qued quaerebamus. Nunc autem i i elevate, e de i vocabuli alti reflat involfitandum de confrui.

Hombius elait; O faltigorii a che modo il predetto fafcio paratici. vocabulis, & demum fustibus, cioè la Canzone, si debbia letorquibusque paratis , promissum gare . fascem, boc est Cantionem, quo

modo ligare quis debeat, inftruemus .

forum Auctorum perficitur scientia poetandi vulgariter.

Quod ex cognitione diver De le cofiruzioni , che fi denno ufare ne le Canzoni. Cap. VI.

Uia circa Vulgare Illustre mostra versature intentio, quod nobilissimum spi alionema. Per en en contra intenzione in dimora, il qual è fopra tutti nobilissimo; però avendo selte le cose, che fono despue di can-

tarfi in effo, le quali fono quel- tari, discrevimus, quae tria nole tre nobilissime, che di sopra di lissima sunt, ut superius est avendo ad este caneste eletto il modo de le Candiscussione de le Can-

zoni, si come superiore a tutti narium scelegimus illis , tangli altri modi, & acciò che ef- quam aliorum modorum fumso modo di Canzoni possiamo mum ; & ut ipsum perfectius più perfettamente infegnare avendo già alcune cofe preparate, cioè lo fillo, & i verli praeparavimus, fillum videliora de la confiruzione diremo. cet, atque carmen; nunc de E adunque da sapere, che noi constructione agamus. Est enim E adunque da lapere, che noi lombrachone agenuis . El cum fichiamiamo confruzione una ficiendum, quod confruzione una localizatione de la confruzione una ficializatione de la confruzione de come è "Antifolici e bil dellomen" al ne Filologha ent tempo di loflomen" al Artifolicie più loflophatus est tempore Alerone pote regulatamente inference de la confruzione de la confruzione de la confruzione de la confiderare, che de le costruzione di la confiderare accompata programa de di confiderare accompata programa de la confiderare del la confiderare de la confiderare del la confiderare de la confiderare de la confiderare de la confiderare del la confiderare de la confiderare del la confiderare de la confiderare del la confide il principio de la nostra divi- num alia congrua est, alia vefione bene si ricordiamo noi cerchiamo solamente le cose su preme, la incongrua in questa nostra investigazione non ha irae recolimus, sola supreloco; perciò che ella tiene il ma venamur; nullum in nogrado inferiore de la bontà : les venatione locum babet in-Avergogninsi adunque, avergo-gninsi gli idioti di avere da sonitatis promeruit. Pudeat ergninh gu door de avere dal soutair prometuit. Paletst er-qui innanzi tanta audecia, che qui innanzi tanta audecia, che quali non altrimenti folemori-i dere descept; su tad Cautiones derci, di quello che fi farebbe promupaus; quom cattem de colo-ci colori. E daunque la co-itruzione congrua quella, che cerchiamo. Ma ei accade un im congrua, quam feldamur : altra divisione di non minore fed non minoris difficultatis acdifficultà , avanti che parliamo cidit discretio , priusquam , quam di quella confiruzione, che quatrimus, attingamus, vindeli, cerchiamo, ciòè di quella, che è pienifima di urbanit è e quella divilione è, che molti della gradus confiruli mum. Sunt quella divilione è, che molti della gradus confiruli mum. fono i gradi de le construzio- quamplures, videlicet infipidus, ni , cioè lo infipido , il quale qui est rudium : ut , Petrus è de le persone grosse; come la mate mustum dominam Ber-è, Fiero ama multo madonna Berta . Ecci il simplicamente l'am . Est pure sapidus, qui saporito, il quale è de i scola-

VOLGARE ELOQUENZA. magistrorum : ut , Piget menti rigidi; overo de i maestri perficie tenus rhetoricam hauvientium : ut . Laudabilis dif. dilectum . Eft & Sapidus , & venustus, etiam & excelsus. qui est dictatorum illustrium : ut. Eiecta maxima parte florum de sinu tuo, Florentia nequicquam Trinscrism To tila serus adivit . Hunc graquem quaerimus : cum suprema venemur, ut dielum est.

Hoc Solum illustres Cantiones inveniuntur contextae: ut, Gerardus. Si per mes sobretes non fes. Rex Navariae. Redamor, que in mon cor repaire. Folquetus de Marfilia. Tam mabellis lamoros penfamen. Arnaldus Daniel . Solvi che fai lo fobraffan che forz. Hamericus de Belimi. Nuls hom non pot complir adrectamen. Hamericus de Peculiano. Si com larbres, che per fombre carcar.

cundis, fed pietatem majo- come è, Di tutti i miferi m que in exilio tabefeentes, partitam tantum forminando re
ligno le patrie for. Ecci ancograph of the magnitude of the magn vifunt. Eft & Sapidus, & ve- ra il saporito, e venusto, nuftus , qui est quorundam su. quale è di alcuni che così di fopra via pigliano la Rettorica. come è, La lodevole discrezione del Marchefe da Efte , e la fua cretio Marchionis Estensis, preparata magnificenzia fa esso & sua magnificentia praepa- a tutti effere diletto, Ecci aprata, cunctis illum facit effe presso il saporito, e venusto & ancora eccelio, il quate è de i dettati illustri, come è, Avendo Tosila mandato fuori del tuo seno grandissima parte de i fiori. o Fiorenza, tardo in Sicilia . O indarno se n'andò . Questo grado di construzione chiamiamo eccellentiffimo , e quello e quello, che noi cerchiamo, indum constructionis excellentissi vestigando, come si è detto, mum nominamus: O bic est le cose supreme. E di questo folamente le illustri Canzoni fi truovauo conteste.

> Come Gerardo. Si per mes sobretes non fes.

> Il Re di Navara. Redamon que in mon cor repaire.

> Folchetto di Marfiglia. Tan m'abelis l'amoros pen-· famen .

> Arnaldo Daniello Solvi, che fai lo fobraffan, shen forz.

> Amerigo de Belimi. Nuls bon non pos complir addretamen.

Amerigo de Peculiano. Si com l'arbres che per fobrè carcar.

Guido Guinicelli. Tengo di folle impresa a lo ver dire.

Guido Cavalcanti. Poi che di doglia cuor coi vien , ch io porti . Cino da Pistoja. Avegna ch' io non aggia pi

per tempo. Lo amico fuo.

Amor che ne la mente s ragiona.

Non ti maravigliare, Let-tore, che io abbia tanti Au-redactis Auctoribus ad memotori a la memoria ridotti ; perciò che non possemo giudicare quella conftruzione, che mam vocamus conftructionem, noi chiamiamo fuprema, fe non nifi per bujufmodi exempla pofsoci chiamiamo fuyerena, è con per fimili clempi. E firsti utili diffunz cofa farebbe per abitura quella , ayer veduci, l'emus indirect con per abitura quella , ayer veduci, l'emus indirect con per abitura quella , ayer veduci, l'emus quella con l'emus diatura quella , ayer veduci, l'emus quella con l'emus diatura quella con l'emus quella con l'emus diatura quella con e quella n'emus quella cori de l'emus quella con l'emus que l'emus profes ; come è Tullio, oma diar qui pi finet sitiftimm, atque Lucanum nec
profes ; come è Tullio, oma diar qui pi finet sitiftimm, atque Lucanum nec
quali la noftra amica folituit d'unum p'inimm, Frontimm,
nec i invita a vedere. CettiPaulum Orofiom, p'emultan,
ne ci invita a vedere. CettiPaulum Orofiom, p'emultan,
ne ci invita a vedere. CettiPaulum Orofiom, p'emultan,
ne ci invita a vedere. CettiPaulum Orofiom, p'emultan,
nec invita per de folica con con est per de l'emuntant per della con l'emultant per della con l'emultant per della con l'emultant per della con l'emultant per della conformation per della conformation della conformation per della conformation per della conformation della conformation per della conformation per della conformation della conformation per della conformation pe construzioni esfere simili a la alios extollentes , nunquam in plebe.

Guido Guinizelli. Tegno de folle empresa a lo ver dire .

Guido Cavalcantis. Poichè da doglia cos convien ch' io porti.

Cinus de Pistorio. Avegua che io aggia più per tempo.

Amicus eius. Amor, che ne la mente me ragiona.

vocabulis, atque constructione defuetos plebescere.

quae fint ponenda, & quae in metro Vulgari cadere non possunt.

Distinctio vocabulorum , & De i vocabuli , che fi denno nere ne le Canzoni . Cap. VII.

babere : quoniam perplures eo rum materies inveniri posse vi Sonant : quemadmodum in ma gnis operibus, quaedam magna

Grandios a modo vocabula sub La successiva provincia del nostro procedere ricerca, che siano dichiariti quelli voflere, fuccefitou noftras propref-fonit provincia lucidari exposu-lat. Tosamer proinde incipien:

Cominciando adunque, affir-miamo non esser piccola di tes, non minimum opus ese miamo non estere piccola dif-tionis discretionem vocabulorum ficoltà de lo intelletto a sare la divisione de i vocabuli; perciò che vedemo, che se ne possono di molte maniere trovare. De i demus, nam vosabilorum quae vocabul adunque alcuni fono demus, nam vocabulorum quae demus puersias, quaedam muistribis, quaedam virilia, quebi alcuni citadinelchi chiamiamo, bring quaedam fitorifria, quaedam fitorifria, quaedam et alcuni citadinelchi chiamiamo, et alcuni pertinati, e lubrici; urbana, O corum , quae urba alcuni irfuti, e rabuffati conona vocamus , quaedam pexa, & sciamo , tra i quali i pettinati burra quaedam irsuta, & re egl' irsuti sono quelli , che burra sentimus: inter quae qui chiamiamo grandi , i lubrici dem pexa, asque irsuta sunti la cui risonanzia è superflua. la, quae vocamus grandiosa: perciò che sì come ne le gran-lubrica vero, O reburra voca-di opere alcune sono opere di mus illa , quae in superfluum magnanimità , altre di fumo ne le quali avenga che così di fopra via paja un certo afcendere , a chi però con buona nimitatis funt opera , quaedam ragione esse considera , non fumi ; ubi lices in superficie afcendere , ma più tofto ruina quidam consideretur adscensus, per alti precipizi estere giudi-cex quo limitata virtutis linea tata linea de la virtù si trapasca you immitate vorausi imme justa lines de la virră li rrapaf-percuraciaria, sona ratione non il. G. unarda adunque, Lettore, adferdia, fed per alta decirvia quanto per feceliere le egrepte roma condibati. Tautaria rege, Lettor, quantum ad exacessada gergia vorbat is evitura popo-tei: num fi Valgare Illuftre, il Poeti volgare Illuftre, il quale conditere, qua rrapec debatt sui, come di forpa fi e decto y conditere, qua rrapec debatt sui. Poet ae Vulgares, ut superius di tragicamente usare, averai cu-Elum est, quos informare inten-fimi vocaboli nel tuo crivel-dimus, fola vocabula nobilissima lo rimangano; nel numero

de i quali ne i puerili per la in cribro tuo residere curabis. In de i quant un i pueriti per i ai, m crisor sus repatre curabis. In loro fimplicità, come è Mamma, e Babbo, Mate, e Pate, per niun modo potrai collocapren i un modo potrai collocapren i un fimplicitatem, un re, nè anco i feminili, come de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del c è dolciada, e placevole, nè i Pate; nec muliebria propter sui contadinection per la lora an mollitum, ne dolciada, & contadinection per la lora an mollitum, ut dolciada, & contadinection per la lora and contadinection per la lora and contadinection per adjectiatem, ut gregia, me è femina e corpo, vi fi d'actera; nec mènas labrica, denno porre. Solamente admi d'erburas, ut femina, & corpo, denno porre. Solamente admi d'erburas, ut femina, & corpo, denno porre. Solamente admi d'erburas, ut femina, & corpo, denno porre. Solamente admi d'erburas ut femina, d'erburas d'erburas de la contadina de la con wenno porre, sotiamente adum-jor retourta, ut termina, Cort-que i cittadinechi pettinati , o, ullo modo poterus conlecare, è irfuti vedrai che ti rettino ; i quali fono nobilifimi , e con sobilifimi , e con on membra del Volgare Illu-juna tibi refune vialetus , quat fre. Noi chiamiamo pettina mobilifima funt , o membra ti quelli vocaboli , che fono Vulgaris Illustris: O pexa votrillation, e che fone fena a serie de l'esta des ritifilation e che fone fena a fipirazione fenza accento acuto, overo circunfileto, fenza e fipirazione fenza accento acuto, overo circunfileto, fenza e fipirazione fenza accento acuto, overo circunfileto, fenza e fipirazione de l'esta trifillabi , overo vicinifimi al camus illa , quae trifillaba , vel be , le quali mescolate con le o , u , interjectiones , & alia pettinate fanno una bella ar- multa , Ornativa vero dicimus monia ne la firuttura, quan-runque abbiano asperità di a-spirazioni, di accento, e di duplici , e di liquide , e di moniam compaginis , quamvis auput, e ai inquiae, e aijomoniam compagnii, quimoii lumphezza, come e Terra, ono aj peristatim babeant al pratio-re, firenza, gravitet, alle nis et accentus, O depicums, vidos, impolitate, fera vereme il iquidamme, O prolivitatis, taratifimo, avvecnivatifimoment, et a diseventualifimoment, et a diseventualifimoment,

gravitate, alleviato, impoli. forvamagnificutifinamente, ili bilitate, benaventuratifimo, impoli, accordo de enclecafilamente difaventuratifimamente, difaventuratifimamente, fovramagnificcutifimamente; sowi [ad ipiù fillabe, na perche candenfilshum el. Poffer albeit, jutti | notifiveti, però a condicafilshum el. Poffer albeit, per l'enclepticafile que l'enclepticafile de l'encleptica endecajliabum ejt. Fojet adauci utti i noutri verii i jevo non pare cabulam, five verium, fed qual capacitatem noftrorum omnium, carminum luperexcedi i notali pie i & in grammatica per la capacitatem noftrorum omnium, carminum luperexcedi i notali pie i & in grammatica per notali pie i i & in grammatica per notali pie i i & in grammatica per notali pie i i de in grammatica per notali pie i de in producti pie i de in producti pie in producti pie in pie praesenti non videtur obnozium, tredeci , in dui obliqui però .
scut est illud Onorificabilitudi. In che modo poi le pettinaficut et stind Onorlinabilitudi-litate, que duodana perficii le fiano da effere ne i veili filaba in Vulgari, & Gramma-tica tredena perficitur in duobus.

La diceremo da infegnarii di for-tica tredena perficitur in duobus.

La diceremo da infegnarii di for-tica tredena perficitur in duobus.

La diceremo da infegnarii di for-tica tredena perficitur in duobus.

La diceremo da infegnarii di forirfuta bujusmodi sint armoni ogni gentil discrezione sara zanda per metra , inferius in-Aruendum relinquimus, & quae dieta funt de fastigiositate voca bulorum ingenuae discretioni sufficiant .

Oftendit, quod pluribus modis variatur eloquentia Vulgaris; fed praecipuum est per Cantilenas five Cantiones.

Can-

Che cofa è Canzone.

PRaeparatis sussibus, torquibusque ad sascem, nunc sa se le sini, è tempo da les serandi tempus incumbit; sed consizione di ciascuna opera framit temput incumbit; fed gare il fafcio; ma perchè la quia cujulibre operit ognitio cognitione di ciafcuna opera qui cujulibre operationem procedere debet operationem elemente de precedere a la operazione voluti figuma net admifisionem avanti il turrir de la fagire fagitare, voti joculi; primo di principalire quel figili fafcio adaque qual fia quello fafcio, que figiliare quello fafcio, quel fia quello fafcio, comminificimen emmia pras-librat, Canito of. Quapoprie taute è la Cazzone; e pequi fit Canito, videamus, y di oriente de la quello fafcio de quel qui articligame, sem deirum demo quando dicemo Carzone de presente de la quel articligame, sem deirum demo quando dicemo Carzone. quid intelligimus , cum dicimus demo quando dicemo Canzo-Pp 2

ne. La Canzone adunque , fe- | Cantionem . Eft enim Cantio condo la vera fignificazione del fuo nome, è effa azione, overo pattione del cantare; si to, cioè, se questa si chiama Canzone , in quanto ella fia azione, o in quanto passione del cantare . Circa la qual cofa è da considerare, che la Canzone si può prendere in dui modi, l'uno de li quali modi è secondo che ella è sabbricata dal fuo autore; e cos è azione, e fecondo quefto modo Virgilio nel primo de l' Eneida dice,

Io canto l'arme, e l'uomo.

come la lezione è la paffione , paffio , ficut lectio , paffio , vel overo azione del leggere ; ma selus legendi . Sed divaricemus . dichiariamo quello che fi è det- quod dictum eft, utrum videlicet baec fit Cantio, prout eft actui, vel prout paffio. Circa boc confiderandum eft, quod Cantio duoliciter accipi potest; uno modo jecundum quod fabricatur ab inclore suo , & sic est a-Hio , & fecundum iftum molum Virgilius primo Eneidos ticit .

Arma virumque cano.

L'altro modo è , secondo il Alio modo secundum quod faquale ella danoi che è fabbricata fi proferifce, o da lo autore, o da chi che fia, o con fuono, o fenza, e così è paf-fiore; e perchè allora da altri è fatta, & ora in altri fa, e così allora azione, & ora paf- agere videtur in alium, & fic ciò fia che effa è prima fatta , l'une alicujus acho , modo quoe poi faccia ; però più to- que paffio alicujus videtur , O sto, anzi al tutto par, che si quia prius agitur ipla quam debbia nominare da quello, che agat, magis ideo prorsus denoce Canzone e di Pietro, per-jacimus, Hase est Cantio Petri, chè esto la professica, ma per-chè esto l'abbia fatta. Oltre di questo è da vedere, se si di questo è da vedere, se si di questo ce Canzone la sabricazione de le companyone de la comp le parole armonizate, overo ef Cantio dicatur fabricatio verbofa modulazione, o canto; a che rum armonizatorum, vel ipia dicemo, che mai il canto non modulatio : ad quod dicimus , fi chiama Canzone, ma o fuo-no, o tono, o nota, o melo-dia. E niuno trombetta, o or-Cantio, fed fonus, vel tonus,

ricatur , profertur , vel ab auflore, vel ab alio quicunque fit , Rue cum modulatione proferatur, five non, & fic eft paffio. Nam tunc agitur , modo vero debbia nominiare da quello, cue 1862 a, hongsi une yrozipa.

ella é fatta, e da quello che minari vindeur ab co, quod agida quello, che ella faccia in lar. C ell élito discipir, quam dati. Et il feno di quello di ella quello, che noi non dicemo mai que lattem bojui ell, quod nenguam fla Camono è di Pietro, per dideimus, l'alte ell Castio Petri, VOLGARE ELOQUENZA

vel nota , vel melos ; nullus [ganista , o citaredo chiama il enim tubicen, vel organifia, canto fuo Canzone, fe non in vel citharoedus melodiam fuam che Canzone; ma quelli che di verba fint armonizita vulgariter, & regulariter, Cantiones effe dicemus . Sed quia fo la Vulgaria ventilamus, regulentiam Cantionem vocamus; cabulum, per qualdam differen tias folum, quod petimus, di flinguamus; dicimus ergo quod tiam dicimus est acqualium stan ponsorio, che tendeno ad una tiarum sine responsorio ad unam entenzia, come noi dimostria-Sententiam tragica conjugatio ut nos oftendimus, cum dici mus.

Cantionem vocat , nif in quan compongono parole armonizatum nupta est alicui cantioni ; te , chiamano le opere sue fed armonizantes verba , operal Canzoni . Et ancora che tali fus Cantiones vocant, & etiam parole fiano feritte in carte, e talia verba in chartulis abfque fi chiamano Canzoni ; e però probatore jacentia Cantiones vo non pare, che la Canzone sia camus, O ideo Cantio nel aluni altro, che una compiuta azioesse videtur, quim afio com ne di colui, che detta parole pleta distantis verba modulutio armonizate, & atte al canto. nis armonizata. Quapropter tam ora trattiamo, come le Balla-Cantiones , quas nunc traffs te, e Sonetti, e tutte le paromus, quam Ballatas, O Soni le a qualunque modo armonitus , O omnia cujuscunque mo. late , o volgarmente , o regulatamente dicemo effere Canzoni; ma perciò che folamente trattiamo le cofe Volgari , pe-rò lafciando le regolate da parte, dicemo, che de i Poemi, la Vulgaria von de l'attendre l'action de nel terzo capitolo di questo liquod autem supremum quid fit bro è provato : ma conciò fia Cantio, in tertio bujus libri capitulo est probatum. Et que simulo est probatum. Et que simundo detto vocabulo geneniam quod diffinitum est pluri rale , che già è diffinito , dibus, generale videtur, resumen (ftinguiamo per certe differentes diffinitum jam generale vo | zie quello, che folamente cerla Canzone, la quale noi cerchiamo, in quanto che per fostringuamus; dicimus ergo quod pra eccellenzia è detta Canzo-cantio, prout nos quaerimus ne, è una congiugazione tra-in quantum per superexcellenmo, quando dicemmo,

Don

Don

Donne, che avete intelletto d' Amore .

Donne, che avete intelletto d'Amore.

E così è manifesto che cosa Et sic patet quid Cantio sit, & E così è manifeño che cosa [Et fe patet qui d'antio fit, è fi Canzone, e e fecondo che prous acciptur generalter, de generalmente il prende, e fecondo che per fopra eccelleria camus tami; faiti etiam patre cora pare manifeño che così videtar qual intelligimus tam non intendemo, quando dicemo Canzone; e conlesquentemente qual fia quel fafco, che vogliamo legare. Noi poi dicemo canzone; e conlesquentemente qual fia quel fafco, che vogliamo legare. Noi poi dicemo canzone; e conlesquentemente qual fia quel fafco, che vogliamo legare. Noi poi dicemo che cila e una traggia, quen ligare molimur. Quel
con que que que que l'acce molimur. Quel
con que que que l'acce de l'acce consignatio, camilinam romicamente, altori la chimimoi camus que d'acce de l'acce consignatio, Camilinam romoi camente, altoria chimicame per d'aminetiment. micamente, allora la chiamia-camus per diminutionem, de mo per diminuzione Cantilena, de la quale nel quarto li qua in quarto bujus tractare bro di questo avemo in animo intendimus. di trattare.

Che cofa è Stanzia ne la Canzo- Ponit quae fint principales ne. Cap. IX.

in Cantione partes, & quod Stantia in Cantione principalior pars eft.

E Síendo la Canzone una congiugazione di Stanzie, e non fapendofi che cola fatanzia, iggue di necessità il taram, ignorato quid sit Stantenon si fapia ancorache con li angio ancorache collissa, necessi el Cantinom ignocue uou il iappia ancora che cola il ra necejie și Canionemi igno-fia Canzone șe perció che da la rar : name ex diffinentium co-cognizione de le cole , che dif-finiciono, reluita ancora la co-co de la cola diffinita, e però confequentemente è da Statia efl agradum , ut felitrattare de la Stanzia, acciò cet vestigemus, quid ipsa sit . che investighiamo, che cofa el- 5 quid per cam intelligere vofa si sia , e quello che per essa lumus . Et circa boc sciendum volemo intendere. Ora circa questo è da sarere, che tale vocabolo è stato per rispetto folius artis respessua inventum de l'arte fola ritrovato ; cioè eft, videlicet , ut in quo tota perchè quello fidica Stanzia e Camionia art effet contenta, il-nel quale tutta l'arte de la Carc zone è contenta, e quello e mapfo capax vel receptacu-la fianca capace, overo il re-cettacolo di cutta l'arte; per-lam totius artis. Nam quem-

ad-

almodum Canto of greenium, ció che si come la Canzone totius (cuestiae, fic. Santia so-tentus (cuestiae, fic. Santia so-tentus (cuestiae, fic. Santia so-tentus (cuestiae), come a come VOLGARE ELOQUENZA. so fumit ab ante quiltu divas. Il an atte qualtumone, charles recitit y quam quarimus de Cannone ricres de la rue; le foristo innatefuit. Tata giptur e che cerchiumo, furà matur conflure; primo cura canto de la rue qualt dichiarte vi. Il carta il arve aduntur conflure; primo cura canto de la rue tio fumit ab arte: quibus diva. di tutte quelle cose, che la must effer minime liceret, and for the conference regular extended define el. Si quid autem ri ten la comprehendation che de la Canzone, lection non dispersion del artis comprehendation che cofa de la rime fervare, toi; com discense partium ba. Il arte di quefto ivi fi control comprehendation che cofa de la canzone, tection non dispersion con del control c bitudinem : quare bic collige ne , quando diremo de la abi-re possumus ex praedictis diffi rudine de le parti . Il perchè re pollumus ex praedictis diffi-nientes : D' dicrer y Siam siam est proprieta de la constitución de la constitución de siam est proprieta de la constitución de la constitución de D' babitudios iministam campa-num ; D' fillabarum compa-porm :

gem .

Del canto de le Stanzie, e de Offendit quid fit Stantia, & la divisione di esso. Cap. X.

quod Stantia variatur pluribus modis in Cantione.

S Arendo poi , che l'animale strazionale è nomo , e che sa fensibile anima , & il corpo fossiti anima , & corpus est animale; e non sapendo che fossiti anima , & corpus est animale; e non sapendo che cofa fi fia quest'anima, ne que- animal, O ignorantes de bac flo corpo, non possemo avere anima, quid ea fit, vel de ipfo perfetta cognizione de l'uomo; corpore , perfectam bominis coperciò che la perfetta cogni-zione di ciascuna cosa termina enitionem babere non possumus; Fifica afferma. Adunque per tum in principio Physicorum te-avere la cognizione de la Can-gatur. Igitur ad babendam Can-zone, che defideriamo, confideriamo al prefente fotto bre- tionis cognitionem , quam inbiauritumo ai presente totro bre- "oma cognitionem" quam inbidvità quelle cocc, he diffinica, mus name diffinienti si Juma
no il diffiniente di lei ; e prima del canto, dapoi de la birundita polcia dei verifi e
de le fille bel'netfighiamo. Didunde de baltidade profesione adunque, che ogni Stanmodam de carminibut, O fillica. zia è armonizata a ricever una labis percontemur. Dicimus er-The state of the control of the cont e senza divisione; e dicemo que ad ultimum progressive; divisione quella cosa, che sa boc est sine tteratione modulavoltare di un oda, in un altra; itonis cui fun teratione modula-la quale quando parliamo coi vulpo, chiamiamo Volta. E quefte Stanzie di un'oda fola vergentem de una oda in aliam; Arnaldo Daniello usò quafi in banc Voltam vocamus, cum vul-Arnaido Daniero dos que en o que alloquimur; & bujusmodi avemo esso seguitato quando di Stantia usus est fere in omnicemo.

zione di ciaicuna cota termina quia cognitionis perfectio uniuf-me il maestro di coloro, che cujulque terminatur ad ultima samo, nel principio de la sua elementa, scut magiller sapienbus Cantionibus Juis Arnaldus Danielis : & non eum fecuti lumus, cum diximus,

Al poco giorno , & al gran cerchio d'ombra.

Quaedam vero sunt diesm pa-tientes, & diess esse non po-che patiscono divisione. E queteft secundum quod eam appel. fta divisione non può effere lamus, mis reiteratio unius odae nel modo, che la chiamiamo, la mus, mis reiteratio unius odae nel modo, che la chiamiamo, le non si sa renlicazione di fiat, vel ante diefim, vel poft, una oda o d'avanti la divisiopetitio fiat , Stantias dicimus habere pedes; O duos ba bere decet, licet quandoque dicemo, che la Stanzia ha pietres fiant : rariffime tamen ; fi repetitio fiat post diefen , tunc avegna che qualche volta se ne dicimus , Stantiam habere ver facciano tre , ma molto di rastiemus, Stantiam habere ore [facciano tre, ma motto di rafut; f ante non fat repetitio di O. Se poi effa repetition di
Stantiam dicimus behere from
loca fi fa dopo la divisione,
strem f. ppd. non fat, dirimus
babere Sirima, froc candam.
Vide igitore, Leller, quanta di
savanti la divisione, dicemo la
Vide igitore, Leller, quanta di
non fi fa dapoj, la dicemo
la divisione di considera cojus ren
la adunque, Lettore, quanta
considera cojus ren
la adunque, Lettore, quanta
considera cojus ren
la divisione di considera considera considera considera con
la considera cojus considera considera con
la considera cojus ren
la considera cojus r fibi usus asciverit ; & fi recto | fanno Canzoni ; e confidera perbabitudinem procedamus.

De numero pedum, & fy! labarum, & de diftinctioin dicamine.

di; la quale ne dee aver dui ; calle ratio te direxerit, videbis chè cagione la ufanza si abbia unter raus se aureserts, Videbsijiume captone la utanza i abbia authoritatis dignitate fola, quod dicimus elfe concellum. Satisibime innotferre postel, quemodo la l'autorità elfergili fitto Constions ar circa Cantus di unello che dicerno, concello. Di qui adunque può effere affait motificate de l'autorità elfergili fitto Vifunemo confilat ; D'ideo ad l'autorità elfergili fitto Cantinus are circa Cantus di unello che dicerno, concello. Di qui adunque può effere affait manifolio. A moda l'acces à contra l'acces de l'actività di manifolio a homala l'acces à contra l'acces de l'actività di manifolio a homala l'acces à contra l'acces de l'acces d manifesto a che modo l'arte de le Canzoni confista circa la divisione del canto; e però andiamo a la abitudine de le parti .

ne carminum ponendorum De la abitudine de le parti de

Viletur nobit hore, quam hobitulum dicumus, mar mar parr ejur, quod arts efi; sandiffima parte di quello, base enim circa cantas dreifoe effa circa la divisione del canem, atque contrastam carmo lo, e cica il conteolo de i

DANTE DE LA

versi , e circa la relazione de num , O rithimorum relatioverfi, e circà la reizzione ce, num; O risommoum triasi-les rime confide ; il perche an mem confid: guaropote ri-pare, che fia da effere dilgen-tifinamenent ratiata Dieme adunque, che la fronte co il verfi, de l'accion la l'ilima; quod fron com vergioso in Sianovero coda, e parimente i pie-di co i versi possono diversa-mente ne la Stanzia ritrovar-si, perciò che alcuna sata la può eccedere di fillabe, e di O' dicimus, potest; quonam bapud eccedere di filiabe, e di [ld dicimus, pate]; quonium ha-numero di veri ; e dico pud, sirtuliame bane adue non vicia-perciò che mai tale abiredine mus : Quembopue in carminius non avemo vedatt; alcune fai: cocceder, e in filiabis i sparea verii pel numero de i verii , ri pate], ut fi front ejite pen-ce celtere de dili verii nel numero de le filiabe variatta; diametre e metra fronti epta-come fe la fronte folie di cin-que verii, e ciaccino de i verii (fina. Quandopue couris) pra-folie di due verii, e è i verii (fina. Quandopue couris) pra-folie di due verii, e è i verii (fina. Quandopue couris) pra-folie di due verii, e è i verii (fina. Quandopue couris) de la fronte fosseno di fette fil- tem Superant Silabis , & carlabe, e quelli de i verfi foste-minibus, ut in illa quam di-no di undeci fillabe. Alcuna ximus, altra volta i verfi avanzano la fronte di numero di versi , di fillabe, come in quella che aoi dicemmo,

306

Tragemi de la mente Amor la fiva.

Tragemi de la mente Amor la stiva.

Ove la fonte fu di tre ende-califilh), i di uno epptifilato la contrata di uno especificato di contrata di contrata fuividere la piedi conció fia follade metera: non etenim che i piedi vogliano effere fra fre equali di unarco di venti, somo especificato di con-ció di numero di dilabe, come contrata di contrata di contrata di contrata di con-ció del contrata di contrata di contrata di con-ció del contrata di contrata di con-ció del contrata di contrata di con-ció del contrata del con-trata del con-trata del con-trata del con-trata del concontexta Quandoque vero pede | Sirima di verii e di filla-caudam [uperant carmininus, of] be, come in quella che di-follabis , ut in illa, quama di cemmo, ximus .

Amor, che movi tua

virtù da cielo.

quam diximus.

Donna pietola, e di no l vella etate.

Amor , che muovi tua virth dal Cielo.

Quandoque pedes a firmate fu-perantur in toto; ut in illa ii; come in quella che dicemmo,

> Donna pietofa, e di novella ctate .

Et quemzimodum diximus fron. E sì come dicemmo, che la tem polle fuperare carminibus, fi fronte può vincere di versi fi fillulus fuperare i de contra de elettre vinta di sillube, se vio, fie de firmate dicimus. Pe los signos verse in numero fuperare di come di c enim in Stantia esse tres pedes, ti; perciò che ne la Stanzia
O duos versus, O tres versus, dui versi, e dui piedi, e Ödnos verfus, Ötres verfus, dai verfi, e dui piedi, e Godos pekes ne beo numro li rev verfi, a paquen unumero minamur, quin licas pieres, di e limitato, che non fi poch pode, Overfus finuli canteva. Et quemadimodum de coideria carniumin, O'Induram divide con carniumin, O'Induram divide con vertica de la coideria carniumin, O'Induram divide con vertica de la coideria con vertica de la verti, e que la consecuencia de la verti, e de la verti, e que la consecuencia de la verti, e de la cipimus quia illi carmen ex i Poeti regulati s perciò che pedibus, nos vero ex carmini delli fanno il verfo de i piedi su pedimo nodiare dicimus, elle noi dicemo fassi i piedi di fatti evidenter apparet. Nec apparet. Nè de da lacciar da apparet. Nè de da lacciar da etiam praetermittendum eft , parte , che di nuovo non afquia sterum afferamus, pedes ab fermiamo, che i piedi di ne-invicem nacessario carminum, o cessità pigliano l'uno da l' alfillabarum aequalitatem, & ba troi a abitudine, & equalitated bitudinem accipere, quia non ali-

308 DANTE DE LA be fare repetizion di canto . E faliter cantus repetitio fieri pofquesto medesimo affermo doversi fet . Hoc idem in versibus effe fervare ne i versi. lerwandum aftruimus.

De la qualità de i verfi , che ne la Stanzia si pongono. Cap. XII.

Ex quibus carminibus fiant Cantiones, & de numero (vllabarum in carmine.

E Cci ancora (come di sopra fi è detto) una certa abi-mi e fi è detto) una certa abi-mi e fi , babitudo guae-tune i versi, devemo considera dam, quam carmina contexendo mi versi, devemo considera demonstrate de la considerar e debenua: e è tido re; ma acciò che di quella considerare debemus : O ideo con ragione trattiamo , repe- rationem faciamus de illa , retiamo quello, che di fopra ave- petentes proinde quae superius mo detto de i versi ; cioè che de carminibus diximus. In usu ne l'ulo noftro par che abbia prerepativa di ellere frequention le endectfillibbo ilo eptation le endectfillibbo ilo eptation de l'acceptant de la companion de l'acceptant de la companion de l'acceptant de la companion de l'acceptant de l'accepta ne l'ufo nostro par che abbia nostro maxime tria carmina frecontexta, ut illa Guidonis de Florentia,

Donna mi priega , perch' io vogtio dire.

Donna mi prega, perchè io voglio dire.

Et ancora noi dicemo,

Et etjam nos dicimus,

Donne , che avete intelletto d'amore.

Donne, ch'avete intelletto d'Amore.

Questo ancora i Spagnuoli han-no ustro, e dico, i Spagnuoli, & dico Hispanos qui poetati che hanno fatto Poemi nel Vol-gare Oc. Amerigo de Belmi, cus de Belmi, cus de Belemi .

Nuls

Nuls hom pote complir adrectiamen.

Nuls bon non pot complir adrettiamen .

Quaedam eft, in qua tantum Altre Stanzie sono, ne le quaeptafyllabum intexitur unum , li uno folo eptafillabo fi teffe; e estapticatum intextutur immen , ili uno (olo eptalliblo i teelle; e Dio e elfe no potelj , nji divi juselio no pruo elfere, e lo no front els, vel cauda; guoniam juseli che circute, over Sirima , pretto che (care in peditur, apper pretto che (care in peditur, apper curfibum attenditur aequalitat cerca equalità di verfi , e di curnium, O'[shabarum; pra- ir e, che il numero difparo de impar carmium potal elf abi i verfi no nu o difere fio non front, vel cauda non ell' fed invitato coda; penche in elle wis bace ell, velatera falsa ari. Ili ... o diffuro numero. La il un propositione dell' che invitato coda; penche in elle wis bace ell, velatera falsa ari. Ili ... o diffuro numero. La il ... o numero. La il ... o manore. delicet Guidonem de Gbifileriis. O Fabritium , Bononienfes ,

ubi hacc est, vel altera sola pari, ro, o disparo numero de i O impari numero in carmini versi; e così come alcuna Stan-

De fermo fofferire, Et. Donna lo fermo co-Lo meo lontano gire.

Di fermo fofferire . Donna lo fermo cuore, Lo mio lontano gire.

Et quosdam alios; sed si ad eo. Et alcuni altri . Ma se al senrum sensum subtiliter intrare so di queste Canzoni vorremo volimus, non fine quodam El: [lottlinenen intrare, apparerà
giae umbraculo base Tragedia
procedere videbiur . De pentafillabo quoque non fic contedifollabo quoque non fic contediconcedence a quefo modo; mu; in diffamine maggo [af.] percio ente in un dettato gran-ficit unicum pentafiliabum in de bafta in tutta la Stanzia in-stas Stantia, conferi; ved de feirivi un pentafiliabo, over dui al più ne i piedi; e dicio ne i piedi, per la necessità, DANTE DE LA

rentini.

310 con la quale i piedi, & i verlighter necessitatem, qua pedibusque fi cantano; ma ben non pare , verfibufque cantantur ; minime in cannany, in our part is corphologue cantantur; minime che nel Trapico fi deggla remissional automitifillation in tragico via detre it it italiabo, che per fe filia e dico, per fe fish-perció che per una certa reflens; to dico, per fe fishfrequentemente fi uti; come fi merum repercuifonom frequenter
può vedere in quella Canzone violette allemorum. Scui tract. di Guido Fiorentino.

Donna mi priega, per ch'io voglio dire .

Et in quella che noi dicemmo.

Poscia , che Amor del tutto m' ba lasciato.

Donna me prega,

Et in illa, quae diximus,

videtur affumptum, ficut inve-

niri potest in illa Guidonis Flo-

Poscia, ch' Amor del tutto m'ha lasciato.

Ne ivi è per se in tutto ver- Nec per se ibi carmen est omper uso del quale si fanno i piedi; pedes esse non possenti è detto; e consequentemente non possebbono esse si admodum de pedibus dicimus; pie-

To, ma e parte de loendecasii-labo, che solamente a la rima tum, ad rithimum praecedentis del precedenre verso a guisa di Eco risponde. E quinci tu puoi assai sufficientemente conofcere , o Lettore , come tu Hor , fufficienter eligere potes . dei disponere , overo abituare qualiter tibi babituanda sit Stanals Stanzia; perciò che la abitudine pare, che si da consideare circa i versi. E questo
ancora principalmente è da cutudine pare circa i versi. E questo
ancora principalmente è da cutudine praecipue attendenrare circa la disposizione de i dum est circa carminum babiverf, che fa uno eprafillabo fil tadinen; quad fo Eptafilabom infertire nel primo piede c. he interferatu un primo pied, che quel medefino loco, che ivi quem fitum accipit bis; eunglier nel altro, verbigratis, quem refinats in altro: puat le la primo piede p versi, che se uno eptasillabo si tudinem ; quod si Eptasyllabum

VOLGARE ELOQUENZA.

O de versibus ; in nullo enim piedi ; e quello che io dico de pedes , O versus differre vide- i piedi , dico parimente de i peder , & verfus differre vide. Il piedi , dico parimente de i mus nifi n fist, quia bi an-la veclemo l piedi effere difensimano nominantre . Li tiam quemo l'in veclemo l piedi effere difensimantre le titiam quemo li come de la Stantia ma det omnibus alli prevandum di la divisone de la Stantia, ma det omnibus alli prevandum di veril dopo effa divisione i fi e afferimus , & ficut de nuo l'onogono . E ancora il come fi e afferimus , & ficut de nuo l'onogono . E ancora il come fi e perifolialo . Re di-duolou , Popel di ire vere perifolialo . Re di-duolou , Popel di ire vere perifolialo . Re di-duolou , Popel di re vere perifolialo . Re di-duolou , Popel di re vere perifolialo . Re di-duolou , Popel di re vere perifolialo . Re di-duolou , Popel di re vere perifolialo . Re di-duolou , Popel di re vere perifolialo . Re di-duolou periforma de la presenta d

De varietate rithimorum; & De la abitudine de le rime, che quo ordine ponendi funt in Cantione.

bujusmodi Stantiis usus oft Ar- zie ha usato frequentissimamennaldus Danielis frequentissime, te Arnaldo Daniello, come velut ibi .

Sem fos Amor, de joi donar.

Et nos dicimus.

Al poco giorno.

Aliud est Stantia, cujus omnia carmina eundem rithimum red. L'altra cosa è che alcune Stan-zie hanno tutti i versi di una dunt, in qua superstuum esse medesima rima, ne le quali è medefima rima , ne le quali è

fe agistimus, o de de lare ne s piedi di fere in de pluribus, o de punibus, o de pentafolla tutte gil altri piedi. E quello ho. O omni also dicimus. fillabo , dicemo parimente di dui , e di più , e del pentafillabo, e di ciascun'altro verso.

> ne la Stanzia fi ufano. Cap. XIII.

R Ithimorum quoque relatio T Rattiamo ancora de la re-An is vacemus, nishi de ri-timo fexadum fe modo tra. Trattando però alcuna cofa al Hantes: proprime enim corum trattada però alcuna cofa al coro i mus; cum de mediori poema-te i niedarma. In principo la jui. Capitali quadam riferandi di mediori poema-tici mediori poema-tici mediori poema-tici mediori poema-tici mesi. Tratta di principo di questo quisto di incidori poemi diremo. Ma le risterimo, quando di principo di questo quisto di citali que di principo di con alcune Sanzie, ne le quali non fi guarda a niuna busilmodi Stantis disc el di-citali di citali que di principo di citali que di principo di citali d

Sem fas Amor de gior de-

E noi dicemo,

Al poco giorno , & al gran cerchio d' ombra .

furerfluo cercare abitudine al-fonflat babitudinem quaerere . angerina ecclaration are constat basitationen quaerrer e-cuna; e coll refla che circa le rime metkodare folamente deb biamo infiltere; in che de l'apere, che quali tutti i Poeti fi hanno in ciò grandiffina li-boc ampilfimam fi licentism fi hanno in ciò grandiffina li-boc ampilfimam fi licentism cenzia tolta ; conciò fia che fere omnes affumunt , & ex quinci la dolcezza de l'armo-nia massimamente risulta . So-no adunque alcuni , i quali in dulcedo intenditur . Sunt eteuna istella Stanzia non accormm quidam, qui non omnes
dano tutte le desinenzie de i quandoque desinentias carminum unto interior de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya del companya del companya zoni intimato . Coftui fempre multas, & bonas Cantiones noteffeva ne la Stanzia un verso bis ore tenus intimatit. Hic fcompagnato, il quale effo no-minava chiave. E come di minava chiave. E come di men incomitatum texebat, quod uno, così è lecito di dui, e sor-se di più. Alcuni altri poi so-no, e quasi tutti i trovatori di uno licet, licet etiam de no, e quasi tutti i trovatori di mo litet, litet ettam de Canzoni che ne la Stanzia luobus e Grette de piuc mai non latciano alcun verio (compagnato, al quale a componenta di mano è di più professione de la compagnato, al quale a componenta di mano è di più profesi famo le rime de i verii, che fono avanti la divisione diverie da quelle de i verii, che fono dopo effia è altri moi consultati de la componenta di propositi di professione di propositi di professione di professione de la componenta di professione di il che non pare effere altro , ferentes intexunt . Saepiffime che una certa bella concatena-zione di essa Stanzia . La abituzione ai eita stanzia. La abitu-dine roi de le rime, che sono ne la fronte, e ne la Sirina, èsi am-rithimantur, ei quae est priola fronte e ne la Sirima e si am-pla che l'pare che opni attail-rum pofferioris : quo non aliud cenzia fia da concedere a cia-fetuno; ma nondimeno le deli ipfine Stantise concatenatio pul-belli nenzie de gli ultimi verii fono ballidime. Gin rima accorda-cere. De rithimorum quoque ba-

bellissime, se in rime accorda-te si chiudeno; il che però da bitudine, prout sunt in fronte, vel

vel in cauda, videtur omnisi da schifare ne i piedi , ne i opstas licentia concelenda ; pul quali ritroviamo esterfi una cercerrime tamen fe habent qui ta abiudine servata; la quale dividendo dicenno, chel prime di videndo dicenno, chel prime pie di veri pari, o dispari si sa. fi cum rithimo in filentium ca- e l'uno , e l'altro pud effere f cam ribbino in hientum ca-le I uno, e i auto pue crisse dati : in pedibus vero cave di definenzi e accompagnate, o dam el 3. O babitadisem quando di recta ma el actuno districta in quello discreta di constante di discreta di constante di O aujereinnem jatemes auc-imus, quod pris, vol pari, voli che avemo detto nel capitolo impari metro completur, di di forra del trifillabo, quan-turbojune comista, di incomi califabo, come Eco rifipon-de, re la definenzia de la in alio vero fi quis dabius efi filicogn al trutto accompagnario. na aire vero p'un accorna 1984 pirogna ai tutto accornaggnar-recordetur et a, quase dizimus ini la ne l'altro; ma fe in un praemediato capitulo de trifpi-labo, quando pars exiflens en-decidibit, aviado Febro vero en-latro o quelle ripetere, o fardecasillabi , velud Echo respon ne di nuove , o tutte , o pardetaglilars, vettus esco repres que el tunve e o curre o par-det. El f. in altero pedur le, fecondo he a l'uom pia-esortem ritismi difinatiam de la la constanta de la continga, a mai modo in la constanta de la constanta tero pede rithimi confortium ha-beat, in altero prout libet, davisi quelle del secondo; reserve, vel innovari desinen.

e se quella di mezzo nel primo piè è accompagnata, o scompagnata; così parimente do pie e quello de ferenter in totam; do pie e quello de da fare pata fi extremae definentiae tri metri, boe eff prima, e ul ditti di pedi, e ne i verí ancoramento, a concrepabant in primo pe quella legge; e qual femore quella legge; e qual femore furgat; O sic de aliis pedibus venevol cosa aggiungere a queest servandum. In versibus que se capitolo quelle cose, che
que fere semper bac lege per une le rime si denno schisare;

in parte , dum tamen praece fia quella di mezzo nel feconquesta legge ; e quasi sempre de , sic secundi extremas des dico; perciò che per la prenonentias convenit concrepare: o minata concatenazione, e per qualem se in primo media vi la predetta geminazione de le qualem je in primo media ui ultime definenzie a le volte accade il detto ordine mutarfi.

Oltre di quello ci pare confruimur, & fere dicimus, quia concid fia che in questo libro propter concatenationem praeno- lo che qui si dirà de la dottrisare la sua giornata senza al-

che noi abbiamo fatto ivi,

Amor , tu vedi ben , che questa Donna.

La seconda è la inutile equiterzo, cioè del numero de l'armé de terzio vidette elle tra-devet colé ci biliganza vede-le altre fono da dividere, le primo fecandam y diffiliatram. El caminom, d'filiatram. El caminom d'iffiliatram telm Sian-quali poi fecondo le parti lo-tiam videre aporte aliquid, d' ro vedereno; a nol adunque lajfiquid dividere, qual pfleta-fe-sione di qualte cole, cio-ciam di presenta del considera partes especiales del sono di qualte cole, cio-

na de le rime toccare . Adun- tatam , O combinationem defique sono tre cose, che circa la posizione di rime non si ordinem ultimarum, quandoque denno frequentare da chi compone illustri Poemi, i una è contingit. Praeterea nobis bene la troppa repetizione di una convenire videtur , quae cavenrima , falvo che qualche cofa da funt circa rathimos , buic rima, lavo che quaedo l'arte nuova, & intentata de l'arte sppendere capitulo, cum in isoliciò non si assuma; come il oro nil ulterius de visbimorum giorno de la nascente milizia, oro nii unterius de rittumonimi il quale si sdegna lasciare pas doctrina tangere intendamus Tria ergo funt , quae circa ricuna prerogativa . Questo pare bimorum positionem potiri dedecet aulice poetantem , nimia (cilicet ejufdem vitbimi repercussio, nisi forte novum aliquid , atque intentatum artis boc fibi praeroget, ut nascentis militiae dies , qui cum nulla praerogativa suam indignatur praeterire dietam : boc etenim nos facere vis sumus ibi,

> Amor, tuvedi ben, che questa donna.

vocazione , la qual fempre pa- Secundum vero est ipsa inutilis re, che toglia qualche cosa a aequivocatio, quae semper sen-la sentenzia; e la terza è il tentiae quicquam derogare videasperità de le rime, salvo che lur; o tertium rithimorum scolate; percio che per la me- asperitas , nifi forte fit lenitati fcolanza de le rime afpere, e permixta : nam lenium, afpe-de le molle la Tragedia riceve rorumque rithimorum mixtura felendore; e questo de l'arte, squanto a l'abitudine si ricer-ca, a bastanza sarà. Avendo quello che è de l'arte de la cit, tanta sufficiant. Ex quo Canzone affai fufficientemente quae funt artis in Cantione fatrattato, ora tratteremo del iis sufficienter traffavimus; terzo, cioè del numero de i uno de tertio videtur esse traVOLGARE ELOQUENZA.

Noftra ergo primo refert discretio poccorreno da cantare ; perciò appetrer, quaedam non; cemfo circa il finifiro fi centa; ces quae dicimus confla, o viel fi fiudendo, alcuna volta accade circa destrum aliquid, vel fi fiudendo, alcuna volta diffuamilium camam; sit quandopus dendo cantare, valtara volta in inte, quandopus traminter, quandopus tram decenti prolixitate passim veniant ad extremum.

Nogra ergo primo regret agretto loctorietto da cantare; percio mem facres inter ea, quae ca lche alcune Stanzia mamo la menda occurrunt, quia quaedam longhezza, de altre nó; consenda prolixitatem videntue; ció fia che tuttre le cofe, che cantamo, o circa il destro, appetere, quaedam non; cam lo circa il finiltro fi centa;



# RIME DIDANTE

Nuovamente rivedute, e corrette fopra i Testi migliori.



Orme di suce il piede tuo dijegni: La meta è qui degli onorali Ingegni.



# R I M E DI DANTE ALIGHIERI. S O N E T T O I.

Andates

Arole mie, che per lo mondo sure; Voi che nascesse poich' io cominciai A dir per quella donna in cui errai; Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete: utevene a lei, che la sapete,

Più che noi semo, non ci vedrete.

Con lei non state, che non v' è amore; Ma gite attorno in abito dolente, A guisa delle vostre antiche suore :

Quando trovate donne di valore, Gittatevile a' picdi umilemente, Dicendo: a voi dovem noi fare onore. S O-

#### SONETTOIL

Dolci rime, che parlando andate Della donna gentil che l' altre onora; A voi verrà, se non è giunto ancora, Un, che direte : quelli è nostro frate. Io vi scongiuro che non lo ascolsiate. Per quel signor, che le donne innamora; Che nella sua sentenza non dimora Cofa che amica fia di veritate. E se voi foste per le sue parole

Mosse a venire in ver la donna vostra, Non vi arrestate; ma venite a lei; Dite : madonna, la venuta nostra

E' per raccomandare un che si duole, Dicendo : ove è 'l desio degli occhi miei?

#### SONETTO

Uesta donna ch' andar mi fa pensoso, Porta nel viso la virtù d' Amore; La qual risveglia dentro nello core Lo spirito gentil che v' era ascoso: Ella m' ba fatto tanto paurofo, Posciach' io vidi il mio dolce signore Negli occhi suoi con tutto il suo valore, Cb' io le vo presso, e riguardar non l'oso; E quando avvene che questi occhi miri; Io veggio in quella parte la falute; Che l' intelletto mio non vi può gire . Allor fi strugge si la mia vertute; Che l' anima che muove gli sospiri, 5° acconcia per voler da lei partire.

SO-

# SONETTO IV.

Hi guarderà giammai senza paura
Negli occhi d'ossa bella pargoletra;
Che m' bamno concio si, che non s' aspettà
Per me, se non la morte che m' è dura?
Vedete quanto è sorte mi a vottura;
Che sa tra s' airre la mia vita eletta,
Per dare esempio altrui, cè uom non si metta
A ristino di mirer la sira sigura.
Describ un uome convenita esfer dissatto,
Perch' altri sosse di pericot trasso;
Perch' altri sosse di pericot trasso;
Perch' altri sosse di pericot trasso;
Perch' altri sosse di mara della vita;
Come verttà di sella margherita.

#### SONETTO V.

Defi occhi della mia donna si mnove.
Un lume si geniil, che dove appare,
Si vezgion cose chi omno mpo ni rirare
Per loro alterza, e per loro essera per loro este Ed sub vazgi sopra si mio cor piove
Ed si sub vazgi sopra si mio cor piove
E divo : qui non vogolio mai tornare;
Ma poscia perdo tuste le mie prove.
E tornomi cold dovi io son vinto,
Riconfortando gli occhi paurosi,
Che seniir prima questo guarosi valore;
Quando son giunti, lasso, ed es sim chiasi,
E si doso, che gli mena, qui è simote
Trob provueggia del mos silano danote:
Trob provueggia del mos silano samote.

### SONETTO VI.

De fin piacer di quello adorno vifo
Compoje il dardo che gli occhi lenciaro
Dentro dallo mie cor, quando giraro
Ver me, che fua beltà guardava flo:
Allor fenti lo fiprito divio;
Da quelle membra che fe ne turbaro;
E quel fosfrir che di fore andaro,
Diccan piangendo, che 'l core era ancifo;
L' al dipoi mi pianio qui pensfero
Rella mente dagitofa, che mi mofira
Sempre davamii lo fico gran vadore:
Isi un di loro in quesfo modo al core Dic: picità non èl va vertà nosfra,

# Che tu la truovi; e però mi dispero. SONETTO VII.

E' non à legno di si forti nocchi;
Ni anco ianto dara alcuna piera;
Ch' e'fla crudel, che mia morte perpetra,
Non vi metteffe anon co' fuoi kegli occhi;
Or danque s' ella nicontra usom che l'adechi;
Ben gli de'! con pelfar, se non s'arretra;
Onde l' convien morit; che mai no impera
Aderch; ch' il sio dever pur si spanocchi.
Deb perchi tenta vertà data siue
Agli occhi di una donna così acerba,
Che sio sieta nossifimo in voita serba?
Ed è contra pieta sinto signerba,
Che s' altri muor per lei, nol mira piue;
Anti gli assona le lelezza sue s'a

50-

1 Il Will feet imprimere quefts Sonteto fra le rime di M. Cino.

#### SONETTO VIII.

En dico certo che non è riparo,

Che ritentife de fuoi occhi il colpo:

E questo gran vudero in non incolpo;

Ma'l duro core di ogni inercè avaro,

Che mi nasfonde il suo bel viso chiaro;

Che ni nasfonde il suo bel viso chiaro;

Lo qual niente lagrimando scoipo,

Nè muovo punto coi lamento amaro.

Così è nutavià bella e crudelle,

D' duno s'leuggia, e di pietà nemica;

Ma più m'incresc, che convien chi o'i dica;

Ter farza del dolor che m'affatica;

Non perch' io contr' a lei porti alcun feli;

Che vite più che pue l'amo, e son stedele.

#### SONETTO IX.

Degli occhi traditor che ni bamo occijo;
Che li davi lo fon morto e fon derifo,
La gran vaghezza pur mi ricodane:
E quel che pare, e quel che mi rialnet,
Mi abbaglia tanto i uno e i altro vujo;
Che da ragione e da vertià divigo,
Seguo folo il dispo, comi esi ni è duce:
Lo qual mi mena pien tutto di fide
A dole morte fotto dolpe ingamo,
Che conoficiato folo è dopo il damo:
E mi duol forte del gabbato affamo;
Ma più mi inerfee ( [16]o) che fi vede
Meco pietà, tradita da mercele.

Sf 2 SO-

w 11 7illi fa M. Cino antore di quefto Sonetto .

#### SONETTO X.

I O maladica il di ch' io vidi imprima La luce de' vostri occhi traditori. E'l punto che veniste in sulla cima Del core a trarne l'anima di fori: E maladico l' amorosa lima.

Cb' ba pulito i miei motti e bei colori, Ch' io bo per voi trovati e meffi in rima; Per far che 'l mondo mai fempre v' onori. E maladico la mia mente dura,

Che ferma d di tener quel che m' uccide: Cioè la bella e rea vostra figura, Per cui Amor sovente si spergiura; Sicche ciascun di lui e di me ride; Che credo tor la ruota alla ventura.

#### SONETTO XI.

TElle man vostre, o dolce donna mia, Raccomando lo Spirito che muore, E fe ne va sì dolente, che Amore Lo mira con pietà, che 'l manda via: Voi lo legaste alla sua signoria, Sicche non ebbe poi alcun valore Di poterlo chiamar, se non signore, Qualunque vuoi di me, quel vo' che fia. Io so che a voi ogni torto dispiace; Però la Morte che non bo fervita, Molto più m' entra nello core amara: Gentil madonna, mentre bo della vita, Per tal ch' io mora confolato in pace, Vi piaccia agli occhi miei non effer cara.

#### SONETTO XII.

N On v' accorgete voi d' un che si smuore, E va piangendo, si si disconsorta? I' prigo voi (se non von stre accorta) Che voi 'I miniate per lo vosstro onore: Ei sen va stigottio in un colore, Che 'I sa parere una persona morta; Con una stoglia che negli occhi porta, Che di stourgii gli nom han valore: E quando alcun pirtosamente il mira, Il cuor di pianger unto si distrage; E l' anima ne duol, sicchò in stride. E en nos sossi con con sono sono sono si alto chiama a voi, poichò sossi sono Ch' altri direbbe: on spapiam chi l'uccide.

#### SONETTO XIII.

SE vedi gli occhi mici di pianger vaghi
Per novella pirtà ch'il cor mi firugge;
Per lei ti priege che da te non firugge,
Signor, che tu di tal piacer ifvago
Chi la siadrita mun; choi che paghi
Chi la sjulficia uccidi; e poi rifugge
Al gran tiranno, del cui tofo fugge,
Ch' ggli ba già fiparto, c vuol che'l mondo allaghi;
E messo ha di paura tanno gelo
Nal vuor de' tuoi feddi, che ciassum tace:
Ma tu, fuoco d' Amor, tume del cielo,
Questa vertà, che nuda e fredda giace,
Levala su voltisa del tuo velo;
Che semza lei non è in terra pace.

#### SONETTO XIV.

M Olti volendo dir, che folle Amore,
Differ parole affai; ma non pattiv
Dir di lui in parte che affembraffe il vero;
Nè diffinir qual foffe il fuo valore:
Ed alcun fu, che diffe ch' era ardore
Di mente immaginato per penfero:
Ed alrat differ ch' era a difdero
Di voler, nato per piacer del core:
Ma io dico ch' Amor non ha fullanza,
Nè e cofa corporal ch' abbia figura;
Anzi è una paffone in diffauza:
Piacer di forma, dato per natura;
Siccibi l'objet del core ogni altro avanza;
E questo bassa fine ch' i piacer dura.

#### SONETTO XV.

Per quella via ebe la bellezza corre, panado a deflare Amor va mella mente, Pagla suma donna baldanzofamente, Come colei ebe mi fi creda corre. Quando ella 2 giunta appi di quella corre, Che race quando i amino acconfente; Ode una bote dir fubitamente; Levati, bella donna, e non ti porre; Che quella donna che di fopra fiede, Duando di fignoria chiefi la vorga, Come ella volfe, Amor toflo le diede: E quando quella accemiatar fi vede Di quella parte, dove Amore alberga, Tutta dipinta di vergogna riede.

2 Leefte Jonesso in una raccolta- intistara. Opera moralissima di diversi , fi legge fisto, il nome d' altre autore , e fosto il nome d' interio dopo la Bellanate.

#### SONETTO XVI.

Describe telli di questa mia dama
Esce una vertu d'Amor si pina,
Ch' agni persona che la ve', s' inchina
A veder lei, e mai altro mon brama.
Bilatte corrella sua deta le chiama;
E simno ben, ch' ella è cosa si fina,
Ch' ella non pare umana, anzi divina;
E simpre simpre monta la sua fama.
Chi l'ama, come può esser controlo,
Cuardando le vertu, che 'n lei son tante;
E s' su mi dici come 'l sai' che 'l sento.
Ma se tu mi doit come 'l sai' che 'l sento.
Ma se tu mi dici come 'l sai' che 'l
Non sil so dici quante'
Non sil so dire; che non son pur cento,
Anzi più d'infinie, c d'altrestante.

#### SONETTO XVIL

Des quelle luce che 'l fuo corfo gira
Sempre al volere dell' empiree fatte,
E flando regge tra Saurmo e Mante,
Secondo che lo aftrologo ne spira;
Quella che in me col fuo piace ne aspira,
D' essa rivagge signorevol arte;
E quei che dal ciel quarto non si parte,
Le dà 'l' estivo della mia destra;
Amoro quel bel piantes al Mercuro
Di sia vortuse sua loquela tinge;
E'l primo ciel di se già non l'è duro.
Coti che 'l trero ciel di se costringe,
Il cor le sa d'agni cloquerne puro;
Coti de tianti i sette si hipinge.

#### SONETTO XVIII.

Hi laffo, ch' to credes trovar pietate; Quando si fosse la mia donna accorta Della gran pena che lo mio cor porta; Ed io trovo disdegno e crudeltate, Ed ira forte in luogo d'umiltate; Sicch' io m' accuso già persona morta; Cb' io veggio che mi sfida e mi sconforta; Ciò che dar mi dovrebbe sicurtate . Però parla un pensier che mi rampogna, Com' io più vivo, no [perando mai, Che tra lei e pietà pace si pogna: Onde morir pur mi convene omai : E posso dir che mal vidi Bologna, E quella bella donna ch' io guardai,

#### SONETTO XIX.

Adonne, deb vedeste voi l'altr' ieri M Quella gensil figura che m' ancide? Io dico che quand' ella un po' forride, Ella distrugge tutti i miei pensieri; Sicche giugne nel cuor colpi si fieri, Che della morte par che mi disfide: Però, madonne, qualunque la vide, Se l'encontrate per via ne' fentieri; Restatevi con lei per pietate; E umilmente la facete accorta, Che la mia vita per lei morte porta: E s'ella vuol che sua merce conforta L' anima mia, piena di gravitate; A dirlo a me lontano lo mandate.

SO-

#### SONETTOXX

V Oi, comme, che pietoso asso mostrate;
V Chi è sila donna, che giace si vinira?
Sare' mai quella ch' a nel mio cor pinsa?
Deb s'ella è dossa, pin non mel celate.
Ben ha le sue, siembiane si cambiane,
E la sigura sue mi par si spensa;
Ch' al mio parere ella non vappresensa
Quella che sa parer l'alire bease.
Se nossira donna conoscer non puoi,
Tèrecchè quel medosno avvene a noi.
Ma si su mirrera si gentil asso
Degli occhi suoi, cognoscerala poi:
Nan pianger più, su sei già tutto s'sato.

#### SONETTO XXL

Nde vanist voi così penfofe?

Distemel, s'a voi piace, in corressa;
Ch'io bo dottanta che la donna mia
Non vi saccia sernar così dogisofe:
Deb, gensi donne, non siace s'agenofe,
Nt di rislare aleuanzo in questa via,
E dire al obierose che dissa:
Usir della sua donna aleuae cose;
Avorganable gravoso m's l'usire;
Sì m'ba in tutto Amor da se secciato,
Ch'ogni suo divio mi reae a prime:
Gardate bene, si lo sin consimato;
Ch'ogni mio spirto cominata s'inggre,
Se da voi, donne, non son confortaso.

Tt SO-

#### SONETTO XXII.

Madre di virtute, luce eterna, Che partoriste quel frutto benegno, Che l'aspra morte sostenne sul legno, Per scampar noi dall'oscura caverna. Tu del Ciel Donna e del mondo superna, Deb prega dunque il suo figliuol ben degno, Che mi conduca al suo celeste regno, Per quel valor che sempre ci governa . Tu sai che'n te su sempre la mia spene: Tu sai che 'n te fu sempre il mio diporto: Or mi soccorri, o infinito bene. Or mi soccorri, ch' io son giunto al porto, Il qual passar per forza mi conviene: Deb non mi abbandonar, sommo conforto. Che se mai feci al mondo alcun delito, L'alma ne piange, e'l cor ne vien contrito.

#### SONETTO XXIII.

D 1 donne io vidi una genitie sibiera
D dessi ognissimi prossomo passino;
Ed una ne venia quasi primitra,
Seco menando amor del assistro luo.
Dagli occhi suoi giiravo una tumiera,
La qual parcoa un spirito instammato;
Ed i choi tanto anditi, che la sua cera
Guardando, vidi un' angiol segurato.
A chi era degno poi devos falute
Con gii occhi suoi quella benigna, e piana,
Empirado il core a ciascuni di vairute,
Credo che in Ciel nascessi casicuni di vairute,
Credo che in Ciel nascessi prossono di cone
E venne in terra per nostra salute;
Dunque beata chi 12 prossimana.

n Dalla raccolta del Corbinelli dopo la Bellamano. n Dal libro I. della perfessa Tussa del Muracori.

# SONETTO XXIV.

UN di' fi venne a me melanconia, E diffe: voglio un poco flare etco; E parve a me che fi menafle fico Dolor ed ira per fua compagnia. Ed io le diffe: partiti; va via; Ed ella mi rifpofe, come un greco; E ragionando a grand agio meco, Guardia; e vidi "mome che ventia, e vidi invone che ventia, e vidi invone che ventia. Volito di novo di un drappo nero, E net fuo capo portava un cappello, E certo lacrimava pur da vero: Ed io gli diffi: che bai, cattivello? Ed ei rifpofe: lo bo quai e penfero;

# Che nostra donna muor, dolce fratello. SONETTO XXV.

M Ester Brameto, questa pulzelletta
Con esso vio si vien la passa a fare;
Non intendete passa da mangiare,
Cb esta non mangia, anzi vuol ester letta.
La sua senenza non rivibiote fretta.
No sungo di comor, ni da giuliare;
Amai si vuol più volte lusingare;
Prima che si minelleno adrone si motta.
Se voi mon la ntendere si questa gussa;
In vossire gente sa monti s'ati Alberti,
D'intender ciò che porto soro in mano.
Color, v'une stringte senenzia con sono con cetti,
Riovortere alla sine a Messer Giano.

Tt 2 BAL-

1 Dalla raccelta dell' Allacel.

#### BALLATA I.

Polich fazier non posso gli occhi mici
Di guerdare a madonna il suo bel viso,
Mircrol tamo ssio,
Chio diverrò beavo, lei guardando,
d guis d'angel, che di sua natura,
Siando su in altura,
Divon beato, ssi redendo ledio;
Cotì esseno stato, ssi redendo ledio;
Cotì esseno ssiona con cristura,
Guardando la sigura,
Di questa Donna che tene il cor mio,
Perria beato divonir qui io;
Tani è la sua verià, che spande a porge
Avvigna, non la scorge,
Se non chi lei onora defiando.

# BALLATA II.

I O mi fon pargoletta bella e nova;

B fon venuta per moffrermi a voi
Delle bellezze e lovo, dondio fui.

Io fui del cielo, e terrerovoi anova a
Ter dar della mia luca estrai diletto:
E chi mi vede, e non fe ne inpamora;
D comor non aveca mai mielletto,
Che non gii fui rin piacre alcun difetto,
Quando natura mi chiefe a colai;
Cet volle, dome, accompagnarmi a vni.
Ciafeuma fiella ragli occhi mi pione.
Delle (na love e chiefe in commune)

Della sua succ e della sua versuse: Le mie bellezze sono al mondo nove; Peroschè di sajsù mi son venuse; Le quai non posson ester conosciuse; Se non per conoscenza di somo, in cui Annor si merta per piacere altrui.

Que-

RIME DI DANTE. 333 Queste parole si leggon nel viso D'una Angioletta che ci è apparita. Ond' io che per campar la mirai fifo, Ne sono a rischio di perder la vita; Peroccb' io ricevetti tal ferita Da un ch'io vidi dentro agli occhi suoi, Cb' io vo piangendo, e non m'acquetai poi .

#### BALLATA

Eb nuvoletta, che 'n ombra d' Amore Negli occhi miei di subito apparisti; Abbi pietà del cor che tu feristi, Che (pera in se, e defiando muore. Tu nuvoletta, in forma più che umana Foco messesti denero alla mia mente Col suo parlar ch' ancide ; Poi con asso di Spiriso cocense . Criasti Speme , che 'n parte mi & Sana , Laddove tu mi ride: Deb non guardare, perchè a lei mi fide; Ma drizza gli occhi al gran difio che m'arde, Che mille donne già per effer tarde, Sensito ban pena dell'altrui dolore

#### BALLAT

To non domando, Amore, Fuorche posere il mo piacer gradire; Così s' amo feguire In ciaseun tempo ; dolce il mio signore . E fono in ciafcun tempo ugual d'amare Quella donna gentile, . Che mi mostrafti, Amor, subitamente Un giorno che m'entrò sì nella mente La fua sombianza umile,

a Il Tilli flampo quefta Ballata fra le rime di M. Cino.

Ch'io veggio simpre quel ch'io vidi allora; Ma dir non lo porvia; tanto m'accora, Che sol mi s'è posara Envio alla mente, però mi do pace,

Che 'l vérace colore : Chiarir non fi porria per mie parole :

Amor ( come si vole )
Dil su per me, la' u' io son servitore.

Ben deggio sempre, Amore,

Rendere a te onor, poiché defire Mi desti ad ubbidire A quella donna ch' è di tal valore.

# BALLATA V.

Donne, io non so di che mi pregbi Amore, Ched ci m' ancide, e la morte m' à dura; E di senirlo mema ho più patra:
Nel mezza della mia mente rispiende
Un inten ed legli occis, oma io son vago,
Che l'anima contenia;
Vero è ch' ad or ad or d'ivi discende
Una settra che m'asciuga un lago,
Dal cor pria che si spenta.
Ciò face Amor, qual vostra mi rammenta
La dolce mano e quella fede para;
Che devria la mia vita far sievra.

BAL

#### BALLATA VI.

V 0i che sapese ragionar d'Amore,
Udite la ballata mia pietosa,
Che parla d'una donna disdegnosa,
La qual m'ha tolto il cor per suo valore.

Tanto disdegna qualunque la mira,

Che fa chinare gli occhi per paura; Che a'intorno da'inoi lempre fi gita D'ogni etraditiate una printura; Ma dentro portan la dolce figura, Ch'all anima gentii fa dir: mercede; Si vertuofa, che quando fi vede, Trae li fospiri altrui fora del core.

Par ch'ella dica: in mon sen's umile Verso d'attant ebe negli occhi mi guardi; Ch'io ci porto entro quel signor gennile, Che m' ba s'atto sentir degli soni dardi: E certo i credo che cott gli guardi, Per vodergli per se, quando le piace: A quelle guisa donna retta sice; Quando s' mira per volter onore.

Io no spero che mai per la pietate
gengaff di guradare un poco altrui;
Così è fera doma in sua biltate
Quista che sente como negli occhi sui;
Ma quama vano nassonada; e guardi lai;
Cò io non voggia talor zanta salute;
Perocciò è mini desfri avran versute
Contra il dissegno che mi dà comore.

## BALLATA VII

Q Uando 1 il configlio degli augei si tenne.
Di nicistà convenne,
Chi

palle annerazioni del Redi al Bacco in Tofcana.

336: RIME DI DANTE.
Che ciafcun comparific a sal novella;
E la cornaccina maliziofa e fella,
Pento mutar gonnella,

E da molti altri augei accattò penne:

E adornossi, e nel consiglio venne; Ma poco si sosteme, Perchè parcu sopra gli altri bella . Ascun domandò l'altro: chi è quella è Sicchè sinalment ella

Fu conosciutta, or odi che n'avvenne. Che tutti gli altri angei le fur d'intorno; Sicchè senza soggiorno

La pelar si, ch'ella rimase ignuda: E l'un dicea: or vedi bella druda. Dicea l'altro: ella muda; E così la lasciaro in grande (corno.

Similemente addivien tutto giorno
D'uomo che fi fa adorno
Di fama o di viriti, che altrui dischiuda:
Che spesse votte suda
Dell'altrui caldo, talche poi agghiaccia;
Dunque beato chi per se proceccia.

## SESTINA I.

A L poco giorno, ed al gran cerchio d'ombra Son gimno, tafo, ed al bianchir de' colli, Quando fi parde lo colon nell'eba: È 'l mio difio però non cangia il verde, Si è barbaso nella dura pietra, Che parla, e fente, come fosse donna. Similemente questa nova donna

Si sta gelata, come neve all'ombra; Che non la move, se non come pietra Il dolce tempo, che riscalda i colli E che gli sa tonnar di bianco in verde, Perchè gli copre di storetti e d'erba.

Quan-

RIME DI DANTE. 337 Quando elle ba in tella una ghrianda d'erba, Tra della mente noftre egni altra dona; Perchi fi mi[chia il cre[po giallo el' vorde; Sì bel, ch'amor vi viene a flare all'ombra; Che m' ba [creato rra piccioli colli più forte affai, che la calcina pittra. Le fue bellezce ban più verthy, che pittra;

Le sue bellezze ban più vertù, che pietra; E'l colpo suo non può sanar per erba; Ch'o son suggito per piani e per colli; Per potere scampur da cotal donna; Onde al suo tume non mi può fare ombra Poggio, nè muro mai, nè fronda verde.

Io l'ho veduta già vofita a verde
Sì fatta, ch'ella avrebbe mello in pietra
L'amor, c'hio porto pure alla lua ombra;
Ond'io l'ho chiella in un hel prato d'erba
Imamorata come anco fu donna,
E chiufa intorno d'altifimi colli.

Ma ber riterreramo i famil a' colli Trima, che quello legno molle e verde S'infammi, come fuol far bella donna Di me, che mi torrei dormire in pitera Tutto il mio tempo, e gir pafecndo erba, Sol per vedere a' fuoi panni famno ombra. Quandunque i colli famno più nera ombra, Sotto un bel verde la givene donna Gli fa faprir come pierra futto erba.

#### CANZONE L

F Refea rofa novella;
Friacente Primewera;
Per prata e per rivera;
Gajamente cantando,
Voltro fin prefio mando alla verdura;
V V

In gio fi rinnovelli
Da grandi e da stielli
Per ciafcuno cammino;
E cantine gli augelli
Ciafcuno in fuo latino
Da fera e da mattino
Sulli werdi arbufeelli:
Tutto lo mondo canti,
Poichò lo tempo wene,
Siccome fi convene

Che sete angelicata criatura.

#### Angelica sembranza In voi, donna, riposa:

Dio, quanto avventurofa
Fu la mia difuneza:
Voftra cera giojofa,
Poichè paffa e avanna
Natura e coffumanza,
Bene è mirabil cofa:
Fra lor le donne dea
Vi chiaman come fete;
Tanto adorna parete,
Ch io nen facto contare?

E chi porria penfare oltr'a natura?

#### Oltra natura umana

Voftra fina piacenza
Fece Dio per effenza
Che voi fole fourana,
Perchi voftra parvenza
Ver me non fia lontana;
Or non mi fia villana
La dolce prouvedenza:
E se vi pare oltragsio,
Ch' ac amarvi. sa dato.

Non

RIME DI DANTE. 339 Non fia da voi biajmato; Che Solo Amor mi sforza, Contra cui non val forza ne misura.

#### CANZONE

Torse, poich'io non truovo a cui mi doglia; Nè cui pietà per me nuova sospiri, Ove ch'io miri, o 'n qual parte ch'io fia; E perebè su se quella che mi spoglia D'ogni baldanza, e vesti di martiri, E per me giri ogni fortuna ria; Perchè tu, morte, puoi la vita mia Povera e vicca far, come a te piace, A te conven, ch' io drizzi la mia face. Dipinta in guisa di persona morta. Io vegno a te, come a persona pia, Piangendo, morse, quella dolce pace, Che, colpo tuo mi tolte, fe disface La donna che con seco il mio cor porta; Quella ch'è d'ogni ben la vera porta. Morte, qual fia la pace che mi tolli, Perebe dinanzi a se piangendo vegno; Qui non l'assegno; che veder lo puoi, Se quardi agli occhi miei di pianti molli; Se guardi alla piesà ch'ivi entro tegno, Se guardi al fegno ch' io porto de tuoi . Deb se paura già co' colpi suoi M' ba così concio, che fara 'l tormento? S'io veggio il lume de' begli occhi spento, Che suole effere a' miei si dolce guida? Ben veggio che'l mio fin confensi e vuoi: Sentirai dolce fosto il mio lamento: Ch' io temo forte già, per quel ch' io fento, Che per aver di minor doglia firida, Vorrà mortre, e non fia chi m'occida -Mor-

RIME DI DANTE. Morte, fe tu quella gentile occidi, Lo cui sommo valore all'intelletto Mostra perfesto ciò che 'n lei si vede; Tu discacci vertù, tu la disfidi, Tu togli a leggiadria il suo ricetto, Tu l'alto effetto spegni di mercede, Tu disfai la biltà ch'ella poffiede, La qual tanto di ben più ch'altra luce; Quanto compen, che cofa che n'adduce I ume di cielo in criatura degna: Tu rompi e parti tanta buona fede Di quel verace Amor che la conduce. Se chiudi, morse, la sua bella luce, Amor potrà ben dire, ovunque regna: lo bo perduto la mia bella infegna. Morte, adunque di tanto mal i incresca, Quanto seguiterà, se costei muore; Che fia 'I maggior, che fi [entiffe mai: Distendi l'arco tuo sì, che non esca Pinta per corda la saetta fore. Che per paffare il core, già meffa v' bai : Deb qui merce per Dio; guarda che fai; Raffrena un poco il disfrenato ardire, Che già à moffo per voler ferire Questa, in cui Dio mise grazia tanta, Morte, deb non tardar, merce, je l'bai; Che mi par già veder lo cielo aprire,

E gli Angeli di Dio quaggiù venire. Per volerne portar l'anima (anta Di questa, in cui onor lassu si canta. Canzon, su vedi ben come è sostile

Quel filo, a cui s'atten la mia speranza; E quel che senza questa donna io posso: Però con tua ragion piana e umile, Muovi , novella mia , non far tardanza; Ch' a tua fidanza s' è mio prego mosso: E con quella umiltà che tieni addosso.

RIME DIDANTE.

Fatti, pitch amia, dinanzi a morte;

Sicch a crudedità rompa le porte,

Sicch a crudedità rompa le porte,

E s'egli avuien che per te sia rimosso

Lo suo mortal voiter, sa che ne porte

Nevelle a nossira donna, e la consorte;

Sicch ancor saccia al mondo di se dono

Quessa amorta canti, di cui so sono.

#### CANZONE III.

Hi faulx ris per qe trai baves A Oculos meos? & quid tibi feci, Che fatto m' bai così (pietata fraude? Jam audiffent verba mea Graci: Sai omn autres dames, e vous saves, Che ingannator non è degno di laude: Tu sai ben, come gaude Miscrum eius cor , qui prestolatur : Eu vai sperant, e par de mi non cure: Abi deu quantes malure, Atque fortuna ruinosa datur A colui che aspettando il tempo perde, Ne giammai tocca di fioresto verde. Conqueror, cor suave, de se primo, Che per un matto guardamento d'occhi Vos non douris aver perdu la loi: Ma e' mi piace ch' al dar degli stocchi, Semper insurgunt contra me de limo; Don en foi mort, e per la fed quem troi Fort mi desplax; abi pover moi, Ch' io fon punito, ed aggio colpa mulla. Nec dicis ipfa malum oft de illos Unde querelam fifto; Ella sa ben che, se'l mio cor si crulla, A plaser d'autre, qe de le amor le set Il faulx cor grans pen en porteret.

RIME DI DANTE. Ben avrà questa donna il cuor di gbiaccio, E san daspres, qe per ma fed e fors, Nisi pietatem babuerit servo, Ben sai l'amors ( seu ie non bai soccors) Che per lei dolorofa morse faccio; Neque plus vitam sperando confervo. Veh omni meo nervo, Sella non fai qe per son sen verai Io vegna a riveder sua faccia allegra: Abi dia quanto è integra; Mas eu men dopt, sì gran dolor en bai: Amorem versus me non tantum curat, Quantum spes in me de ipsa durat. Canfon, vos pogues ir per tot le mond; Namque locutus fum in lingua trina, Ut gravis mea Spina

# Forse pietà n'avrà chi mi tormenta. CANZONE IV.

Si saccia per lo mondo, ogn' uomo il senta :

Osi nel mio patlat voglio estra aspro.
Come è negli atti quella bella pierra;
La quale ogn'ora imperra
Maggior durezza, e più natura cruda;
E velle (un persona d'un dialpro;
Taleb per lui, o pereb'ella si arretra;
Non esca di faerra
Saetsa che giammai la colga ignuda:
Ed ella ancicla, e non vul ch'uom si chiuda;
Niè si dilunghi da colgi mortali;
Che come avessero alli,
Giungmo altrui, e spezzan ciascuma arme:
Pereb'io non so da let, ni possa attarme.
Non trovo (cudo ch'ella non mi spezzi;
Niè luogo che das suo mi spezzi;
Niè luogo che das suo viso mi spezzi;

Con

RIME DI DANTE. Cost della mia mente tien la cima: Cotanto del mio mal par che si prezzi, Quanto legno di mar che non lieva onda: Lo pelo che m' affonda . E'tal, the nol potrebbe adeguar rima: Abi angofciofa e dispietata lima, Che sordamente la mia vita scemi. Perche non ti ritemi Rodermi così il core a scorza a scorza, Com' io di dire altrui chi ti da forza? Che più mi trema il cor, qualora io penfo Di lei in parte, ove altri gli occhi induca, Per tema, non traluca Lo mio penser di fuor, sicche si scopra; Ch' io non fo della morse, che ogni senso Colli denti d'amor già si manduca Ciò che nel pensier bruca La mia virsu, sicche n'allenta l'opra. El m'ba percosso in terra, e stammi sopra Con quella Spada , ond'egli uccise Dido . Amore, a cui io grido, Merce chiamando, ed umilmente il priego: E quei d'ogni merce par messo al niego. Esli alza ad or ad or la mano, e sfida La debole mia vita esto perverso. Che disteso e riverso, Mi tiene in terra d'ogni guizzo stanco: Allor mi lurgon nella mente frida: E'l sangue ch'è per le vene disperso, Fuggendo, corre verfo.

Fuggendo, corre verso.

Lo cor che'l chiama; com' lo rimango bianco.

Egli mi fiere fosto il braccio manco

Si forte, che 'l dolor nel cor rimbalza:

Allor de' lo: s' egli alza.

Un' altra volta, morte m avrà chiafo

Prima che' l, colop fia dilecjo giufo.

RIME DI DANTE. Cost vedess'io lui fender per mezzo Lo core alla crudele ch' il mio squarta: Poi non mi sarebbe atra La morte, ou io per sua bellezza corro: · Che tanto dà nel fol, quanto nel rezzo Questa scherana micidiale e latra. Oimè perchè non latra Ter me, com'io per lei nel caldo borro? Che tosto griderei: is vi soccorro; E farei volentier, siccome quelli, Che ne' biondi capelli, Cb' amor per consumarmi inerespa e dora. Metterei mano, e sazieremi allora. S' io avessi le bionde treceie prese, Che fatte son per me scudiscio e ferza; Pigliandole anzi terza, Con esse passarei vespro e le squille: E non farei pietofo ne cortefe;

E non face pictop ne cortefe;

Anzi farti come orfo, quando feberza:

E s'amor me ne sferza,

Io mi vendiévert di più di mille:

E suoi begli occhi, onde escon le faville,

Che mi infiammano il cor ch'io porto anesso,

Guardrete prosse e sso,

Per vendicer lo suggir che mi face;

E poi le renderei con amor pace.

Canzon, vattene dritto a quella donna,
Che m'ha feriro il core, e che m' invola
Quello ond io bo più gola;
E dalle per lo cor d'una sactua;
Che bello onor a acquista in far vendetta.

#### CANZONE V.

A Mor, che muovi tua vertù dal cielo, Come 'l fol lo splendore, Che là si apprende più lo suo valore,

50-

RIME DI DANTE: Dove più nobiltà suo raggio trova; E come el fuga ofcuritate e gelo, Cost, also fignore, Tu scacci la viltate altrui del core, Ne ira contra te fa lunga prova; Da te convien che ciascun ben si mova, Per lo qual si travaglia il mondo tutto: Senza te è distrutto Quanto avemo in potenza di ben fare: Come pintura in tenebrosa parte, Che non fi può mostrare. Ne dar diletto di color, ne d'arte. Feremi il core sempre la sua luce, Come 'l raggio la stella, Poiche l'anima mia fu fatta ancella Della tua podestà primieramente: Onde ba visa un pensier che mi conduce. Con sua dolce favella, A rimirar ciascuna cosa bella Con più diletto, quanto è più piacente: Per questo mio guardar m'è nella mente Una giovene entrata, che m' ha preso: Ed bammi in foco acceso, Come acqua per chiarezza foco accende: Perche nel suo venir li raggi tuoi, Con li quai mi risplende, Saliron tutti su negli occhi suoi -Quanto è nell'effer suo bella e gentile Negli atti, ed amorola: Tanto lo immaginar che non fi pofa, L'adorna nella mente, ov' io la porto: Non che da se medesmo sia sottile A così alta cofa; Ma dalla sua vertute ba quel ch'egli ofa. Oltra il poder che natura ci ha porto:

> E' sua biltà del tuo valor conforto, In quanto giudicar si puote effetto

Sove degno suggesto,
In guisa che è il sol segno di soco;
Lo qual mon dà a lui, nì to vertute;
Ma fallo in altro loco
Rell effetto patre di più salute.
Dumque, Signo di si gentii natura;
Che quosa nobiltate,
Che vien quaggiuso, e tusta altra bontate,
Leva principio della tua altreza.
Guarda la vita mia, quanto ella è dura;
E prendime pictate.

Livus principio della tua altezza.

Guarda la vita mia, guanto ella è dura;

E prendime pietate:

Che lo suo ardor per la coffei biltate
Mi fa (entire al cor troppa gravezza;

Falle (entire, Amor, per tua doleczza
Il gran difio ebi lo bo di veder lei:

Non (offire che coffei
Per giovinezza mi conduca a morte;

Che non i acorge ancro, com ella piace;

Nè come io l'amo forte,

Nè de neelli arti forta la mia pare.

Nè che negli occhi porta la mia pace.

Onor ti sarà grande, se m'ajuti,

r ti [arà grande, se m'ajuti,
Ed a me rivco dono;
Tanto quanto conosco ben, cè io smo
Là vò io non posso disfrader mi vota:
Che gli spiriti miet (on combattuti
Da tal, ch' io non ragiono
(Se per tua volontà non ban perdono)
Che possan quari se si sua finza sinita:
Ed antor sua potenza sia sentita
in questa bella donna che n' è degna;
Che par che si convegna
Di darle dogni ben gran compagnia;
Come a colci che su nel mondo nata,
Per aver signosia
Sovra la mente d'ogni som che la guata.

CAN-

#### CANZONE VI.

TO fento sì d'amor la gran possanza, L Ch' io non posso durare Lungamente a (offrire; ond' io mi doglio; Perocche'l suo valor si pure avanza, E'l mio fento mancare; Sicch' io fon meno ognora, ch' io non foglio : Non dico ch' amor faccia più ch' io voglio; Che se facesse quanto il voler chiede, Quella vertù che natura mi diede. Nol sofferria, perocch' ella è finita: E questo è quello, ond'io prendo cordoglio, Ch' alla voglia il poder non terrà fede: Ma se di buon voler nasce mercede, Io la dinando per aver più vita A quei begli occhi, il cui dolce splendore Porta conforto, ovunque io senta amore. Entrano i raggi di questi occhi belli. Ne' miei innamorati: E portan dolce, ovunque io fento amaro: E fanno lor cammin, siccome quelli, Che già vi son passati; E sanno il loco dove amor lasciaro, Quando per gli occhi miei dentro il menaro : Perchè mercè, volgendosi a me, fanno; E di colei cui fon, procaccian danno, Celandofi da me, poi tanto l'amo; Che sol per lei servir mi tengo caro; E'miei pensier, che pur d'amor si fanno, Come a lor segno al suo servigio vanno: Perche l'adoperar si forte bramo, Che s' io'l credessi far , fuggendo lei , Lieve faria; ma fo ch'io ne morrei. . Bene è verace amor quel che m' ha preso,

E ben mi stringe forte; X x 348 RIME DI DANTE. Quand io farei quel ch'io dico, per lui: Che nullo amore à di cotanto peso. Quanto è quel che la morse Face piacer, per ben fervire altrui; Ed in cotal voler fermato fui Si tofto, come il gran defio cb' io fento, Fu nato per vertir del piacimento, Che nel bel viso d'ogni bel s'accoglie. Io son fervente: e quando penso a cui, Quel che ella fia, di sueso fon contento; Che l'uom può ben servir contra talento: E (e mercè giovinezza mi toglie. Aspesto sempo che più ragion prenda; Purche la vita tanto fi difenda. Quando io penso un gentil desio ch'è nato Del gran defio ch' io porto, Cb' a ben far tira tutto 'l mio potere; Parmi effer di mercede oltra pagato; Ed anche più, che a torto Mi par di servidor nome tenere: Così dinanzi agli occhi del piacere Si fa'l servir merce d'altrui bontate ; Ma poich'io mi ristringo a veritate, Convien che tal defio servigio conti; Perocchè s'io procaccio di valere, Non penfo tanto a mia propiesate, Quanto a colei che m' ba in sua podestate; Che'l fo, perche sua cosa in pregio monti: Ed io fon tutto suo, così mi tegno; Ch' amor di tanto onor m' ha fatto degno . Altri ch' amor non mi posea far tale, Cb' io fossi degnamente Cofa di quella che non s'innamora; Ma staffi come donna, a cui non cale Della amorosa mente, Che fenza lei non può paffare un'ora: Io non la vidi tante volte ancora,

RIME DI DANTE. Ch'io non trovaffi in lei nova bellezza; Onde amor cresce in me la sua grandezza Tanto, quanto'l piacer novo s'aggiugne: Perch'egli avvien, che tanto fo dimora In uno flato, e tanto amor m' avvezza Con un martiro, e con una dolcezza; Quanto è quel tempo, che spesso mi pugne; Che dura dacch' io perdo la fua vifta Infino al sempo ch'ella fi racquista. Canzon mia bella, fe tu mi fomigli, Tu non farai fdegnofa Tanto, quanto alla tua bontà fi avviene; Ond' io ti prego che tu ti affortigli. Dolce mia amorofa. In prender modo e via, che ti stea bene. Se Cavalier i invita, o ti ritiene; Innanzi che nel suo piacer ti metta, Spia fe far lo puoi della tua fetta. E fe non puote, tosto l'abbandona : Che il buon col buon sempre camera tiene, Ma egli avvien, che spesso altri fi getta In compagnia, che non ba che disdetta Di mala fama , ch' altri di lui suona; Con rei non flar, ne ad ingegno, ne ad arte; Che non fu mai faver tener lor parte. Canzone, a' tre men rei di nostra terra Ten' andrai anzi che su vadi altrove: Li due faiuta ; e l'altro fa che prove Di trarlo fuor di mala fessa impria: Digli che 'l buon col buon non prende guerra. Prima che co malvagi vincer prove: Digli ch'è folle chi non fi-rimove Per tema di vergogna de follia; Che quegli teme, ch' ba del mal paura; Perche fuggendo l'un, l'altro fi cura .

a Luifia fianța fi è cavata dalla Bellamano ; t corretta fogra un MS. indi pofia în garfie luogo ; che t il fuo propia .

CAN-

#### CANZONE VII.

' m' incresce di me sì malamente, Ch' altrettanto di doglia Mi reca la pietà, quanto 'l martiro : Lafo, però che dolorosamente Sento contra mia voglia, Raccoglier l'aer del fezza' fospiro Entro quel cor, ch' e begli occhi feriro Quando gli aperse amor con le sue mani, Per conducermi al tempo, che mi sface: Oime quanto piani, Soavi, e dolci ver me si levaro, Quando egli incominciaro La morte mia ch' or tanto mi dispiace . Dicendo: il nostro lume porta pace. Noi darem pace al core, a voi diletto, Dicieno agli occbi miei Quei della bella donna alcuna volta: Ma poiche sepper di loro intelletto. Che per forza di lei M'era la mente già ben tutta tolta; Con le insegne d'amor dieder la volta. Sicche la lor vittoriofa vista Non fi rivide poi una fiata: Onde è rimafa srifta L'anima mia, che n'attendea conforto; Ed ora quasi morta Vede lo core, a cui era sposata; E partir le conviene innamorata. Innamorata sene va piangendo, Fuora di quella vita, La sconsolata, che la caccia amore: Ella fi muove quinci; sì dolendo, Ch' anzi la sua partita L'ascolta con pietate il suo fattore.

Quan-

RIME DI DANTE. 351 Ristretta s'è entro il mezzo del core Con quella vita che rimane [penta. Solo in quel punto ch'ella fen va via: E quivi si lamenta D'amor, che fuor d'esto mondo la caccia; E spesse volte abbraccia Gli Spiriti che piangon tuttavia, Perocche perdon la lor compagnia. L'immagine di questa donna siede Su nella mente ancora. Ove la puose amor, eb'era sua guida: E non le pefa del mal, ch'ella vede; Anzi è vie più bell'ora Che mai, e vie più lieta par che rida: Ed alza gli occhi micidiali, e grida Sopra colei che piange il suo partire: Vatten, mifera, fuor, vattene omai : Questo gridò il desire, Che mi combatte così, come suole: Avvegna che men dole . Perocche'l mio fentire è meno affai; Ed è più presso al terminar de' guai . Lo giorno che eostei nel mondo venne, Secondo che fi trova Nel libro della mente che vien meno; La mia persona parvola sostenne Una passion nova. Tal ch' io rimasi di paura pieno; Ch' a tutte mie vertù fu. posto un freno Subitamente sì, eb' io caddi in terra Per una voce che nel cor percosse: E (se'l libro non erra) Lo spirito maggior tremò si forse, Che parve ben, che morte Per lui in questo mondo giunta fosse: Ora ne incresce a quei che questo mosse.

RIME DI DANTE. · Quando m' apparve poi la gran biltate; Che sì mi fa dolere, Donne gentili , a cut io bo parlato; Quella vertù che ba più nobilitate, Mirando nel piacere S'accorse ben, che'l suo male era nato; E conobbe il defio ch'era criato Per lo mirare intento ch'ella fece ; Siccbe piangendo diffe all'altre poi: Qui giugnerà in vece-D'una ch'io vidi, la bella figura, Che già mi fa paura; E farà donna fopra tutte noi , Tosto che fia piacer degli occhi suoi. Io bo parlato a voi, gioveni donne, Ch' avete gli occhi di bellezze ornati, E la mente d'amor vinsa e penfofa; Perchè raccomandati Vi sian gli detti miei dovunque sono: E innanzi a voi perdono

# La morte mia a quella bella cosa: Che men ha colpa, e non su mai pietosa. C. A. N. Z. O. N. E. VIII.

A dispictata mente, che pur mira
Di dietro al tempo che sen è andato,
Dall un deltati mi combatte il core;
E il diso amoroso che mi tira
Verso l'adote passe c'ho eliciato,
Dall'altra parte è con sorza d'amore:
Ni dentro a lui sen i tanto valore,
Che posta lungamente sen dissipa
Gentil madonna, se da voi non vene:
Però se a voi convene
Ad ssempo di lui mai fare impresa)

RIME DI DANTE. Piacciavi di mandar wostra Salute; Che fia conforto della fua versute. Piacciavi, donna mia, non venir meno. A questo punto al cor che tanto o ama; Phi fol da voi lo suo succorso astende: Che buon Signor mai non vistringe'l freno. Per soccorrere al fervo, quando 'l chiama; Che non pur lui, ma'l juo onor difende: È certo la fua doglia più m' incende, Duand io mi penfo ben, donna, che voi Per man d'amor la entre pinta fete; Così e voi devete Vie maggiormente aver eura di lui; Che quel , da cut convich the l'ben s'appari. Per I' immagine fun ne tien più cavi. Se die woleste, dolle mid Speranza, De dince Inducio a quel co io ve domando. Succiate che l'attender più non poffagia. Ch' io fono a fine della mia possanzia: E cià conofeer voi devere ; quando L'ulbima (peme a cercar mi fon mofo: Che tuiti i carebi fostenere addoffo, Dell' uomo infino al pefo-ch' marrate, Prima che I (un maggiore amico provi ; Che Kon fir qual fel trovi; Es s'egli avolen che gli risponda male, Cofa non & che tanto cofti cara; Charmore n' ha plij iofta; e più amara. E-vot pur fere quella ch'io più amo; E che far mi potese maggior dono ; E'n cui le mia sperancu più riposa? Che fol per voi fervir, la villa bramo; E quelle rose cb a voi vivor fonto Dimando e voglio; ogni altra m' è noiosa: Dar mi potete ciò eb altri non ofa; Ch'il st, e'l no suffitto in voltra mano Ha posto amore; and in grande mi tegno.

La fede ch'io v' afegno,
Muove dal vostro portamento umano;
Che ciascum che vi mira, in veritate

Di fuer confet, che denno è pietate.

Dunque nofire fainte oma i fin miera,

E vegna icutro al cor che lei affecta,

Genil: madonna, come evete intefà:

Ma fapi ch' allo curra di lui fi viova

Seriato forte di quella factta,

Ch' amo funcia lo giaverno ch' fo fa prefo,

Perchò lo currare a vutti altri è convifo,

Fiore ch' amoffi d'amor, ch' aprir lo famo

Per volontà della vertic che l' ferra

La fila vocuife funca compagnia

S'ella veniffe d'amor, compagnia

B' une fila figure, com bu in buha.

Canzone, it two ander who effer cores of the cores of the core of

#### CANZONE IX.

A dire, ducto conjunt per che o me maglia

Perchi la gente moda,

E molti me do oni vertute franta;

Emmiti severe a frança, como coofte;

Secci il desi bassif franta;

Forti to ente quate, como lo I fonta;

To vano, co in prote, como lo I fonta;

To vano, co in molta, ed to ne fon contento:

Mis visi mi fufera, si to non fo dire

Cio che mi fu fattera;

Cio che mi fu fattera;

Liu che mi da paire quanto percento,

Fa, signor mio, che innanzi di mio mortre

Quella cea per me noi pegla balie;

Cio che intendelle che de lo dernio affolio;

Ficta fatta seno bello il faq dire adobo.

RIME DI DANTE. Io non posso fuggir, ch'ella non wegna Nell' immagine mia; Se non come il pensier che la or mena: L'anima folle, eb' al fuo mal l'ingegna, Come ella & bella e rin. Cost dipinge e forma la lun pena: Poi la riguarda, e quando ella è ben piena Del gran defio che dagli occhi le sira, Incontra a fe s'adira . C' ba fasto it foco , ove ella viffa incende . Quale argomento de ragion raffrena, Ove tanta tompesta in me fi gira? L'angofeia che non cape dentro, fpira Fuor della bocca sì , ch' ella s' intende . Ed anche agli occhi, for merito rende . La nemica figura, elle rimane Viereriota e fera, B. Agnovergia ta verth che unote; Vaga di je medelma andar mi fane Colà dove ella è vera, Come fillile a fimil correr suole ! Ben conofe io, che va la neve al fole; Ma più non poffo; fo come coine, Che nel podere elteni Va co just pie culà , done egit & morto: Quando fon preffo, parmi, adir parole Dicer : vie via; vedrat morir coffui? Mor mi valgo; per vedere a cui Mi kaciomandi ; a santo fono feorio Dagli occhi ebe m' ancidono a gran torto . Qual to drowings is ference; amore; Sal contar in non-in Che rimani a veder me fenza vita'; E fe l'animo torna possia al core ; Ignoranza ed obblio Stato & son les memere ch'ella & porte als

Quarido rifirego, e miro la ferita

RIME DI D'ANTE. Che mi disfece, quando io fut percollo. Confortar non mi poffo, Siccb' io non tremi tutto di paura: E. mostra poi la faccia scolorita Qual fu quel sono che mi giunfe addosso; Che se con dolce riso è flato mosso, Lunga fiata poi rimane of cura; Perche lo spirto non si rassicura. Cost m' bai concio, amore i in mezzo l'alpi. Nella valle del fiume. Lungo il qual sempre sopra me sei forte: Qui vivo e morto, come vuoi s mi palpi: Mered del fiero lume, Che folgorando fa via alla morte. Laffo; non donne qui non genti accorte Veggio io, a cui incresca del mio male: S'a costei non ne cale, No spero mai d'altruit aver foccorfo: E quella shandeggiata di rua emte, Signor, non cura colpo di eno strule. Easto ba d'orgoglio at petto feber mo tale, Ch'ogni saesta l' Spunta for coifo; Perebe l'armato eur da nulla & morfo. O monsanina mia canzon; ou vais -Forfe vedrat Florenza la mia terra: . Che fun di se mi serra Vota d'amore, e nuda di piciate: Se dentro- v'entri, va dicendo comai Non vi può fare il mio fignor più guerra :. Là ond to vegno una catena il ferra; Talebo fe piega coftra erudeledte: Non ba di ritornar qui libertate.

#### CANZONEX.

O fon venuto al punto della rora, Che l'orizonte quando I fat fi corea,

RIME DI DANTE Ci parsurifce il geminaso eielo: E la sella d'amor ci sta rimota Per la raggio lucente, che la 'nforca Si di traverso, che le si fa velo: E quel pianeta che conforta il gelo, Si mostra sutto a noi per lo grande arco; Nel qual ciascun de feste fa poca ombra: E però non disgombra Un fol penfier d'amore, ond'io son earco La mente mia, ch' è più dura che pietra, In sener forte immagine di pietra. Levafi della rena d'Etiopia Lo vento pellegrine, ebe l'aer surba. Per la spera del Sol ch' pra la fealda: E passa il mare, onde conduce copia-Di nebbla sal, che s' altra non la surba. Questo emispero chinde, e futto salda; Il poi si solve, e cade in bianea falda Di fredda neve, ed in hojofa pioggia; Onde l'acr s'attriffa , c sutto pragne ; Ed umor, che sue rague Ritira al ciel per lo vento che poggia, Non m'abbandona; si è bella donna

Ritina di ciel per lo vento che progra,
Non ma bibandona si la billa dama
Quella evidel, che mi è data per donna.
Elegico è optil angel, che l'icaldo figue
Del parle d'Europa, che non predeLe fette l'elle gelide unque mai:

gità suite ban polo alle l'ori cost trique,
Per mon fonarle infima di tempo verde;
Se ciò mon foffe per caglon di gital:

E tutti git animali, che fon gai
Di lor netura, fon il amor discolti,
Percette il fredat on ferrito amimora:

The course in steam of the second of the sec

RAME DI DANTE.

Pafato bamo los termine le fronte,
Che raffe fuor la vertis d'artie;
Ter adornare il mondo, entre d'artie;
El agri temo verde a noi e afcionte,
Se non fe in pino, in lauvo, o in abete;
O in alcun, che fuo wordune febra
E santo è la fiagion forte ed actrba,
Ch' ammorra gli foretti per le piage;
Gli quai mon posson tollerar la brina:
E l'amviola spina.

Amor però di cor non la mi tragge;
Perch'io son fermo di portaria sempre,
Ch'io sarò in vita, s'io vivelli sempre,

Versan le vene le sumisere acque

Per li vapor, che la serra ha nel vensre,
Che d'abbisso gli sira sus in alto.

Che d'abbiflo gli tira fufo in alto.
Onde calminio al bel giorno mi-piacque;
Che ora 2 fatto troo, e farà, meistre
Che diversà del verno di grande alfatto:
La terra fa un fuol che pra di franto.
E i atqua morta fi, converve 'in vierno
Per la freedure che di fuor la ferra:
Ed to della mis gierra.

na co acta mis guerra Non fon però tornatò tin paffo dedictro; Ne uo tornat, che se 'i martiro è dolce, La morte de paffare ogni altro delte.

Commone, or che fara di me nell'alero
Tempo novello e dolte, quando piove
Amor in terra da tutil li ciell?

Quando per questi geli
Amore è folo in me, o non altrove?

Saranne quello ch'è d'un'uom di marmo; Se in pargolessa fia per cuore un marmo.

#### CANZONE XI.

Mor, tu vedi ben che questa donna La tua vertù non cura in alcun tempo, Che suol dell'altre belle farsi donna. E poi s'accorfe ch'ella era mia donna, Per lo suo raggio ch' al volto mi luce. D'ogni crudelità si fece donna; Sicche non par ch'ella abbia cuor di donna; Ma di qual fiera l'ba d'amor più freddo; Che per lo caldo tempo, e per lo freddo, Mi fa sembianti pur come una donna, ? Che fosse fasta d'una bella pierra Per man di quel, che m'intagliaffe in pietra. Ed io che son costante più che pietra In ubbidirti per biltà di donna, Porto nascoso il colpo della pietra, Con la qual mi ferifi come pietra,

io che lon collante più che pietra
In ubadiari per bille di chiara,
Porto nafedo il calpo della pietra,
Con la qual mi ferific come pietra,
Che al suelle moiato hatgo sempo;
Talibò mi giunfe al core, or lo fon pietra,
E mai mon fi faperell' altuna pietra,
O da verirè di fole, o da fiu luce,
Che tanta avietfe ne verta, ne luce;
Che mi porelle altra da quella pietra,
Sicch ella non mi mimi o filo freidda
Colà, deri la fato di morre fredda.

oles, dovi is fair di morre predio.

Signor, to l'al che per algenter fredio

L'acqua diventa cristollina piera.

La forto virminana, con è il gram friddo

E' est fempre in elemento fredio

Vi fi convocie vi, to l'acqua è donne

In quelle parte, per cagion del fredio

Cest diames del feubiraje fredio

di giùccia il fangue finapre Gegni tempo,

E quel geoliger de più n'accorda il rempo,

Mi fi converte tutto in ampo fredio.

Che m'ese poi per mezzo della luce, La onde entro la dispietata luce.

In lei s'accoglie d'ogni bilià luce;

Coit di tutta eradeltate, il faedio es le (orre al ture, ore non 7 tua lue; Perché nigli vichi si bella mi lite; Perché nigli vichi si bella mi lite; Osmando la miro; chi la la vigigi lin pierra; O in altera patte; chi lo volga mita luce. Degli occhi luot mi viten la dolee luce; Degli occhi luot mi viten la dolee luce; Degli occhi luot mi viten la dolee luce; Coi figi clia più pierofa vonna: Cori foji clia più pierofa vonna. Cori foji clia più pierofa vonna. Son per la sivulte, e lingo, e tempo; Ni per-altri defino viti notte e di luce; Ni per-altri defino viti notto e la compo; e tempo;

Però versità, eta sia refuna che compo.

Trima che moro, o che sirgiloli luce;
Increseiti di me, cho si mal tempo;
Entra de Var-cipa comia, che ni hen tempo;
Sichè per te, si ni cla si quore il predio, a
Che ma mi lasta aver, com ditri, campo.
Che san mi lasta aver, com ditri, campo
la tale flavo, questa genti piera.
Mi sende contror in pera piera.
Per non teoremo, si e non dopo ir reinpo.
Quando verdo se mai sia bella dopma.
Nel mando, vome quella archin dopma.

Canzone, to porto nella mente donno la pritta,
Tal, che con sunto el ella mi fia pritta,
Mi da badioniza, co ogni cam mi pra freden;
Sicco to ardico a far the questo freido
La appoila tot, per sua forma lluce,
Che mai son fia postata in alcun cinno.

C'ANZONEXII.

Ofetseb' Americal del tritte m' ba lafetsia.

Non per-mis grafa.

Chi

RIME DI DANTE. 361 Che stato non avea tanto giojoso; Ma perocche pietoso Fu tanto del mio core, Che non sofferse d'ascoltar suo pianto: lo canterò così disamorato Contr' al peccato. Cb' è nato in noi di chiamare a ritrofo Tal , ch' è vile e nojofo , Per nome di valore; Cioè di leggiadria, ch'è bella tanto; Che fa degno di manto Imperial colui, dove ella regna: Ell' d verace infegna, La qual dimostra u' la vertù dimora: Perche Son certo, Sebben la difendo Nel dir, com' io la 'ntendo, Gb' amor di se mi farà grazia ancora. Sono, che per gittar via loro avere Credon capere Valere là, dove gli buoni stanno; Che dopo morte fanno Riparo nella mente A quei cotanti c' banno conoscenza : Ma lor messione - a'buon non può piacere : Perchè'l tenere Savere fora, e fuggirieno il danno, Che s'aggiunge allo 'nganno Di loro e della gente; C' banno falso giudizio in lor sentenza. Qual non dirà fallenza Divorar cibo, ed a luffuria intendere? Ornarfi, come vendere Si volesse al mercato de non saggi? Che'l favio non pregia uom per vellimenta; Perchè fono ornamenta: Ma pregia il Jenno e gli gentil coraggi. Ed altri son , che per effer ridenti ,

D'intendimenti
Correnti vogliono esfer giudicati
Da quei de se ingannati,
Vegendo vider cola,
Che lo nielliten amora non lo vede:
E parlan con vocaboli eccellenti;
Vanno spiacenti,
Contrati che dal volgo sien lodati:
Non sono immamorati
Mai di donna amorosfa.
Ne parlamenti ser ingrono seede,
Ne parlamenti ser ingriale,
Ter donnare a guija di leggiadro;
Ma come al fatro il ladro,

Così vanno a pigliar villan diletto; Non però che in donne è così spento Leggiadro portamento, Che pajono animai senza intelletto.

Non è pura verti la difviata;
Poicè è biafmata;
Negata dove è più vertià richiesta;
Cioè in gente onesta
Di vita spiritale;
O d'abito che di scienza sene.

Dunque s'ell' à in cavalier lodata, Sarà causata, Missiata di più cose; perebè questa Convien che di se vesta L'un bene, e l'altro male?

Ma vertù pura in ciascuno sta bene; Sollazzo è, che comvene Con essa Amore, e l'opera persetta: Da questo terzo retta E'leggiadria, ed in suo esser dura,

Siccome il Sole, al cui effer s'adduce Lo calore e la luce, Con la perfessa fua bella figura. RIME DI DANTE. 363 Ancerchè ciel con cielo in punto fia, Che leggiadria Difvia coranto, e più quant' lo ne conto; Ed io che le fon conto, Merzè d'una gentile, Che la modrava in tutti gli atti fiuo; Non tacerò di lei, che villania

Non tacerò di lei, che villania Far mi parria Sì ria, ch' a' suoi nemici sarie giunto: Perchè da questo punto

receve an quejto punto Con rima più fottile Tratterò il ver di lei: ma non fo a cui-Io giuro per colui,

Ch' Amor si chiama, ed è pien di salute, Che senza ovrar veriuse, Nessun puote acquistar verace loda.

Dunque se questa mia matera à buona, Come ciascun ragiona,

Sarà vertù, e con vertù s'annoda. Al gran pianeta è tutta simigliante;

Che de levante

Avante, infino attento che s'asconde,

Con li bei raggi infonde

Vita e verili quagginfo

Nella materia sì, com' è disposa t

E questa distagnosa di cotenne

L quein allaction an comme Persone, quante Sembleme person di nomo, e non risponde Il lor frusto alle frondes.

Per lo mal Epanno in 110 con Simili bemi al cer gentile accosta;

Che 'n doma vita a venta.

Col bel follazzo, e co begli atti muovi: Cb'ognora par che traovi; E vertù per esempio ba chi lui piglia-

O false equalier malvagi e rei, Nemici di costei,

Cb'

364 RIME DI DANTE. Ch' al prenze delle stelle s' assimiglia. Dona e riceve l'uom, cui questa vuole; Mai non fen dole ; Ne 'l Sole, per donar luce alle Stelle; Ne per prender da elle Nel suo effetto ajuto; Ma l'uno e l'altro in ciò diletto tragge: Già non s'induce ad ira per parole; Ma quelle sole Ricole, che son buone; e sue novelle Tutte quante fon belie: Per fe è car tenuto, E defiato da persone sagge; Che dell' altre felvagge Cotanto lode, quanto biasmo prezza: Per neffuna grandezza Monta in orgoglio; ma quando gl' incontra, Che sua franchezza gli convien mostrare. Quivi fi fa landare.

### C A N Z O N E XIII.

Oglia mi reca nello core ardire
A voler; co è di veritate amico:
Però, domet, e io dico
Perole, quafi contra a tueta gente,
Non vi maranigliase,
Ma conoficite il vil voltro defire:
Che la bità, èb Amore in voi confente,
A voirio licamente
Formata fu dal fuo deceto antico;
Contra lo qual fallate.
Io dico a voi, che fiete innamorate;
Che fe bitassa e voi:
Fu data, e verità a noi;
Ed a coffui di due potre un fare:
Voi non dourefte amare;

RIME DI DANTE. Ma coprir quanto di biltà v'è dato; Poiche non è vertù, ch' era suo segno: Lasso, a che dicer vegno? Dico: che bel disdegno Sarebbe in donna di ragion lodato, Partir da se biltà per suo comiato. Uomo da se vertù fatta ba lontana; Uomo non già, ma bestia, ch' uom somiglia: O Dio qual meraviglia, Voler cadere in servo di Signore? Ovver di vita in morte? Vertute al suo fattor sempre sottana Lui obbedisce, a lui acquista onore, Donne, tanto ch' Amore La segna d'eccellente sua famiglia Nella beata corte: Lietamente esce dalle belle porte: Alla sua donna torna; Lieta va, e soggiorna; Lietamente ovra (uo gran vasfallaggio, Per lo corto vinggio Conferva, adorna, accrefce ciò ebe trova; Morte repugna sì, che lei non cura. O cara ancella e pura. Cols' bai nel ciel misura; Tu sola fai fignore; e questo prova Che su fe possession che fempre giova. Servo, non di Signor, ma di vil servo Si fa, chi da cotal Signor si Scofta: Udite quanto costa, Se ragionate l'uno e l'altro danno. A chi da lei difvia: Questo servo, fignor, quanto ? protervo? Che gli occhi, ch' alla mente lume fanno. Chiusi per'lui si stanno; Sicche gir ne conviene all' altrui posta;

Ch' adocchia pur fellia:

B pe-

366 RIME DI DANTE. E perocebe 'l mio dire util vi sia. Discenderà del tutto In parte, ed in coffrutto Tiù lieve, perchè men grave s'intenda; Che rado fotto benda Parola of cura giugne allo 'ntelletto ; Perche parlar con voi si vuole aperto; E questo vo per merto, Per vai, non per me certo; Ch' aggiate a vil ciascuno ed a dispetto; Ch' assimiglianza fa nascer diletto. Chi è fervo , è come quel , ch'è feguace Ratto a fignore, e non fa, dove vada; Per dolorofa firada, Come L'avara seguitanda avere, Cb' a tutti fignoreggia: Corre l'abaro, ma più fugge pace (O mente cieca, che non puoi vedere Lo tuo folle volere) Col numero, ch'ogn' ora paffar bada; Che 'nfinito vaneggla . Ecco giunti a colci che ne pareggia : - Dimmi , che bai tu fatto , Cieco, avaro, disfatto? Rispondimi, se puoi; altro che nulla: Maledetta tua culla, Che lufingo cotanti fonni invano Maledetto To tuo perduto pane, Che non fi perde al cane; Che da fera e da mane Hai ragunato, e stretto ad ambe mano Ciò ebe sì tofto fi farà lontano. Come con dismisura si raguna; . Così con difmifura si distringe:

Quest' è che molti pinge In suo servaggio; e s'alcun si difende, Non & Senza gran briga.

RIME DI DANTE. Morte, che fai? the fai, buona fortuna? Che non solvete quel che non si spende? Se'l fate; a cui si rende? Nol so; posciache tal cerchio ne cinge Chi di lassù ne riga; Colpa della ragion, che nol gaftiga: Se vuol dire: io fon prefa; Ab com' poca difesa Mostra signore, a cui servo sormonta. Qui si raddoppia l'onta, Se ben fi guarda là , dov' io addito: Falfi animali a voi, e. d'altrui crudi, Che vedese gir mudi Per colli e per paludi, Uomini, innanzi a cui vizio è fuggito; E voi tenete vil fango vestito. Fassi dinanzi dallo avaro volto Vertù, ch'e suoi nemici a pace invita, Con matera pulita, Per allestarlo a fe; ma poco vale; Che sempre fugge l'esca: Poiche girato l' ba , chiamando molto , Gitta'l pasto ver, lui, tanto glien cale; Ma quei non v'apre l'ale; E fe pur viene, quando s'è partita, Tanto par che gl'incresca, Come ciò possa dar, sicchè non esca Del benefizio loda ... Io no che ciascun m'oda: Qual con tardare, e qual con vana vista; Qual con sembianza trista Volge il donare in vender tanto caro, Quanto sa sol chi tal compera paga: Volete udir, fe piaga Tanto chi prende smaga? Che 'I negar poscia non gli pare amaro: Così altrui e se' concia l'avaro ; Dif-

RIME DI DANTE. Disvelato v' bo , donne , in alcun membro La viltà della gente che vi mira; Perchè gli aggiate in ira; Ma troppo è più ancor quel che s'ascondez Perche a dire è lado: In ciascuno e ciascuno vizlo assembro: Perch' amistà nel mondo si confonde: Che l'amorosa fronde Di radice di bene altro ben tira Poi suo simile in grado: Udite, come conchiudendo vado, Che non de' ereder quella, Cui par ben'effer bella, Esfere amata da questi cotali; Che se biltà fra' mali. Vogliamo annoverar, creder si puone, Chiamando amore appetito di fera. O cotal donna pera, Che sua biltà dischiera Da natural bonsà per tal cagione, E crede Amor fuor d'orto di ragione.

#### CANZONE XIV.

Re donne intorno al cuor mi Jon venute,

E segions, di Jore,
Che dentro siede Amare,
Lo quale è in signoria della mia vita.
Tanto son belle, e di tanta vertute;
Che i possene signore,
Dica quel che è nel core,
Dica quel che è nel core,
Aspena di parifa di si vita.
Ciascuma par dointe e abigottira,
Come persona discartiata e stanca,
Cui suita gene manea,
E cui vertute e nobilià non volle.
Tempo signia, mi quale

RIME DI DANTE. 360 Secondo il for parlar , furon dilette ; Or fono a tutti in ira ed in non cale. Queste cost solette Venute son, come a casa d'amico ; Che fanno ben che densro è quel ch'io dico. Dolesi l'una con parole molto; E'n fulla man fi pofa. Come Juccifa rofa; Il nudo braccio di dolor colonna Sente lo raggio che cade dal volto; L' altra mantiene ascosa La faccia lagrimosa, Discinta e scalza, e sol di se par donna, Come amor prima per la rotta gonna . La vide in parte, che'l tacere è bello: Ei pietolo e fello, Di lei e del dolor fece dimanda. O di pochi vivanda (Rispuose in voce con sospiri mista) Nostra natura qui a te ci manda. Io che son la più trifla, Son suora alla tua madre, e son drittura; Povera (vedi) a' panni ed a cinsura. Poiche fatta si fu palese e conta; Doglia e vergogna prese Il mio signore, e chiese Chi foffer l'altre due ch'eran con lei. E questa eb'era si di pianger pronta, Toflo che lui intefe, an la Più nel dolor s'accese, Dicendo : or non si duol degli occhi miei? Poi cominciò: Siccome (aper dei, Di fonte nasce Nilo picciol fiume Ivi , dove'l gran lume Toglie alla terra del vinco la fronda: Soura la vergin onda, General jo coffei, che m' d da lato,

Aaa

RIME DI DANTE. 370 E che s'ascinga con la treccia bionda: Questo mio bel portato, Mirando se nella chiara fontana, Genero questa che m'è più lontana . Fenno i sospiri Amore un poco tardo: E poi con gli occhi molli, Che prima furon folli, Salutò le germane sconsolate. Posciache prese l'uno, e l'altro dardo, Diffe: drizzate i colli; Ecco l'armi ch'io volli; Per non l'usar, le vedete turbate. Larghezza, e temperanza, e l'altre nate Del nostro sangue mendicando vanno: Però le quello à danno. Pianganlo gli occhi, e dolgafi la bocca Degli uomini a cui tocca, Che sono a' raggi di cotal ciel giunti; Non noi, che semo dell'eterna rocca: Che se noi siamo or punti, Noi pur faremo, e pur troverem gente, Che quelto dardo farà flar lucente. Ed io ch' ascolto nel parlar divino Consolarsi e dolersi Così alti disperfi, L'estilio, che m'è dato onor mi tegno: E se giudizio o forza di destino, Vuol pur che il mondo versi I bianchi fiori in perfi; Cader tra' buoni è pur di lode degno: E se non che degli occhi miei'l bel segno Per lontananza m'è tolto dal vifo, Che m'ave in foco miso, Lieve mi conterei ciò che m'è grave; Ma questo foco m'ave

Già consumate si l'ossa e la polpa, Che morte al petto m'ba posto la chiave:

€)n-

RIME DI DANTE. 371
Onde s'io ebbi colpa, "
Tiù lume ha voilo il fol, poichè fu spenta;
Se colpa muore, perchè l'uom si penta.
Canzone; a' panni tuoi non ponga uom mano,
Per veder quel che bella donna chiude:
Bassin le parti signude;
Lo dolce pomo a tutta gente niega,
Per cui ciassim man piega,
E s'egli avvien che tu mai alcun reuovi
Amico di veriti, ed ci i priega;
Fatti di color nuovi:
Foi gli ti mostra, e'l sor ch' bel di suori,
Foi gli ti mostra, e'l sor ch' bel di suori,

# Fa desiar negli amorosi cuori. CANZONE XV.

O \* miro i crespi e gli biondi capegli, De' quali ba fatto per me rete Amore, D'un fil di perle, e quando d'un bel fiore, Per me pigliare, e trovo ch'egli adesca, E pria riguardo dentro gli occhi begli, Che passan per gli miei dentro dal core Con tanto vivo e lucente Splendore, Che propiamente par che dal fol esca -Vertà mostra così che'n lor più cresca, Ond ig the st leggiadri flar gli veggio. Così fra me sospirando ragiono: Oimè perchè non fono A fol a fol con lei, ov' to la ebieggio; Sicch' io potessi quella treccia bionda Disfarla ad onda ad onda; E far de suoi begli occhi a' miei due specchi, Che lucon si, che non trovan parecchi. Poi guardo l'amorosa e bella bocca, La spaciosa fronte, e il vago piglio, Aaa 2

1. Dalle Cangoni e Madriali di Danse, 1518, in 8. Nelle Rime ansiche questa Cangon fi tropa fotto il nome d'interto.

RIME DI DANTE. Li bianchi diti, e il dritto naso, e il ciglio Polito, e brun, talche dipinto pare. Il vago mio pensier allor mi tocca Dicendo: vedi allegro dar di piglio Dentro a quel labbro fottile e vermiglio. Dove ogni dolce, e saporoso pare. Deb odi il suo vezzoso ragionare. Quanto ben mostra morbida, e pietosa, E come 'l suo parlar parte e divide; Mira che quando ride Passa ben di dolcezza ogni altra cosa: Così di quella bocca il pensier mio Mi Sprona; perchè io Non bo nel mondo cofa che non desse A tal ch'un sì, con buon voler diceffe. Poi guardo la sua svelta e bianca gola, Commeffa ben dalle spalle, e dal petto, E il mento tondo, fesso e piccioletto, Talche più bel cogli occhi nol disegno; E quel penfier che sol per lei m'invola, Mi dice: vedi allegro il bel diletto Aver quel collo fra le braccia Aretto. E far in quella gola un picciol segno. Poi sopraggiugne, e dice : apri lo 'ngegno; Se le parti di fuor son così belle, L'altre, che den parer, che asconde e copre? Che fol per le belle opre, Che fanno in Cielo il Sole e l'altre stelle, Dentro in lui fi crede il Paradifo; Così se guardi fiso, Pensar ben dei ch'ogni terren piacere Si trova dove tu non puoi vedere. Poi guardo i bracci suoi distefi e groffi, La bianca mano morbida e pulita; Guardo le lungbe e sottilette dita,

Vaghe di quello anel, che l'un tien cinto; È il mio pensier mi dice : or se tu sossi

Den-

RIME DI DANTE. Dentro a que' bracci , fra quella partita ; Tanto piacer avrebbe la sua vita. Che dir per me non si potrebbe il quinto. Vedi ch'ogni suo membro par depinto, Formosi e grandi, quanto a lei s'avvene, Con un color angelico di perla. Graziosa a vederla E disdegnosa, dove si convene: Umile, vergognofa e temperata, E sempre a verti grata, Intra fuoi be eoftumi un' atto regna, Che d'ogni riverenza la fa degna. Soave a guifa va di un bel pavone, Diritta fopra fe, come una grua. Vedi che propiamente ben par sua, Quanto effer puote onesta leggiadria; B. fe ne vuoi veder viva ragione, Dice il pensier: guarda alla mente tua Ben fisamente allorch' ella s'indua Con donna, ebe leggiadra o bella fia; E come move, par che fugga via Dinanzi al fol ciafcun' altra chiarezza, Così costei ogni adornezza sface. Or vedi s'ella piace. Che Amore è tanto, quanto sua biltate, E somma, e gran biltà con lei fi trova, Quel che le piace e giova, E' fol d'onesta, e di gentil' usanza; Ma folo in suo ben far prende speranza. Canzon, tu pusi ben dir fla veritate, Posciache al mondo bella donna nacque, Nessuna mai non piacque Generalmente, quanto fa eostei, Perche fi trova in lei Biltà di corpo, e d'anima bontate: Fuorche le manca un poco di pietate.

CAN-

#### CANZONE XVI.

A bella stella che 'l tempo misura, Sembra la donna, che mi ha innamorato; Posta nel Ciel d'amore, E come quella fa di sua figura A giorno a giorno il mondo illuminato; Così fa questa il core Alli gentili, ed a quei c'ban valore, Col lume che nel viso le dimera: E ciaschedun l'onora: Perocebe vede in lei perfetta luce, Per la qual nella mente si conduce Piena vertute a chi fe ne innamora. E questo è che colora Quel Ciel d'un lume, ch'agli buoni è duce Con lo Splendor che Sua bellezza adduce. Da bella donna più ch'io non diviso, Son' io partito innamorato tanto, Quanto convene a lei ; E porto pinto nella mente il viso, Onde procede il doloroso pianto, Che fanno gli occhi mici. O bella donna, luce ch'ia vedrei, S'io foffi là dove io mi fon partito . Dolense, shigottito, Dice tra se piangendo il cor dolente; Più bella affai la porto nella mente, Che non farà nel mio parlar udito; Percb' io non fon fornito, D'intelletto a parlar così altamente, Ne a contare il mio mal perfettamente. Da lei si move ciascun mio pensiero, Perche l'anima ba preso qualitate

2 Resha Campno fu flampaza dal Pilli fra le Rime di M. Cim i e fi ritreva velle Rimo antiche fra le campni degli actori instetti: ma fotto il nome di Dante fi legge nell'imprefime del 1318. RIME DI DANTE.

Di sua bella persona; E viemmi di vederla un desidero,

Che mi reca il pensier di sua biltate, Che la mia voglia sprona

Pur ad amarla: e pur non mi abbandona; Ma fallami chiamar fenza ripofo.

Lasso! morir non ofo,

E la vita dolente in pianto meno; E s'io non posso dir mio duolo appieno,

Non mel voglio però tenere ascoso; Cb'io ne sarò pietoso

Ciascun, cui sien il mio Signore a freno, Ancorach'io ne dica alquanto meno.

Riede alla mente mia ciascuna cosa, Che su da lei per me giammai veduta,

> O ch'io l'udissi dire. È so come colui che non riposa,

E la cui vita a più a più si stuta In pianto ed in languire.

Da lei mi vien d'ogni cosa il martire:

Che se da lei pietà mi su mostrata, Ed io l'aegio lassata;

Tanto più di ragion mi dee dolere,

E s'io la mi ricordo mai parere Ne'suoi sembianti verso me turbata,

Ovver disnamorats, Cotal m' è or, quale mi su a vedere,

E viemmene di pianger più volere. L'innamorata mia vita si sugge

Dietro al desso che a madonna mi tira Senza niun risegno:

E il grande lacrimar che mi distrugge, Quando mia vista bella donna mira,

Divene assai più pregno; È non saprei io dir qual io divegno:

E non sapres so dir qual so divegno:

Ch'io mi ricordo allor, quando so vedia

Tallor la donna mia:

Tallor la donna mia

RIMB DI DANTE. E la figura sua ch'io dentro porto, Surge si forte, ch'io divengo morto . Ond' io lo flato mio dir non potria, Lasto, ch' io non vorria Giammai trovar chi mi deffe conforto. Finch'io Sard dal Suo bel viso scorto. Tu non fei bella, ma tu fei pietofa, Canzon mia nova, e cotal tene andrai Là dove tu farai Per avventura da madonna udita; Parlavi riverente e sbigottita, Pria falutando, e poi sì le dirhi; Com' io no spero mai Di più vederla anzi la mia finita; Perche io non credo aver se lunga vita.

#### CANZONE XVII

Pérché nel tempo rio

Dimoro tuttavia espettando peggio,
Non so come io mi deggio
Mai confolar, se non m'ajuta Iddio
Per la morte, ch' io cheggio
A lai, che vegna nel soccoso mio:
Che miseri, com io,
Sempre distena, come or provo e veggio.
Non mi vol lamentar di chi ciò face;
Perch'io espetto pace
Da lei sul ponto dello mio sinire;
Ch' io le credo servire,
Lusso, così morendo.
Deb or m'avesse Amore,
Deb or m'avesse Amore,
Deb

Prima che'l vidi, immantenente morto; Che per biasmo del torto

Aureb-

1 Nelle Rime antièse quefla Canzone è d'antoré incerto : e dal Tilli fa astributa a M. Cino : ma fu attribuita a Dante nell'imprefient dei 1518.

RIME DI DANTE. Aurebbe a lei, ed a me fasto onore; Tanta vergogna porto Della mia vita, che teste non more: E peggio bo, che 'l dolore, Nel qual d'amar la gente disconforto; Che Amor è una cofa, e la ventura, Che foverchian natura, L'un per usanza, e l'altro per sua forza: E me ciascuno sforza, Siccb' is vo' per men male, Morir contra la voglia naturale. Questa mia voglia fera E' tanto forte, che fpeffe fiate Per l'altrui podestate Daria al mio cor la morte più leggera : Ma laffo, per piesate Dell'anima mia trifta , che non pera; E torni a Dio qual'era; Ella non muor; ma viene in gravitate: Ancorch' io non mi creda già potere Finalmente tenere, Ch' a ciò per soverchianza non mi mova Misericordia nova: N' aurà forse mercede Allor di me il Signor che questo vede. Canzon mia, su starai dunque qui meco, Accioccb' io pianga teco; Ch'io non bo dove possa salvo andare Che dopo il mio penare

Non vo'che vada altrui facendo noja.

CANZONE XVIII

A ciascun' altra gioja;

G lovene ' donna dentro al cor mi siede, E mostra in se biltà tanto persetta, Bbb Cbe

2 Ressa Canzone si legge fra le Rime auclèbe, come cosa d'Antore incerto ; ma ceme cosa di Dante si legge nell'impressone del 2128.

RIME DI DANTE. Che s'io non bo aisa, I'non saprò dischiarar ciò che vede Gli fpirti innamorati, cui diletta Questa lor nova vita: Perchè ogni lor vertù ver lei è ita. Di che mi trovo già di lena asciso Per l'accidente piano, e'n parte fero. Dunque foccorlo ebero Da quel Signor ch'apparve nel chiar viso, Quando mi prese per mirar si fijo. Dimorafi nel centro la gentile Leggiadra, adorna, e quasi vergognosa: E però via più [plende Appresso de' suoi piedi l'alma umile; Sol la contempla si forte amorosa, Che a null'altro attende: E posciache nel gran piacer si accende, Gli begli occhi si levano soave Per confortare la sua cara ancilla; Onde qui ne scintilla L'aspra saesta che percosso m'ave, Tosto che sopra me strinee la chiave. Allora eresce 'l sfrenato destro. E tuttor sempre, ne si chiama stanco . Finche a porto m' ba (corto, Che 'l fi converta in amaro sospiro: E pria che spiri, io rimango bianco, A simile d'uom morto; E s'egli avvien ch'is colga alcun conforto, Immaginando l'angelica viffa, Ancor di certo ciò non m'afficura; Anzi sto in paura; Perchè di rado nel vincer s'acquista, Quando che della preda si contrissa. Luce ella nobil nell'ornato seggio, E signoreggia con un' atto degno,

Qual' ad effa convene:

Poi sulla mente dritto li per meggio Amor si gloria nel beato regno, Ched ella onora e tene; Sicche li pensier c'banno vaga spene . Considerando si alta conserba, Fra lor medesmi si coviglia e strigne: E d'indi si dipigne La fantasia, la qual mi spolpa e snerba: Fingendo cofa onesta esfer acerba. Così m'incontra insieme ben'e male; Che la ragion che'l netto vero vuole, Di tal fin è contenta: Ed è conversa in senso naturale. Terchè ciascun' affan, chi 'l prova, duole: E [cmpre non allenta: E di qualunque prima mi rammenta, Mi frange lo giudizio mio molto: Nè diverrà mi credo mai costante : Ma pur siccome amante Appellomi foggetto al dolce volto, Nè mai lieto farò, s'ei mi fia tolto. Vattene, mia Canzon, cb' io te ne prego, Fra le person che volentier i' intenda; E se t'arresta di ragionar sego: E di lor, ch' io non vego, Ne temo, che lo palegiar m'offenda; lo porto nera velfa, e fottil benda;

#### CANZONE XIX.

Methè ' ti piace, Amore, ch' io ritorni Nell'usurpato oltraggio Dell'orgogliosa e bella, quanto sai, Allumale lo cor, fiechè i adorni Coll'amoroso raggio

Bbb 2 Ann 2 Questa Campata fu stampata fra le Rine degli Autori interi nelle Rine antiche; e dal Tilli fu a M. Gios attribuita; ma uell'impressione del 1318, ur wienfatto autor Dante.

380 RIME DI DANTE. A non gradir, che sempre traggia guai, E se prima intendrai La nova pace, e la mia fiamma forte, E lo sdegno che mi crucciava a torto, E la ragion per cui chiedeva morte: Sarai ivi in tutto accorto: Poscia, se su m'uccidi, ed baine voglia, Morrò sfogato, e fiemene men doglia. Tu cono[ci, Signore, affai di certo, Che m' creasti sempre atto A servirti; ma non era io ancor morfo, Quando di sotto il Ciel vidi scoperto Lo volto, ond io fon catto; Di che gli spiritelli ferno corfo Ver madonna a destrorfo. Quella leggiadra, che fopra vertute, E' vaga di beltate di se stella. Mostra ponerli subito a salute. Allor fidanfi ad effa, E poiche furen stretti nel suo manto, La dolce pace li converse in pianto. Ia che pur fentia coftor dolerfi. Come l'affetto mena, Molte fiate corfi avanti a lei. L'anima che per ver dovea tenerfi, Mi porse alquanto lena, Ch' io mirai filo gli occhi di coffei. Tu ricordar ten dei. Che mi chiamasti col viso soave; Ond io (perai allento al maggior carco, E tofto che ver me frinte la chiave, Con benigno rammarco Mi compragnevi, e 'n atte si pietofo, Che al tormento me 'nfiammo più giojofo. Per la vista gentil, chiara e vezzofa, Venni fedel Soggetto, Ed aggradiami ciascun suo contegno.

RIME DI DANTE. Gloriandomi fervir si gentil cofa: Ogni sommo diletto Posposi, per guardar nel chiaro segno: Si m' ba quel crudo fdegno, Per consumarmi ciò che ne fu manco, Coperfe l'umiltà del nobil vifo, Onde discese lo quadrel nel fianco, Che vivo m' ave uccifo : Ed ella si godea vedermi in pene, Sol per prover, fe de te valor vene. l' cost laffo, innamorato e stracco, Defiderava morte, Quafi per campo diverso martiro, Che'l pianto m' avea già sì rotto e fiacco, Oltra l'umana forte, Ch' io mi credea ultimo ogni sospiro. Pur l'ardense defiro Tanto poi mi costrinse a sofferire, Che per l'angoscia tramortitti in terra; E nella fantafia odiami dire . Che di cosesta guerra Ben converrà ch'io ne perisse ancora; Siccb' io dottava amar per gran paura . Signor, su m' bai intela La vita ch'io sostenni, teco stando; Non ch' io ti conti questa per difefa, Anzi si obbedirò nel suo comando.

# Per Dio si prego almen, che a lei perdoni. C A N Z O N E XX.

L'Uom ' che conosce, è degno ch'aggia ardire, E che s'arrischi quando s'assicura

Rimarro morto, e che tu mi abbandoni,

Ma se di sal'impresa

Ver

1 Melle Rime antiche questa Campna è attribuita ad Antore incerto, e dali gilli a M. Cino; e a Dante nell'impressone del 1;18.

RIME DI DANTE. Ver quello, onde paura Può per natura, o per altro avvenire: Così ritorno i'ora, e voglio dire, Che non fu per ardir, s'io puosi cura A questa criatura, Ch' io vidi quel che mi venne a ferire; Perchè mai non avea veduto Amore. Cui non conosce il core, se nol sente, Che par propiamente una falute; Per la vertute della qual si cria; Poi a ferire va via con un dardo Ratto, che fi congiunge al dolce fguardo. Quando gli occhi riguardan la biltate, E trovan lo piacer destar la mente, L'anima e il cor si sente, E miran dentro la propietate, Stando a veder fenz' altra volontate . Se lo Sguardo si giunge immantenente, Passa nel cor ardente Amor, che par uscir di cliaritate, Così fui io ferito risguardando: Poi mi volsi tremando nei sospirie Nè sia chi più mi risvegli giammai, Ancorche mai io non poffa campare; Che fel vo' pur penfare, tremo tutto; Di tal guifa conofco il cor distrutto . Poi mostro che la mia non fu arditanza: Non ch'io rischiassi il cor nella veduta Posto dir ch'è venuta Negli occhi miei drittamente pictanza; E Sparta è per lo viso una sembianza, Che vien dal cor , ov' è si combattuta La vita, cb'è perduta: Perchè'l soccorso suo non ba possanza, Quefla pietà vien, come vuol natura;

> Poi dimostra in figura lo cor tristo, Per farmi acquisto solo di mercede:

RIME DI DANTE. La qual si chiede como si conviene, Là ve forza non viene di Signore, Che ragion tegna di colui che more, Canzon, odir fi pud la tua ragione; Ma non intender st, che fia approvata, Se non da innamorata E gentil alma, dove Amor fi pone; E però tu lai ben con quai persone Dei gir a flar, per effer onorata: E quando (ei guardata, No shigottir nella tua openione; Che ragion t'afficura, e cortefia: Dunque ti metti in via chiara e palese D'ogni cortese ed umile servente, Liberamente, come vuoi ti appella, E di , che sei novella d'un che vide Quello Signor, che chi lo Sguarda, occide,

#### CANZONE XXI.

I onn 'penfava che lo cor giammai Aruffe di sospir tormento tamo; Che dall'anima mia nasfessi pianto; Msfrando per lo viso gli occhi morte. Non seni pace mai, na riso alquanto; Possicabà amor e madonna trovai: Lo qual mi diffe: tin non camperai; Che troppo à lo valor di coste forte: La mia verta si parti sconolata, Poichò lassis, cor madonna à siana. La qual dagsi occhi suoi venne a serie In sal guisa, che amore tangui chi mie si pritti a fuggire.

Di

a Quefia Cantyna fi trova fotto il nome di Autore incerto nelle Rime antiche i e fetto il nome di Dante nell'impreficore del 1518.

RIME DI DANTE. Di questa donna non si può contare, Che di tante bellezze adorna viene. Che mente di quaggiù non la sostene ; Sicche la veggia lo ntelletto nostro. Tanto è gentil, che quando penso bene, L'anima sento per lo cor tremare: Siccome quella che non può durare Davante al gran dolor, che a lei dimostro. Per gli occhi fiere la fua claritate. Sicche qual uom mi vede. Dice: non guardi me questa pietate, Che poll' à 'n vece di persona morta, Per dimandar mercede: E non se n'è madonna ancora accorta. Quando mi ven pensier, ch'io voglia dire A gentil core della sua vertute, Io trovo me di si poca salute, Ch'io non ardisco di star nel pensero: Ch' amor alle bellezze sue vedute, Mi sbigottifce sì, che sofferire Non puote'l cor, sentendola venire: Che fospirando dice: io ti dispero; Perocch' io trassi del suo dolce riso Una faetta acuta, C' ba paffato il tuo, e'l mio diviso, Amor , tu fai allora , ch' io ti diffi , Poiche l'avei veduta, Per forza converrà, che tu morifi. Canzon, tu sai che dei labbri d' Amore Io ti sembrai, quando madonna vidi: Però ti piaccia che di te mi fidi: Che vadi in guifa a lei, ch'ella t'afcolti: E prego umilemente a lei tu guidi Gli spiriti fuggiti del mio core, Che per soverchio dello suo valore Eran destrutti , se non fosser volti; E vanno soli senza compagnia

Per via troppo aspra e dura;

RIME DI DANTE.
Però gli mena per fidata via;
Poi le di quando le farai prefente:
Questi sono in figura
D'un che si more shigostitamente.

# CANZONE XXII.

' Alta ' Speranza che mi reca Amore, D'una Donna gentile ch' bo veduta, L'anima mia dolcemente faluta: E falla rallegrar entro lo core; Perche fi face , a quel ch' ell' era , firana ; E conta novitate . Come veniffe di parte lontana : Che quella donna piena d'umiltate. agne correse e umana, E pofa nelle braccia di pietate. Escon sali e sospir d'esta novella, Cb' io mi flo folo , perch' altri non gli oda , E'ntendo Amor , come madonna loda, Che mi fa viver fotto la fua Rella. Dice il dolce fignor : questa falute Voglio chiamar laudando Per ogni nome di gentil vertute, Che propiamente sutte ella adornando, Sono in effa cresciute. Ch' a bona invidia fi vanno adaftando. Non pud dir , ne faver quel ch' affimiglia , Se non chi fla nel Ciel, ch'à di laffufo, Perch'effer non ne può già cor aftiofo; Che non dà invidia quel ch' è meraviglia, Lo quale vizio regna ov' è paraggio; Ma quefta à fenza pare; E non fo esempio dar , quanto ella d. maggio Ccc

<sup>1</sup> Il Will e. il Cerbinelli fanto Austre M. Clas di grefia Campna di cui noll' imprefficia del 1718. vitto farro derier Danie.

RIME DI DANTE. La grazia sua, a chi la può mirare, Discende nel coraggio, E non vi lascia alcun difetto stare. Tant'è la sua vertute e la valenza, Ched ella fa meravigliar lo Sole: E per gradire a Dio in ciò ch' ei vuole. A lei s'inchina e falle reverenza. Adunque, se la cosa conoscente La ngrandisce ed onora, Quanto la de più onorar la gente? Tutto ciò ch' a gentil, sen' innamora; L'aer ne sta gaudente, E'l Ciel piove dolcezza u'la dimora. lo sto com nom ch' ascolta, e pur desia Di veder lei, sospirando sovente, ... Peroceb' io mi riguardo entro la mente; E trovo ched ella è la donna mia; Unde m'allegra amore, e fammi umile Dell' onor che mi face: Ch' io fon di quella ch' à tutta gentile. E le parole sue son vita e pace; Ch' à si faggia e fottile, Che d'ogni cofa tragge lo verace. Sta nella mente mia , com io la vidi, Di dolce vista, e d'umile semblanza Onde ne wagge Amore und fperanza, Di che I cor pasce, e vual che'n ciò si fidi. In questa speme è tutto il mia diletto; Ch'è si nobile cofa, Che fold per veder tutto 'l fuo affetto, Questa speranza palese effer ofa; Ch' altro già non affessa, Che veder lei, ch' d' mia vita pofa . Tu mi pari, Canzon, sì bella e nova,

Che di chiamaret mia non aggio ardire;

Di Mella Bellajnano; in ini fi lege la prefense Cangra, mana genta

RIME DI DANTE.

RIME DI Che i ficce dimor se cuoi ben dire,
Rillo mio cor, che fina vuelenza provos:
E vuol che filo allo fino nome vadi.
A color che fin fui
Prefettamente, ancor ched el fine radi:
Dira!: io vegno a dimorar con vui;
E prego che vi aggradi,
Ter quel figuro, da cui mandato fui.

# C A N Z O N E XXIII.

Olmi 'I affo, qualle recce bionde,

Dalle qual riluciono
Dalle qual riluciono
Dalle qual riluciono
Dalle qual riluciono
Olmi la bella cera, e la delci onde,
Che nel cor mi feditoro,
Di quei fiegli octor al bem fegnaso giorno,
Dimi, si fi fefto da daborno
E rilucente vifo,
Olmi, lo dalce rifo,
Per lo qual fi ocade la bianca neve
Fra le refe virugilit di ogni impo;
Olmi, fenza micro,
Autorie, perchi rogfielfi si per empo?
Olmi, caro diporto; e bel centegno;

Oime dolce accoglienza,
Ed accoro intelletto, e cor penjato.
Oime bello, umile, alto dijdagno,
Che mi crejcea la rinenza.
D'odiar lo ville, e d'amar l'alto flato;
Oime lo diffo. natro
Di si bello abbondanza;
Oime quella peranza,
Co'ogn altra mi facta veder addictro;
E live mi rendra d'amor lo prio.

CCC 2 Oi-1 Nello Rime antiché force il nome d'incerto su impressa quessa Canzona , che il Telli averibussie a Me Cino, a che mell'impressione del 1518 figge come cosa di Dance.

RIME DI DANTE. Oime, rotto bai, qual vetro, Morte, che vivo m' bai morto ed impefo. Oime, donna, d'ogni virtù donna, Dea, per cui d'ogni dea, Siccome volfe Amor, feci rifuto: Oime, di che pietra qual colonna In tutto 'l mondo avea, Che fosse degna in aere darti ajuto? Oime, vafel compiuto Di ben sopra natura, Per volta di ventura. Condosto fosti suso gli aspri monti; Dove t' ba chiufa, abime, fra duri faffi La morte, che due fonti Fatt' ba di lagrimar gli occhi mici lassi. Oime, morte, finche non ti scolpa,

Finir non deggio di chiamar omei?
O tu, ' che sprezzi la nona figura,
E sei da men della sua anteccdente:
Va e raddoppia la sua sussegnata.
Per altro non ti ba fatto la natura,

Dimmi almen per gli trisli occhi miei, Se tua man non mi scolpa M. CINO DA PISTOJA A DANTE ALIGHIERI
PER RISPOSTA DEL SONETTO,

che incomincia: A ciafenn' Alma prefa , e genril core .

Anerdmente chere ogni anadore
Di fuo cor la fua donna far laccente,
E quello per la vifon prefente
Intefe dimoftrare a te Amare.
In ciò che dello two ardente core
Pafeva la tua donna unifemente,
Che lungamente flata era domnente
Involta in drappo, d'ogni pena fuore.
Allegro fi mofitò Amor, vuenno
Ate, per danti ciò che l'ocr chiedas,
Infieme due coraggi comprendento;
E i amorgia pena conofectono
Che nella donna conceptuto avea,
Per pietà di lei pinafi diparendo

GUIDO CAVALCANTI A DANTE ALIGHIERI
PER RISPOSTA DEL SOPRADDETTO SONETTO.

V Edyli al mio papere ogni valone,

E tusto gioco, e quanto bene uom finte,

Se foll in pruova del fignor valente,

Che fignoreggia il mondo dell'onore,

poi vive in parte; dove nois muore,

E tien ragion nelle pietofa mente:

Si vus fava ne fonni alla gente,

Che i cor ne porta fenza far dobre.

Di voil lo cor fe ne porto, voggendo

Che vofira donna la morte chiedea;

Ridarilla d'ofo cor, di cit teptendo.

Guando t'apparve, che fen gia degliendo,

Fu dolte (nomo ch' allor fi compica,

Che 'l' five converaro lo venia vincendo.

#### DANTE DA MAJANO A DANTE ALIGHIERI

PER RISPOSTA DEL SOPRADDETTO SONETTO.

D I ciò che flato sci dimandatore,
dincio meo, di poco canoscente,
dincio meo, di poco canoscente,
Mostrandori del vere lo suo sentore.
Al tuo miliere così son parlatore:
Se san si truovi, e sermo della mente,
Che lavi la tua collia atagamente,
decinecho singa e possi so vapore,
Lo qual si sa savolta atagamente.
E se gravato ssi d'inferia rea,
Sol e bas sarreticato, sappie, miendo.
Così viscinto el meo parer si rendo:
Ni canzio mai d'esta sentenca mea,
Finchè una acqua al medico no stendo.

### DANTE ALIGHIERI A M. CINO DA PISTOJA.

I O mi tredes del sutro esser partito
Da sudice vostre, rime, Messer Cho;
Che si consuene omas altro cammino
Alla mia surve, più limpa dai hito;
Ma pette lo da vos più sovole dittro,
Che pigliar un lasciate ad egni uncino,
Piactievo di prossar un pocolino
A questa pinna le stancato dito.
Ci s'innamona, siccome vosi siere;
Ed ad ogni piacer si dega e seinglie;
Mostra che amore leggenarie, il sactis
Se s' vostro com si pieggi in rante vogliate
Per Dio vi pringo che vosi è correggiate,
Sicchà si accessi il starti a dotte detri.

## RISPOSTA DI M. CINO.

Poich io fini, Dante, dal natal mio fito,
Per grave effito fatto pellegrino,
E lontanto dal piace più fino,
Che mai fornaffe il piacre infinito:
Io fin piangendo per lo mondo gito,
Sategnato del moris, come mefesimo:
E se irrovato bo di lui alcun vicino,
Detro bo che questo mi ba lo cor feriro:
Ni dalle prime braccia dispietate:
Ni dalle prime braccia dispietate:
Ni dal fermato spera che m' associato
on mosso, perchè atta non aspetti.
Un piacer sempre mi sega e allosve,
Kel qual convien ch' a smil di bilitate
Con moste donne spera mi diletti.

# DANTE ALIGHIERI A GUIDO CAVALCANTI.

Uido, varrei, che, in, e Lappo, ed is, Fossimo profi per incantamento. E messi ad uni valseli, et si ad agni vento Tre mare antasse a voler vostro e mio; Sicciò Sorsina, ed altro tempo tio.
Non ci poetle dare impediatano:
Anzi vivundo sempre in noi valento
Di stare inspene vicices e dio.
E Monna Vanna, e Monna bite pol,
Con quella su il numer delle trenta.
Con, noi punesse il bunno incastatoret.
E sivivi razionar sempre d'amoré:
E tidena di lo fossi contenta,
Siccome io credo che seriamo noi
GUI-

#### GUIDO CAVALCANTI A DANTE ALIGHIERI.

Se veil conver, affait if prego, Dante,
In parte là ove Lappo fia profente,
Che non ti gravi di por vi la monte,
Che mi riferivi, a vali il chiama amante.
E fe la donna gli fembra aitante,
E fe fa vujha di parri fevonte:
Che molte fiate coi l'atta gente
Suol per gravezza d'amor far fembiante;
Y fai che nella corte, là ove regna
Non pub fervire omo che fia viit,
A donna che là dentro fia perduta;
Se la loffrenza lo fervente atuta,
Puoi di legger conofer noftro fiite,
Lo quale porta di mercade infegna.

#### GUIDO CAVALCANTI A DANTE ALIGHIERI.

O vengo il giorno a te infinite volte;

E trivovvii perijar troppo viimente:

Molto mi duol della geniti tua menne,

E d'alfalt tue verite che ti son tolte.

Soltvati spiacer persone molte:

Tautor suggivi la mojos gente:

Di me parlavi si condimente,

Di me parlavi si condimente,

Che tutte le tue vime avea accepte.

Or non mi aridico, per la volt tua vita,

Far dimosfranza che'l two dir mi piaccia:

No'n guila vegno a te, che tu mir veggi.

Se'l presente sonero spesso leggi,

Lo spirito mojos che ti caccia,

31 partirà dall'anima involtita.

DAN-

#### DANTE DA MAIANO A DANTE ALIGHIERI.

Per prumu di sapr, com vale o quanto,

Lo mastro i oro, adduccio allo soco;

E ciò facendo chima; e sa., se poco

minto di pecunic vale, o tanto.

Ed co per levar prova del mono canto,

L'adduco a vois, cui pringone voco

Di cissem ch' ave in canssema loco,

O che di pregio porti loda o vanto:

Che mi degginte il dol maggio d'amore

Qual' è per voltra sicienza nominare:

E ciò non movo, per quisilioneggiar;

Che già no vero, per quisilioneggiar;

Che già no vero, per que visilio e varieggio.

Ma per surer vio so non avvia vulore:

#### RISPOSTA DI DANTE ALIGHIERI.

Ual che voi fiate, amico, vostro manto Di scienza parmi tal, che non è gioco; Sicche per non faver, d'ira mi coco, Non che laudavui , foddisfarul tanto : Sacciate ben, ch'io mi conofco alquanto, Che di saver ver voi bo men d'un moco; Ne per via saggia, come voi, non voco; Cosi parete saggio in ciascun canto: Poi piacevi faver lo meo coraggio; Ed to 'l ui mostro di menzagna fore, Siccome quei ch' ba faggio el suo parlare. Certanamente a mia coscienza pare; Chi non è amato, s'elli è amadore, Che 'n cor parti dolor fenza paraggio . RIS-Ddd

#### RISPOSTA DI DANTE DA MAJANO.

O vostro fermo dir, fino ed orrato, Ed ancor più, ch'ogn nom fora gravato Di vostra loda intera nominarla: Che'l vostro pregio in tal loco è poggiato, Che propiamente om nol poria contarla: Però qual vera loda al vostro stato Crede parlando dar, dico disparla. Dite, ch' amare, e non effer amato Eve lo dol, che più d'amore dole; E manti dicon , che più v' ba dol maggio : Onde umil prego, non vi fia disgrato, Vostro faver che chiari ancor, se vole, Se'l vero o no, di ciò mi mostra saggio.

#### REPLICA DI DANTE ALIGHIERI.

On canoscendo, amico, vostro nomo, Donde che mova, chi con meco parla, Conosco ben , ch'è scienza di gran, nomo: Siccbe di quanti saccio ; neffun parlu:

Che fi po ben canoscere d'un omo, Ragionando, se ba senno, che ben parla Conven; poi voi laudar sarà fornomo, E forte a lingua mia di ciò com' parla.

Amico, certo sonde a ciò ch' amato Per amore aggio, sacci ben, chi ama, Se no è amato lo maggior dol porta:

Che tal dolor ten fotto suo camato Tutti altri, e- capo di ciascun si chiama; Da ciò ven quanta pena amore porta. ...

RIS-

#### RISPOSTA DI DANTE DA MAJANO A DANTE ALIGHIERI.

L Affo, lo dol, che più mi dolt, e ferra,
E', ringraise den mon faptado como,
Per me più faggio converriaf, como
Vaftro faver ched ogni quiffim ferra.
Dal dol che manta gonte dite ferra:
E tal voler quad voi lor non ha como;
El propio ti difo ferra del como,
Di ciò forente dico effend ha ferra:
Però progo to, ch' argomentiati, faggio,
D' autorità moffrando ciò che porta
Di voi la 'imprefa, actiocchò fia più chiara.
E qual più chiarirem dol pena porta
Dello officanado amino rovo fagtio.

#### DANTE DA MAJANO A DANTE ALIGHIERI.

Mor mi fa sì fedelmente amare, E si distretto m'ave en suo difire .. Che folo un ora non porria partire La core meo dallo suo pensare. D'Ovvidio eiò mi son miso a provare, & Che diffe, per lo mal d'amor guarire; -E ciò ver me non val mai che mentire; Pereb' eo mi rendo a fol merce chiamare: ben conosco omai veracemente: Che 'nverso amor non val forza, ned arte, Ingegno, ne leggenda ch'omo trovi; Mai che mercede, ed effer fofferente, E ben fervir ; così n'ave omo parte ; Provvedi , amico faggio, fe l'appruovi. RIS-Ddd 2

#### RISPOSTA DI DANTE ALIGHIERI.

Savere e corresta, integrao ed arte,
Nobilitare, belletza e riccore,
Fortezza, e umiliate, e largo core,
Fortezza, e umiliate, e largo core,
Este grazie e vertusi in omne parte,
Con lo piacer di lor, vincono amore;
Una più ch' altra ben ba più vulore
Inverso lui, ma ciassum n' ba parte:
Onde se voli, amico, che ti veglia
Versute naturale, od accidente,
Con tealtà in piacer d' amor l'adovra,
E non a consassar la piacer d' amor l'adovra,
Che mulla cosa gli è incontro possente,
Che mulla cosa gli è incontro possente,
Voltado prendere om con lui battaglia.

#### DANTE DA MAJANO A DIVERSI COMPOSITORI.

P Rovordi, faggio, ad offa vissone;

B per mercè ne trai vera fenuenza.
Dioci una donna di bella fazzone,
Dioci una donna di bella fazzone,
Mi fe' duna girilanda donnagione,
Verde, fronzusa, con bella accollianza:
Apperfio mi trousi per volligione
Apperfio mi trousi per volligione.
Camificia di fuo dafio a mia parvenza:
Aller di tanno; amico, mi francai,
Che doletmente pressi abbracciare:
Non si connesse, mai da bafecia la bella:
Cotì ridendo, molno la bafecia!
Del più non dico, che mi fe' giarare:
E morta che mia madre era con alla.

RIS-

#### RISPOSTA DI DANTE ALIGHIERI.

Sevete giudicar volfra ragione,
O om, che pregio di faver portate;
Pertob, vitando aver con vol quiffione;
Com fo, rispondo alle parole ornate.
Disto verate, virado sin si pone,
Che moste di valore, o di bieltate,
E'mmatejina l'amica openione,
Signistiasse il don, che pria marrate.
Lo vossimento, aggiate vera spene,
Che sia da lei, cui distate amore;
E'n ciò provvide, vossiro spirio bene.
Dico possimos o vara si ad allore,
La sigura che già morta sorvone,
E'la sermezza chi averà nel core.

### M. CINO DA PISTOJA A DANTE ALIGHIERI.

Signor, e' non passò mai peregrino,

Over d'altra maniera viamdanne,
Cogli occhi si dolenti per conamino,
Nè così gravd di pene cotanne:
Com'io passò i monte apennino,
Ove pianger mi fece il bal sembiante,
Le trecce bionite, e'l' doice squardo sino,
Cb' amor con la sina man mi pone avante;.
E con l'altra in la mente mi dipinge
Un piacer simil in si bella soggia,
Che l'amina guardando, sen estinge.
Possia dagli occhi mici mena una pioggia,
Che l'avolor tutto di mia visa stringe,
S' io non ritrovo lei, cui'l voler poggia.

#### M. CINO DA PISTOJA A DANTE ALIGHIERI.

D'ante, io bo preso l'abito di deglia ,

E inhamzi altrui di lagrimar non curo;

Che l'vol intro, chi ovidi, e'li drappo scuro,

Dogni allegrezza, e di ogni ben mi spoglia.

Ed il cor m'arde in dissola voglia

Di pur voler, mentre che 'n vita duro:

Talbà amor non può rendermi scuro,

C'ogni dolor in me più non l'accegsia.

Dolente vo, posiconòmi in sossimi caro,

Quanto posso inforzando 'l mio lamento

Tr quella, in cui son monti i mici desiri;

E però se tu si novo sommono,

Mandalo al dissolo de martiri,

Che sia abbregao di costa l'altato.

# INCERT'I AUCTORIS

# PRÆFATIO.

Rafari aliqua in initio cujusque operis fui antiquitas consuevit; qua quanto pauctora suerim, tanto ocius ad vem, de qua ogitur, aditus siet, presertim cui cura non erit exquista, se accurata locutio, qua docentibus eloquentiam convoenit. Expediam igitur illico, ne dum sudeo devitare prolixitatum, in illum ipsam incurrerim. Satis sigium mibi erit in loco, vice probemii sore cansultum, si qua Poeta reservisos Domino Cani, sui banc Canicam tertiam dedicavit, pro ipsa Presention indiderim: quo melius Poeta intentio ab cjussem observatoribus intelligatur; qua sub acc forma suere:

# KANI GRANDI

SACRATISSIMI, ET SERENI PRINCIPATUS IN URBE VERONA, ET CIVITATE VICENTIA.

Devotissimus suus Dantes Allagherius Florentinus natione, non moribus, vitam optat per tempora diuturna selicem, & gloriosi nominis perpetuum incrementum.

"Nelyta vestra magnificentia laus, quam fama vigil volitanter disseminat, sic distrabit in diversa diversos, ut bos in Spe Sue posteritatis attollat; bos exterminis deisciat in terrorem . Hoc quidem praconium , O faela modernorum exsuperans tanquam veri essentia latius arbitrabar alii superfluum . Verum ne diuturna me nimis incertitudo suspenderet , velut Auftri Regina Hyerusalem petiit , velut Pallas petiit Heliconam , Veronam petii fidis oculis discursurus . Audita ubique magnalia vestra vidi . Vidi beneficia simul , & teligi . Et quemadmodum prius di-Etorum suspicabar excessum; sic posterius ipsa facta excessivoa coenovi . Quo factum est, ut ex auditu solo , cum quadam animi Tub'sectione benevolus prius extiterim ; secundum ex visu primordii, & devotissimus & amicus . Nec reor amici nomen assumens, ut nonnulli forfitan objectarent, reatum presumptionis incurrere, cum non minus dispares connectantur, quam pares amicitie sacramento, nec non delectabiles, & utiles amicitias inspicere libeat illis . Persapius inspicienti patebit , praeminentes inserioribus conjugari personas.

El fi al veram, ac per fe amicitism torquestur imitist, nonne tilufrium, Jammermope Frincipum plermoge cvors festione objeane, honeflate pretenor, amicos fuific confluir? Quidri? cam etam Dir Ö kamius amicitis nequapsum impeliatur exceptiged fi cuspum, quod afferitur violentur imigram, spiritum Smellum andus amicitis fine pacingier; profilam homister profitetors. Fom in Sapientis de Japientis legistur. Quonium infinitum, som in Sapientis de Japientis legistur. Quonium infinitum atteictus Demontibus, quo qui tuf fune, participes facile nei substitum. El quernalmodem Schimperita vang fine affectusturistur. fie Circa nosam vol afferam rem creditation schime. Nos enim, quibus optimum, quod eft in nobis, noferre datum eft.

(i) Stp. VII. 14.

Grassem vollizia fellari von deett, quinimmo fais terosibus shviare tensmer. Nam intellebe ac extinon degenet edvina quadum libertate, U ratione dostat malli confestularibus altringimur. Nee mirano: com net file legibus 1, ed siple leges pointe diviguatus. Liquet igiture, quod fuperius divis, um felletet effe devosilimum, y or amicum vallatusus effe prediguenom. Perferen ergo amicitimus voltems, quofi bis/aucum clarifimum provincias diligenti, O' accessata (allitation illum ference dofiero.

Itaque cum dogmatibus moralis negotii amicitiam, ad quam & salvari analogo doceatur ad retribuendum pro collatis beneficiis, qui Semel analogia sequi mibi votivum est . O propter quod munuscula mes sape multum conspexi, & ab invicem segregavi, nec non segregata percensus, dignumque cuinsque vobis inquirens. Neque ipsum praeminentie vestra congruum comperii, magisque comædia sublimem canticam , que decoratur titulo Paradisi , & illam sub prasenti epistola, tanquam sub epigrammate proprio, dedicatam vobis adscribo , vobis offero , vobis denique recommendo . Illud quoque præterire silentio simpliciter inardescens non sinit affectus, quod in bac donatione plus dono, quam Domino, & bonoris fama ferri videri potest. Quinimmo cum ejus titulum jam prasagium de gloria nominis amplianda satis attentius mibi videbatur expressife, quod de proposito. Sed tenellus gratia vestra, quam stio, vitam parvipendens, a primordio metam præfixam urgebit ulterius. Itaque formula consummata epistolæ ad introductionem oblati operis aliquod sub lectoris officio compendiosum aggrediar . Sicut dixit Philosophus in 2. Metaphys. Signt res se babet ad effe, fic se babet ad veritatem , cuius ratio est . Quia veritas de re , que in veritate confistit , tanquam in subjecto est similitudo persecta rei , ficut est : corum vero , que sunt , quedam fic sunt , ut babeant effe absolutum in se, quædam sunt ita, ut babeant effe dependens ab also per relationem quandam, ut ea tempore effe, & ad alsud se babere, ut relativa : sicut pater, & filius : dominus, & serous : duplum , & dimidium : totum, & pars, & bujusmedi, in quantum talia , propter quodque effe talium , dependent ab alio ; consequens est quod corum veritas ab alio dependeat . Ignorato enim dimidio nunquam cognoscitur duplum, & sic de aliis. Volentes igitur aliqualem introductionem tradere de parte operis alscujus , oportet, aliquam notitiam tradere de toto, cujus est pars. Quapro pter O ego volens de parte supra nominata totius comcedia aliquid tradere per modum introductionis, aliquid de toto opere pramittere existimavi, ut facilior, & perfectior fit ad partes introitus . Sex igitur sunt , qua in principio cujusque doctrinalis operiinquirenda funt , videlicet , factum , agens , forma , finis , librs titulus, & genus philosophiæ. De iftis tria funt, in quibusi pars ifta, quam vobis deftinare proposui, variatur a toto, scilicet

subjectum, forma, & titulus; in aliis vero non variatur, ficut apparet inspicienti ; O ideo circa considerationem de toto ista tria inquirenda seorsim sunt. Quo facto, satis patebis ad introductionem partis . Deinde inquiremus alia tria non solum per respectum ad totum, sed etiam per respectium ad ipsam partem oblatam. Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est, quod istius operis non est simplex sensus, immo dici potest Polisensuum, boc est plurium sensum. Nam primus sensus est, qui babetur per litteram, alius est, qui babetur per significata per litteram. Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus, sive moralis, qui modus tra-Etandi ut melius pateat , potest considerari in his versibus . In exitu Ifrael de Ægypto Domus Jacob de populo barbaro. Facta est Judza sanctificatio ejus, Israel potestas ejus (1). Nam & litteram folam inspiciamus, fignificatur nobis exitus filiorum Israel de Ægypto tempore Mossis, si allegoriam, nobis significatur nostra redemptio facta per Christum , fi moralem sensum , fignificatur nobis conversio anima de luctu , & miseria peccati ad Statum gratia, si analogicum, significatur exitus anima sancta ab bujus corruptionis servitute ad aternam gloria libertatem . Et quomodo isti sensus mylici variis appellantur nominibus, generaliter omnes decipi possunt, allegorici cum fint a litterali, sive bistoriali diversi . Nam allegoria dicitur A harrein græce , quod in latinum dicitur alienum, feve diversum. His vifes manisestum est, quod duplex oportet effe subjectium, circa quod currant alterni sensus. Et ideo videndum est de subjecto bujus operis, prout ad litteram accipitur. Deinde de subjecto, prout allegorice sententiatur. Est ergo subjectum totius operis litteraliter tantum accepti status animarum post mortem simpliciter sumptus. Nam de illo, & circa illum totius operis versatur processus. Si vero accipiatur ex istis verbis, colligere potes, quod secundum allegoricum sensum Poeta agit de Inferno isto, in quo peregrinando, us viatores, mereri , & demereri possumus . Si vero accipiatur opus allegorice . fubjectum est bomo, prous merendo, & demerendo per arbitris libertatem Justitia pramiandi & puniendi obnoxius est. Forma vevo est duplex, forma tractatus, & forms tractandi : forma tra-Elatus eft triplex secundum triplicem druifionem .

Prima divijio ell, qua totum opus dividire in tres canisca. Scanda, qua queliète canisci dividire in canta: Terita qua quilitet cantat dividire in relativa. Terita qua quilitet cantat dividire in relativa. Forma, fioce modus traduad di Poteiros tificium, delirpriema, digrifique, tradispurat, o cam box definitivas, divijivas, probativus, imprebativus, o cam box definitivas, divijivas, probativus, imprebativus, o cam de diprebativas, Labri tutulus (1). Incipit Connecida Dantis Allagherii Florentini natione, non morbius, ad cipus notitiam Giendam di, quad Camadia dicirus a Comus de cipus notitiam Giendam di, quad Camadia dicirus a Comus

Villa, O Oda, quod el cantar. Unde comunda quafo villenar cantar, O di comunda granq souddam potica naratonia do minima dili different. Differt ergo a Traguella in materia per boc, quod Traguella in practipo el damirabili. O quitta, in fina, five sciiu fatilida, O borribilita, O dictitor proper boc a tragos, quod el borror. O oda, quafo cantub herema, i dell' gateriatar milespor viri. Sel cipa materia propere terminatar: at patel per Terentium in fair traguellis. Comunda vero inchesi different propere viri. Sel cipa materia propere terminatur: at patel per Terentium in fair comundati. O bioc confessoroum different pulpam in fair fair distribution different in modo loquendi, elate, O fabilime Traguellia, Comunda vero remille, O familitir: float vall Heastin in fair. Petica. Util licentia aliter Comicus, na Traguelos loqui: O for concerlo.

Interdum tamen & vocem Comædia tollit, Iratusque Chremes tumido delitigat ore,

Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri. Telephus, & Peleus &c.

Et per boc patet, quod commedia dicitur prafens opus . Nam fi ad materiam despiciamus , a principio borribilis , & sætida est , quia infernus ; in fine prospera , desiderabilis , & grata , quia Paradifus ; & ad modum loquends, remissus est modus , & bumilis, quia locutio vulgaris, in qua & muliercula communicant . Et fic patet , quare comoedia dicitur . Sunt & alia genera narrationum poeticarum , Scilicet carmen Bucolicum , Elegia , Satyra , & Sententia votiva; ut etiam per Horatium patere poteft in fua Poetica : sed de istis ad prasens nil dicendum est . Potest amodo patere, quomodo assignandum sit subjectum partis oblata. Nam si totius operis litteraliter sumpti sic est subjectium , status animarum post mortem non contractus, sed simpliciter acceptus, manifestum eft, quod bac in parte talis flatus eft subjectum, non contractus, scilicet status animarum beatarum post mortem. Et fi totius operis allegorice sumpti subjectum est bomo, prout merendo, & demerendo per arbitris libertatem est justitia pramiante, O punienti obnonoxius, manifestum eft, in bac parte boc subjectum contrabi : O'eft homo, prout obnoxius est justitia pramianti; & sic patebit de forma partis per formam obsignatam totius. Nam si forma tractatus in toto est triplex, in bac parte tantum est duplex, scilicet divifio Canticorum , O rhythmorum . Non ejus potest effe pro firma divisio prima : cum ifta pars sit prima divisionis.

Patel etism libri tisular; seu de libri tisula . Nam tisular stetius libri oft; Incipit Comoedia. Titulus autem bujus partis oft; Incipit Cantica tertia Comoedine Dantis, que dicitur Paradifus. Inquistis bis tribus, in quibus variatur pars a toto, videncomoedine de la comoedine contracture para a toto, viden-

dum est de aliis tribus, in quibus variatio nulla est a toto. Agens seitur totius , & partis eft ille , qui dictus eft , & totaliter effe videtur . Finis totius , & partis effe poffet multiplex , scilicet propinquus, & remotus. Sed omiss subtils investigatione, dicendum est breviter, quod sinis totius, & partis est removere viventes in bac vita de statu miseriæ, & perducere ad statum selicitatis. Genus philosophie, sub quo hic in toto, & parte proceditur, est morale negotium, seu Etbica, quia non ad speculandum, sed ad opus inventum est totum . & pars. Nam fi & in aliquo loco, vel pafsu pertractatur ad modum speculativi negotii , boc non est gratia speculativi negotii, sed gratia operis, quia, ut ait Philosophus in 2. Metaphof. ad aliquid, O nunc speculantur practici aliquando. His staque pramissis ad expositionem littera secundum quandam pralibationem accedendum est . Quod de expositione littera, nil aliud est, quam forme operis manifestatio. Dividitur ergo ista pars, seu ista tertia Cantica , que Paradisus dicitur , principaliter in duas partes, scilicet in Prologum, O Partem excusativam. Pars secunda incipit ibi : Surgit mortalibus per diversas fauces. De parte prima sciendum est, quod quamvis communi ratione posset dici exordium ; proprie autem loquendo non debet dici nife Prologus : quod Philosophus in 2. Rhetor. videtur innuere, ubi dicit, quod proæmium est in oratione rhetorica, ficut Prologus in Poetica, O præludium in festinatione. Est etiam prenotandum, quod previatio ista, que communiter exordium dici potest, aliter fit a Poetis, aliter fit a Rhetarshus. Rhetores enim consuevere prælibare dicenda, ut animum comparent auditoris . Sed Poeta non folum boc faciunt , quinimmo post bat invocationem quandam emittunt . Et boc est eis conveniens, quia multa invocatione opus est eis, cum aliquid contra communem modum bominum a superioribus substantiis petendum est , quasi divinum queddam munus . Ergo prafens prologus dividitur in partes duas, quia in prima pramittitur quid dicendum fit, in secunda invocatur Apollo . O incipit secunda pars ibi: O bone Apollo ad ultimum laborem. Propter primam partem notandum, quod ad bene exordiendum tria re quiruntur , ut dicit Tullius in nova rhetorica , scilicet ut benevolum , attentum , & docilem reddat aliquis auditorem , & boc maxime in admirabili genere caula, ut infemet Tullius dieit . Cum ergo materia, circa quam verfatur prafens tractatus, St admirabilis; & propterea ad admirabile reducenda, ista tria intenduntur in principio exordii, seve prologi. Nam dicit se di-Elurum ea, que qui vidit in primo Calo, retinere non potuit. In quo dicto omnia illa tria comprehenduntur, nam in utilitate dicendorum benevolentia paratur: in admirabilitate attentio : in poffibilitate docilitas : utilitatem innuit, cum recitaturum fe dicit ea , que maxime allectiva funt desiderii bumani , scilicet GanGaudia Paradifi; admirabilitatem tangit; cum promitti; fi taut ardua, tam fishimai diere; ficilitee conditiones Regul Calchiji; poffibilitatem oftendit; tum dieti, fi diffarum que motas revinere pontui; fi etim pife; V alii poterunt. Hec monis tanguatur in verbis tilli; vibi dieti fi fuffi in primo calo. V quod dierer vout de Reguo Calchiji quiquid in monte fiu, aquaf ticfarum potuti retinere. Vifo igitur de bonitate, ac perjettione, prima parti Produci di litteram accedatur.

Dicit ergo, quod gloria primi motoris, qui Deus est, in omnibus partibus universi resplendet, sed ita, ut in aliqua magis, in aliqua minus. Quod autem ubique resplendeat, ratio, & au-Eloritas manisestat. Ratio sic: Omne quod est, aut babet effe a se, aut ab alios. Sed constat, quod babere esse a se non convenit nisi uni, scilicet primo; seu principio, qui Deus est, cam habere effe non arguat per se necesse est, & per se necesse effe non competat nife uni, scilicet primo, seu principio, quod est causa omnium; ergo omnia, que sunt prater ipsum, babent esse ab aliis. Si erro accipiatur ultimum in universo, non quodcumque manifestum est, quod id babet esse ab aliquo, & illud, a quo babet a fe, vel ab aliquo. Si a fe, sic est primum, si ab aliquo, & illud similiter vel a se, vel ab aliquo, & est naturaliter, & esfet sic procedere in infinitum in causis agentibus, ut probatur in 3. Metaphys. erit devenire ad primum, qui Deus est, & sic mediate vel immediate, omne quod babet effe ab eo, quia ex eo quod causa secunda recipit, a prima influit super causatum ad modum recipientis, & respicientis radium, propter quod causa prima est magis causa. Et boc dicitur in libro de causis, quod omnis causa primaria plus influit super suum causatum, quam causa universalis fecunda. Sed boc quantum ad effe. Quantum vero ad effentiam, probo sic. Omnis essentia prater primam est causata; aliter essent plura, que effent per se necesso, quod est impossibile, quia causatum est vel a natura vel ab intellectu, cum natura sit opus intelligentiæ. Omne ergo quod est causatum, est causatum ab aliquo intellectu mediate, vel immediate. Cum ergo virtus fequatur ef-Sentiam, cujus est virtus, fi effentia fit intellectiva, est tota, & unius, quod causat; O sic quemadmodum prius quam deveniret, erat ad primam caufam ipfius effe, sic nunc effentia, & virtutis; propter quod patet , quod omnis effentia , O virtus procedit a prima, & intelligentiæ inferiores recipiant quasi a radiante, & reddant radios superioris ad suum inferius ad modum speculorum, auod satis aperte tangere videtur Dionysius de Cœlesti Hierarchia loquens. Et propter boc dicitur in libro de causis, quod omnis intelligentia est plena formis. Patet ergo, quomodo ratio manifestat, divinum lumen, id eft divinam bonitatem, Sapientiam. O virtutem resplendere ubique, Similiter etiam ac scientia facit auctoritas: dieit eaim Spiritus Smellus per Hiermiam, Cedum, & Terram ego impleo, & in Plaims: Quo ion a sierius tuo, se quo a facie tutu ingiam? Si afeendero in Celum, su illices, il defendero in Infermum, ades, El Sajmana diet, quod Spiritus Domini replevit orbem terrarum, Electrofiatica 4. Gloria Domini plenum est opus epis. Quod etiam feripirra l'apageum conclustary, nam Lecanus in nono?

Juppiter est quodcumque vides, quocumque moveris. (1) Bene ergo dictum, quod dicimus : radius, seu divina gloria per universum penetrat, & resplendet; penetrat quantum ad effentiam ; resplendet quantum ad effe : quod autem subjicit de magis & minus babet de veritate in manifesto, quoniam videmus aliquid in excellentiori gradu effe , aliquid vero in inferiori : ut pafet di Calo, o elementis, quorum quidem illud incorruptibile, illa vero corruptibilia funt, & postquam pramifit banc veritatem, profequitur ad ea, circumloquens Paradisum, & dicit, quod fuit in Colo illo, quod de gloria Dei, five de luce recipit affluentius propter quod sciendum, quod illud Calum est Calum supremum continens corpora universa, & a nullo contentum, intra quod omnia corpora moventur, a nulla corporali substantia virtutem recipiens; & dicitur Empyreum , quod eft idem quod Calum igne . feu ardore flagrans : non quod in eo fit ignis , vel ardor materialis , fed Spiritualis , qui est amor Sanctus , five charitas . Quodautem de divina luce plus recipiat, potest probari per duo. Primo per suum omnia continere, & a nullo contineri. Secundo per sempiternam quietem , five pacem . Quantum ad primum probatur fic : Continens fe babet ad contentum in naturali fitu, ficut formati-Dum ad formabile; ut habetur 4. Phys. sed in naturali fitu totius univers primum Coeium est omnia continens : ergo se habet ad omnia, ficut formativum ad formabile, quod est se babere per modum caufe. Et cum omnis vis caufandi fit radius quidam influens a prima canfa, que Deus eft, manifestum eft, quod illud Cœlum, quod magis babet rationem causa, magis de luce divina recipit. Duantum ad secundum probatur fic . Omne, quod movetur, movetur propter aliquid, quod non babet, quod est terminus sui motus ; ficut Calum luna movetur propter aliquam partem sui , qua non habet illud, ad quod movetur, & quia sui pars quolibet non adepto quolibet ubi, quod est impossibile, movetur ad aliud, inde eft, quod semper movetur, & nunquam quiescit : & eft ejus appetitus: o quod dico de Cœlo luna, intelligendum est de omnibus

pra (1) Huc erat admeratio in margine antiqui exemplaris hujus Epiffolu. Thatis Ceranet, allar Saranet.

Jupgirer onaiporeus bominam, rernmque repertor, Trogenitur; genieringne Deun, Deur nnur, Er idem.

Valerium Saranum prifeum anotorem naice memorat Varro L. L. lib. s. fed verback ao decerpra ita corrupca funt, su nihil erui poffit. Admostori noftre li habemus hem. Poetram faille diferums, è aliquid ex e pas veribus apad acun uperfuife.

prater primum: omne ergo, quod movetur, est in aliquo defectu. T non babet totum fuum effe fimul; illud igitur Cœlum, quod a hullo movetur, in se in qualibet sui parte haber quicquid potest modo persecto: ita quod motu non indiget ad suam persectionem, & sum omnis perfectio fit radius primi , quod est in summo gradu persectionis, manifestum est, quod Cœlum primum magis recipit de luce primi, qui est Deus. Ista tamen ratio videtur arguere ad destructionem antecedentis : ita quod simpliciter, O secundum formam arguendi non probat. Sed si consideremus materiam ejus, bene probat, quia de quodam sempiterno, in quo potest desectus" sempiternari, ita quod si Deus non dedit sibi motum, patet, quod non dedit sibi naturam in aliquo agentem. Et per bane suppositionem tenet argumentum ratione materia. Et similis modus arguends est, ac si dicerem : Si bomo est, est risibile. Nam in omnibus convertibilibus tenet similis ratio gratia materia; sic ergo patet, quod cum dicit, In illo Calo, quod plus de luce Dei recipit, intelligit circumloqui. Paradifum, sive Cœlum Empyreum.

Premiffis quoque rationibus consequenter dicit Philosophus in primo de Calo: Quod Calum tanto babet bonorabiliorem materiam istis inferioribus, quanto magis elongatum est ab bis, qua bic funt . Adbiic & poffet adduci , quod dicit Apoftolus ad Ephesios de Christo, qui ascendit super omnes Calos, ut adimpleret omnia, boc est Cœlum deliciarum Domini, de quibus deliciis dicitur contra Luciserum per Ezechielem. Tu fignaculum fimilitudinis, fapientia plenus, & perfectus decore, in deliciis Paradifi Dei fuifti (1). Et postquam dixit, quod suit in loco illo Paradifi, per suam circumlocutionem prosequitur dicens se vidisse aliena, que recitare non poteft, qui descendit; O reddit causam dicens, quod intellectus in tantum profundat fe in ipfum desiderium Juum, quod est Deus, suod memoria segui non potest; ad que intelligenda sciendum est, quod intellectur bumanus in bac vita , propter connaturalitatem, & affinitatem, quam babet ad substantiam intellectualem separatam, quando elevatur, in tantum elevatur, ut memoria post reditum deficiat propter transcendisse bumanum modum, O infinuatur nobis per Apoftolum ad Corintbios loquentem, ubi dicit : Scio hujufmodi hominem (five in corpore, five extra corpus nescio: Deus scit ) quoniam raptus est in Paradifum, & audivit areana verba, qua non licet homini loqui (2). Ecce per quam bumanam rationem intellectus afcenfionem transierat, quia extra se ageretur non recordabatur. Hoc etiam infinuatur nobis in Mattheo, ubi tres discipuli ceciderunt in faciem fuam, nibil poftea recitantes, quasi obliti : O in Ezechiele feribitur, Vidi, & pecidi in faciem meam (3). Et ubi ista invidis non sufficiant, legant Ricardum de S. Victore in libro

(1) Et. XXXXIII 12. (2) 2. ad Cor. 12. 1. (3) Et, 11. 1.

408

de contemplatione ; legant Bernardum in libro de confideratione ; legant Augustinum in libro de quantitate anima, O non invidebunt. Si vero in dispositionem elevationis tanta, per peccatum loquentis, oblatrarent, legant Danielem, ubi & Nabuchodonosor invenient contra peccatores aliqua vidise divinitus, oblivionique mandasse: Namagui oriri suum solem facit super bonos, & malos, T pluit super justos, & injustos, aliquando misericorditer ad conversionem, aliquando severe ad punitatem, plus O minus, ut vult, gloriam suam quantumcunque male viventibus manifestat. Vidit erro, ut dicit, aliqua, que referre nescit, & nequit vediens, diligenter quippe notandum est, quod dicit, nescit, & nequit . Nelcit, quia oblitus: nequit, quia fi retordatur, & contentum tenet, sermo tamen deficit . Multa namque per intellectum videmus, quibus signa vocalia desunt, quod satis Plato infinuat in suis libris per affumptionem Metaphorismorum : Multa enim per lumen intellectuale vidit, que sermone proprio nequit. exprimere & Postea dicit se dicturum illa, que de Regno Calesti retinere potuit, & boc dicit effe materiam sui operis, que qualia fint, & quanta, in parte executiva patebit. Deinde cum dicit O bone Apollo, facit invocationem suam: Et dividitur ista pars in partes duas : in prima invocando petit : in secunda Juadet Apollini petitionem factam, remunerationem Quandam prenuntians, & incipit fecunda pars ibi O divina virtus. Prima pars dividitur in parter duas. In prima petit divinum auxilium. In secundarangit necessitatem sua petitionis, quod est instificare ipsam fibi . Hucusque alterum jugum Parnali, bat eft fententia secunda partis prologi in generali: În speciali vero non exponit ad prasens; urges enim me rei familiaris angustia, ut bac, & alia utilia Reipublica derelinquere oporteat. Sed spero de Magnificentia vestra, ut aliter habeatur procedendi adutilem expositionem facultas. In parte vero executiva, que fuir divisa contra totum prologum, nec dividendo, nec sententiando quicquam dicetur ad prasens, nis boc, quod ubi procedetur ascendendo de Cælo in Cælum. & recitabitur in animabus beatis inventis, & quolibet orbe, & quo vera illa beatitudo in sententia Verstatis principio confistit, ut patet per Joannem ibi Hac eft vita æterna, ut cognoscant te Deum verum, &c. Et per Boetium in 3. de Confolatione, Ibi te cernere finis; inde eft, qued ad oftendendum gloriam beatitudinis in illis animabus, ab eis tanquam videntibus omnem veritatem multa quærentur, quæ magnam babent utilitatem, O delectationem. Et quia invento principio, seu primo, videlicet Deo, nihil est quod ulterius queratur, cum sit A, D, idest principium & finis x ut visio Joannis designat , in ipso Deo terminatur Tractatus , qui est benedictus in sacula sacutorum.









